

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

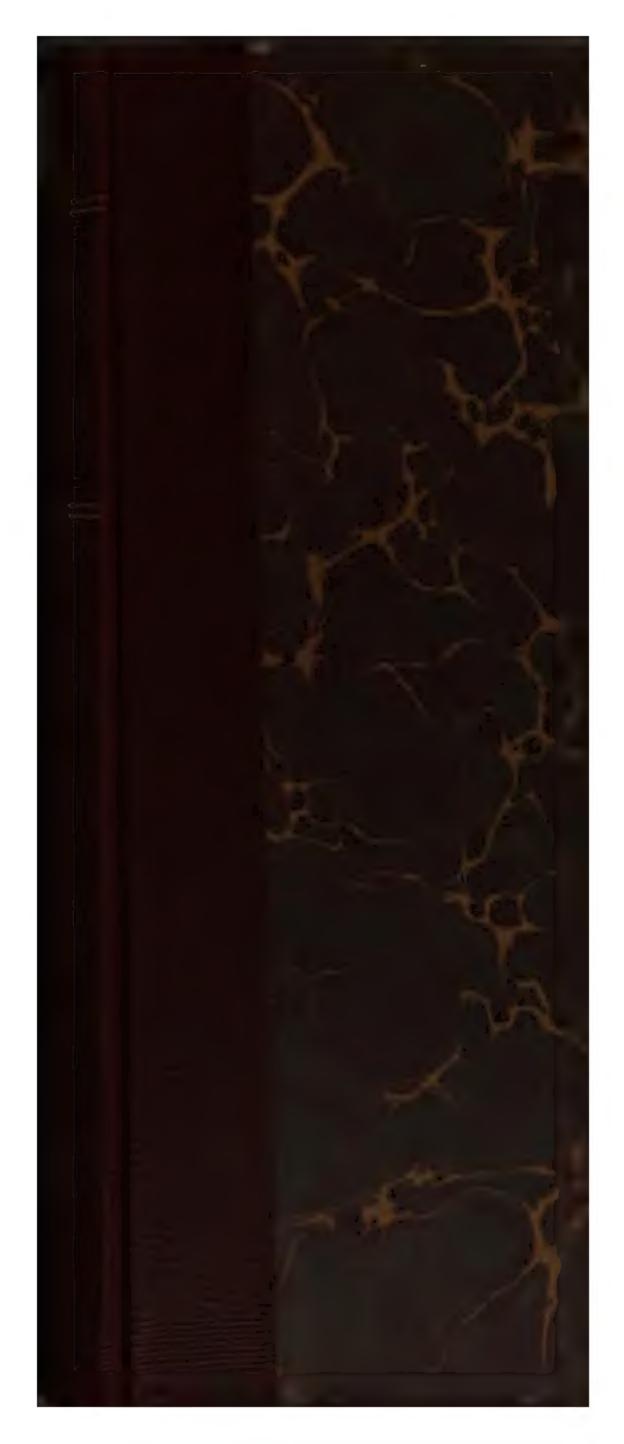

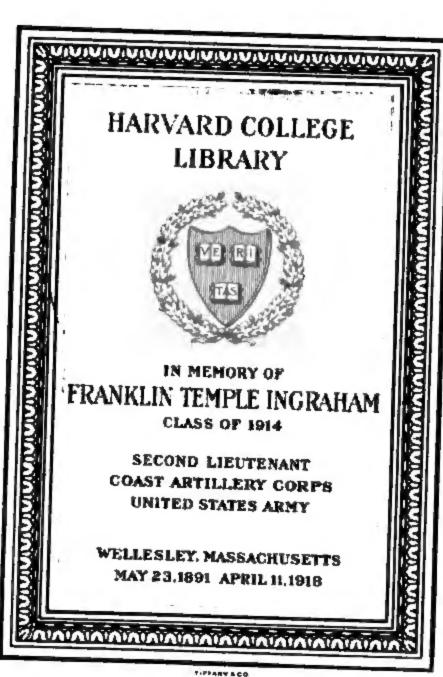

T-PPARTACO



| ł<br>• |  |
|--------|--|
| 1<br>1 |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
| •      |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
| •<br>1 |  |
| •      |  |
|        |  |
|        |  |
| 1      |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |
|        |  |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## ANNALES

#### ACADEMIAE RHENO-TRAIECTINAE:

Ann. Cidicccxxxvi—cidiocccxxxvii.

•

•

•

•

ANNALES

CADEMIAE RHENO-TRAIECTINAE,

J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, RECTORE ACADEMIAE MAGNIFICO,

ADRIANO CATHARINO HOLTIUS, SENATUS GRAPHIARIO.



TRAIECTI AD RHERAN, APUD IOANNEM ALTHEER ACADEMIAE TYPOGRAPH MDCCCXXXVII.

L 50e 3085.70

MARVARD CULLEGE LIBRARY
INGRAHAM FUND
COST 26:1931

#### HOC ANNALIUM VOLUMINE CONTINENTUR:

Nomina Professorum et Lectorum in Academia Rheno-Traisctina. §. 1.

Quaestiones, ad certamen literarium a. CIDIDCCCXXXVI. propositae. §. II.

Series lectionum habendarum. §. III.

Series disputationum, publice et privatim defensarum. §. IV.

Solennia saecularia. J. V.

HERMANNI BOUMAN religiosa prolusio.

PH. GUIL. VAN HEUSDE Oratio saecularis.

√Paraenetici ad doctores more maiorum ′/ creatos.

VA. C. G. Subrman Gratiarum actio.

HENR. EGB. VINKE Oratio. S. VI.

Solemnia annua. §. VII.

VIAC. LUD. CONR. SCHROEDER VAN DER KOLK Oratio.

## Responsiones ad quaestiones propositas:

VIANI GERARDI HULLEMAN, ad quaesticnem Literariam.

HENRICI VERLOREN, ad quaestionem Zoö-logicam.

#### ANNALES

#### . ACADEMIAE RHENO-TRAIBCTINAE, .

Ann. CDEDCCCXXXVI—CDEDCCCXXXVII.

#### 9. I.

Inde a die xxvi. m. Martii A. cidiocccxxxvi, usque ad diem xxvi. m. Martii A. cidiocccxxxvii, in Academia Rheno-Traiectina docuerunt

#### MEDICINAM

IANUS BLEULAND, propter aetatem septuagenariam honorifice rude donatus,
Nicolaus Cornelius de Fremery,
Bernardus Franciscus Suerman,
Ianus Isaacus Wolterberk,
Iacobus Ludovicus Conradus Schroeder
van der Kolk h. t. Acad, Rector.

## PHILOSOPHIAM THEORETICAM ET LITERAS HUMANIORES

Philippus Guilielmus van Heusde,
Antonius van Goudoever,
Iacobus Cornelius Swyghuisen Groenewoud,

LUDOVICUS GERARDUS VISSCHER.

#### MATHESIN ET PHILOSOPHIAM NATURALEM

NICOLAUS CORNELIUS DE FREMERY, GERARDUS MOLL, IANUS KOPS,

Theodorus Gerardus van Lidth de Jeude,
·lohannes Fridericus Ludovicus Schröder,
Petrus loannes Isaacus de Fremery
Prof. Extraord.

RICHARDUS VAN REES, Cornelius Adrianus Bergsma.

#### THEOLOGIAM

lodocus Heringa, E.F. propter aetatem septuagenariam honorifice rude donatus. Gabriet, van Oordt, honorifice et ex voto suo dimissus; hoc anno vertente mortuus.

HERMANNUS BOUMAN,
HERMANNUS IOHANNUS ROYAARDS.
HENRICUS EGERTUS, VINKE hoc. anno docere coepit.

#### IURISPRUDENTIAM

Hermandus Arntzenius, propter aetatem septuagenariam honorifice rude donatus.

Lanus Richardus de Brueys,

Adrianus Catharinus Holtius A. t.

Senatus Acad. Graphiarius.

Lanus Ackbesdyck Prof. Extraord.

Loannes Michaelis Franciscus Bean
Baum.

#### LECTORES:

SAMUEL NYHOFF, Linguae Graecae,
GERARDUS DORN SEIFFEN, Literarum Humaniorum,
CAROLUS THOMPSON, Literarum Anglicarum,
IUSTUS HENRICUS KOCH, Linguae Germanicae,
GEORGIUS CAROLUS VERENET, Literarum Gallicarum.

MAGISTER ACADEMICUS
LAMBERTUS DE FRANCE, Artis Gladiatoriae.

-Ad certamen literarium, singularum disciplinarum studiosis in Academiis et Athenaeis patriis, propositae sunt hae quaestiones:

#### QUAESTIO MEDICA.

Quaeritur, quanam in re differant actiones nervorum, quas per sic dictum reflexum fieri Recentiores docuerunt, ab actionibus involuntariis stimuli applicatione directe provocatis, et quaenam inprimie phaenomena illis explicari possint.

#### QUAESTIQ LITERARIA,

Ex antiquae Politicae principiis, atque ex ipsa civitatum antiquarum historia, effatum explicetur Veterum, quod apud Ciceronem est pro Cluentia c. 53: Legum omnes servi sumus, ut liberi esse possimus.

### QUAESTIO MATHEMATICA.

Exponantur praecipua incrementa, quae post Lagrangii opus: Traité de la résolution des équations etc. accepit theoria solutionis aequationum numericarum.

#### QUAESTIO ZOOLOGICA.

Quaeritur insectorum lepidopterorum, quae in opere Crameri: les papillons exotiques des trois parties du monde etc. ejusque supplemento descripta et delineata sunt, catalogus, continens enumerationem systematicam specierum, in sua genera redactarum, secundum methodum cel. Latreille, in posteriore editione Cuvierii operis: Le règne animal etc. expositam.

#### QUAESTIO THEOLOGICA.

Schismatis in Dioecesi Rheno-Traiectina (1423-1457) historia in enarretur, ut simul ejus vis exponatur cum in Ecclesiam et Hierarchiam Belgicam, tum in praeparandam Sacrorum in patria nostra emendationem,

#### QUAESTIO IURIDICA.

Succincte exponatur, quale Caroli V. aetate in diveris Belgii regionibus ei subiectis ius summi imperii, quisque sinibus
Summi Imperantis potestas circumscripta
fuerit.

Lectionum in Academia Rheno-Traiectina, inde a die viii Septembris A. Cidiocoxxxvi, usque ad ferias aestivas A. Cidiocoxxxvii, a Professoribus et Lectoribus habendarum, formula:

#### In FACULTATE MEDICA, docebunt

Anatomiam I. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, quater per dierum hebdomadem, horâ IV.

Physiologiam I. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, diehus lunae, martis et iovis, hora VIII. matutina, die mercurii, hora IX.

Anatomiam Pathologicam, bis per dierum hebdomadem, I. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK horâ Auditoribus commodâ.

Dissectionibus cadaverum Anatomicis, opportuno anni tempore instituendis, prae-erit quotidie I. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK.

Pathologiam exponet B. F. SUERMAN, ter per dierum hebdomadem, hora IX.

Doctrinam de cognoscendis et curandis hominum morbis 1. I. WOLTERBEEK, quater, bora XII.

The in generalem, et apparatum medicaminum, exponet I. I. WULTERBEEK, quater, hora I.

Pharmaciam, vernaculo sermone, N. C. ERREMERY, diebus lunae et martis, hora IL

Examen aegrotantium et Semeioticam, I.I. WOLTERBEEK, in Nosocomio Acade-mico, hora X.

Institutionibus clinicis morborum internorum vacabit I. I. WOLTERBEEK, singulis diebus, in Nosocomio Academico.

Praxin chirurgicam tradet B. F. SUER-MAN, quater per dierum hebdomadem, hora VIII.

Operationes chirurgicas demonstrabit B. F. SUERMAN, tempore hyemali, quater per dierum hebdomadem, hora V.

Institutionibus in arte chirurgica, quovis die, vacabit B.F. SUERMAN.

Theoriam artis obstetriciae 1. 1. VVOL-TERBEEK, die martis, iovis et veneris, hora IX.

Institutionibus obstetriciis, in primis practicis, in Nosocomio kabendis vacabit I. I. WOLTERBEEK.

Medicinam Forensem tradet N. C. DE FRE-MERY, diebus mercurii et saturni, hora VIII.

Disputandi exercitationibus, alternis hebdomadibus, Professores in Facultate Medica praecrunt.

- . I. BLEULAND, licet propter aetatem honorifice rude donatus, commilitonibus, qui explicationem accuratiorem speciminum Anatomicorum et Pathologicorum, in Museo pracsentium, desiderabunt, sua officia, quantum valetudo permittet, offert.
- F.S. ALEXANDER, Profr. honorarius, institutionibus clinicis in Nosocomio militari, singulis diebus horâ deinceps indicandâ vacabit.

## In FACULTATE PHILOSOPHIAE THEO-RETICAE BT LITERARUM HU-MANIORUM, docebunt

Logicam, atque Anthropologiam I.F.L. SCHRODER, diebus lunae atque saturni, hora IX.

Doctrinam Metaphysicam I.F.L. SCHRÖ-DER, diebus iovis et veneris, hora II.

Literas Latinas A. VAN GOUDOEVER, diebre martis, iovis, veneris et saturni, ho-34 XI, interpretando cum Ciceronis Orationem pro T. Annio Milone, tum Virgilii Lih. IV. Acceidos. Antiquitatem Romanam A. VAN GOUD-

OEVER, diebus martis, mercurii, iovis et veneris, hora X.

Bxercitationes Paedagogicas moderabitur A. VAN GOUDOEVER, die mercurii hora I. et die saturni hora XII.

Exercitationes Oratoriis praeerit A. VAN GOUDOEVER, alternis dierum hebdomadibus, die saturni, hora I.

Literas Graecas tradet Ph. G. VAN HEUS-DE, interpretandà Sophoclis Antigona, adiunctis Quaestionibus poëticis ac tragicis, die bunae, hora XI, et diebus martis, iovis et veneris, hora I.

Literas Hebraicas I. C. SWYGHUISEN GROENEWOUD, cum interpretanda Grammatica, tum eius, ut et Syntaxeos usu in legendis quibusdam V. F. capitibus historicis monstrando, diebus lunae, martis, iovis et veneris, hora II.

Literas, cum Aramaeas, tum Arabicas, I. C. SWYGHUISEN GROENEWOUD, diebus mercurii, hora VIII. et veneris, hora I.

Antiquitatem Hebraicam I. C. SWYG, HUISEN GROENEWOUD, diebus lupae, martis, iovis et veneris, hora VIII.

Caeterum provectiorum commilitonum, desideriis, diebus iovis, bora l. quoad poterit, satisfaciet Ilbentissime I. C. SVYGHUISEN GROENEVVOUD.

Historiam gentium, praesertim gentium recentiorum, Ph.G. VAN HEUSDE, diébus lunae, martis, iovis et veneris, hora XII.

Historiam philosophiae recentioris, Ph. G. VAN HEUSDE, diebus mercurii, hora XII. et saturni, hora XI.

Literas Belgicas et literarum Belgicarum Historiam L. G. VISSCHER, diebus lunae, martis, veneris et saturni, hora X.

Praecepta Styli bene Belg. tradet L.G. VISSCHER, diebus martis, mercurii et iovis, hora I.

Historiam Patriae L.G VISSCHER, diebus lunae et martis, hora XI., iovis, hora X, et saturni, hora XI.

Poëtarum principum Belg. selecta loca L.G. VISSCHER, diebus iovis et veneris, hora IV.

Antiquitatem Germanicam exponere perget L. G. VISSCHER, diebus martis et mercurii, hora IV.

Disputandi exercitationibus, sermone vernaculo habendis, praeerit alternis hebdomadibus, die lunae, hora IV. L.G. VISSCHER.

Disputandi exercitationibus praeerunt al-

ternis hebdomadibus, die saturni hora I., alternatim Ph. G. van HEUSDE et A. van GOUDOEVER.

# In FACULTATE MATHESEOS RT PHILOSOPHIAE NATURALIS, docebunt

Blementa Matheseos. I. F. L. SCHROLDER, diebus martis, mercurii, iovis et veneris, hora IX.

Stereometriam, Trigonometriam Sphaericam, adhibitam ad Astronomiam Sphaericam et Geographiam Mathematicam I. F. L. SCHRÖDER, die veneris atque saturni.

Collocutionibus de ratione docendi disciplinas Mathematicas vacabit I. F. L. SCHRÖ-DER, hora postea indicanda.

Geometriam analyticam R. VAN REES, diebus lunae, mercurii et veneris, hora X.

Calculum differentialem et integralem R. VAN REES, diebus martis, iovis et saturni, hora X.

Mechanicam analyticam R. VAN REES, diebus lunae, mercurii, veneris et saturni, hora IX.

Physicam experimentalem G. MOLL, diebre lunae, martis, iovis et veneris, hora I.

Astronomiae primas notitias G. MOLL, diebus lunae, martis, iovis et veneris, hora IX, vel alia, auditoribus magis commoda.

Astronomiam theoreticam et practicam G. MOLL, iisdem diebus, hora III.

Elementa Hydrotechniae, ad praesentem sopditionem Patriae adplicata, si sufficiens numerus auditorum adsit, Belgico sermone, exponet G. MOLL, hora deinceps indicanda.

Chemiam generalem et applicatam N.C. DE FREMERY, diebus lunae, martis, mencurii et iovis, hora XII.

Elementa Chemiae Regni organici, praesertim vegetabilis, P. J. l. DE FREMERY, diebus veneris et saturni, hora IX.

Chemiam, artibus adhibitam, P.J. I. DE FREMERY, die martis, hora pomeridiana YLVIII.

ha, qui instituendis operationibus chemicis operam dare cupiunt, praeerit P. J. L DE FRE-MERY, diebus et horis, auditoribus commodis.

Botanices et physiologiae planturum élements C.A. BERGSMA, diabus lunac, wartis, mercurii et iovis, hora X, in auditorio lorti academici. Oeconomiam ruralem C. A. BERGSMA, diebus et horis, auditoribus commodis.

Excursionibus botanicis singulis hebdomadibus praecrit C. A. BERGSMA.

Botanicam et Physiologiam plantarumi I.KOPS, licet rude donatus, die mercurii, horà XI. et diebus veneris et saturni, hora X.

Historiam naturalem Mammalium, A-vium, Reptilium et Piscium exponet Th. G. VAN LIDTH DE JEUDE, diebus lunae et martis, hora XL. Casterorum autem animatium, vertebris carentium, historiam, duce V. Cl. I. van der Hoeven, die mercurif, eadem horà.

Anatomiam comparatam tradere perget TH. G. VAR LIDTH DE JEUDE, die saturni, hora L.

Mineralogiam et Geologiam N. C. DE FREMERY, diebus iovis et veneris, hora XI.

Oeconomiam ruralem I. KOPS, diebus veneris et saturni, hora I., vel alia, auditoribus magis commoda, in Museo regio instrumentorum ruralium.

Disputandi exercitationibus, die saturni, horâ I, alternatim praecrunt Professores in Facultate Matheseos et Philosophiae Naturalis, singuli in partibus, sibi demandatis,

## In FACULTATE THEOLOGICA,

In Theologiam Naturalm cum commilitonibus inquiret H. BOUMAN, diebus lunae et martis, hora X.

Historiam Ecclesiasticam, maxime recontiorem, tradet H. I. ROYAARDS, diebus lunae et martis, hora XI.

Historiam dogmatum Christianorum recentiorem narrabit H. I. ROYAARDS, die mercurii, hora II.

Ius Ecclesiasticum. Belgicum hodiernum apud Reformatos, duce Compendio suo (Herdend. Kerkregt der Hervormden in Nederland, Utr. 1834) exponet H.I. ROYAARDS, die iovis, hora I.

Disquisitionibus de Hist. Eccl. Chnist., probationi academicae praeviis, vacabit H.I. ROYAARDS, die iovis, hora II.

Criticam sacram tradet H. BOUMAN, die mercurii, horâ IX.

Hermeneuticae sacrae partem alteram exponet H. BOUMAN, diebus iovis et veneris, hora X.

Iesaïae vaticinia explicabit H. BOUMAN, diebus iovis et veneris, hora IX.

Priorem Paulli ad Corinthias Epistolam

interpretabitur H. BOUMAN, diebus lunae et martis, hora IX.

Theologiam dogmaticam docebit I. HE-RINGA, E.F. diebus hmae, martis et veneris, hora XII.

Collocutionibus de Theologia populari vacabit I. HERINGA, E. F. die iovis, horis vespertinis a VII. ad IX.

Ethicam Christianam, exponendis officiis Christianis et Ascetica, docebit H. I. ROY-AARDS, diebus Innae, martis et mercurii, hora I.

Praecepta homiletica tradet I. HERINGA, E. F. diebus lunae et iovis, hora VIII.

Exercitationes oratorias sacras moderabitur I. HERINGA, E.F. die mercurii, hora X.

Officia doctorum et antistitum in Ecclesia Christiana exponet I. HERINGA, E. F. diebus martis et veneris, hora VIII.

Puerorum, doctrinae Christianae initiis erudiendorum, exercitationem instituet I. HE-RINGA, E. F. die veneris, hora XI.

Commilitonibus, orationes habentibus sacras, praesides aderunt I. HERINGA, E. F. die martis, bora I. H. BOUMAN, die lunae, horâ l. ct -H. I. ROYAARDS, die veneris, hora I. privatim praeterea Candidatis. Theologiae et S. Ministerii H. I. ROYAARDS, hora commoda.

Publicis disputandi exercitationibus praeerunt alternatim, die mercurii, hora I. I. HE-RINGA, E. F. H. BOUMAN et H. I. ROY-AARDS.

Ceterum I. HERINGA, E. F. propter aetatem honorifice rude donatus, quoad valetudo sinet, partes in Serie indicatas acturus est, donec successor ipsi propediem dandus eas suscipiat.

G. VAN OORDT, etsi suo rogatu honorifice a Rege dimissus est, libentissime tamen sua officia et consilia, quoad cius fieri possit, offert commilitonibus. Orationes sacras habentibus praeses aderit, diebus et horis, et sibi et commilitonibus opportunis.

#### In FACULTATE IURIDICA, docebunt

Pandectas, Westenbergio duce, diebus martis, mercurii, iovis et veneris, hora X, H. ARNTZENIUS; qui, licet propter aetatem honorifice rude donatus, suam operam et consilia commilitonibus offert.

Iua Belgicum, ad ductum linearum Iur. Civ. Holland., descriptarum a Cl. N. Smal-

l'enburg, I. R. DE BRUEYS, diebus lunae, martis, mercurii, iovis et veneris, hora l.

Encyclopaediam iuris I. R. DE BRUEYS, diebus lunae, hora X, mercurii et veneris, hora XI.

Elementa Oeconomiae politicae I. R. DE BRUEYS, diebus lunae, martis et iovis, hora XI.

Institutiones Iustiniani A.C. HOLTIUS, diebus lunae, martis, mercurii, iovis et veneris, hora IX.

Historiam Iuris Romani privati ad Constantinum, secundum sua Lineamenta, (quae prostant apud Academiae Typographum) A.C. HOLTIUS, diebus iunae et veneris, hora I., die saturni, hora X.

Historiam gentium recentidrum politicam I. ACKERSDYCK, diebus lunae, mercurii et veneris, hora XII.

Rerumpublicarum, inprimis potriae, notitiam I. ACKERSDYCK, diebus martis, iovis et saturni, hora XII.

Ius Naturale I. F. M. BIRNBAUM, diebus martis, iovis et veneris, hora VIII.

Ius Publicum et Gentium I.F. M. BIRN-BAUM, diebus hunae et saturni, hora X., die martis, hora IX.

lus Criminale I.F.M. BIRNBAUM, diebus lunae, mercurii, iavis et saturni, harr IX.

Disputandi exércitationibus, alternis hebdomadibus, pracerunt Professores in facultate luridica.

- G. DORN SEIFFEN, Lit. Human. Lector, diebus mercurii, hora XII. vel II., Historiam Russiae et Poloniae patrio sermone enarrabit.
- I. H. KOCH, Linguas Germanicas grammaticam et historiam literariam interpretabitur, hora auditoribus commoda.

Literas Franciças tradet G. C. YERE-NET, diebus lunae et iovis, hora V.

Literas Anglicas tradet C. THOMPSON, diebus lunae et iovis, hora IV.

L. DE FRANCE, Academicus gladiatoriae artis Magister, quotidie aptum et elegantem gladii usum docebit.

Bibliotheca Academica, diebus lunae; martis, iovis et veneris, ab hora I. in II; diebus mercurii et saturni ab hora I. in IV; et feriarum tempore singulis diebus iovis, ab hera I. in II. unicuique patebit. Museum quoque zoologicum, tam huius Academiae, quam privatum in aedibus Professoris Historiae Naturalie, cuique roganti patebit.

#### J. IV.

Summos honores in singulis Facultatibus, hoc anno academico, inde a die xxvi Martii A. croroccxxxvi, ad diem xxvi Martii A. croroccxxxvii, hoc ordine consecuti sunt:

#### Anno cidiocccxxxvi.

Die XIV. m. Martii, Leonandus Ioannis Fredericus Ianssens Leidensis, honoris causa, Phil. Theor. Magister Literarum Humaniorum Doctor creatus est.

Die XXVI. m. eod. Petrus Scheltema Amstelodamensis, desensa privatim diatribe in Hadriani Iunii vitam, ingenium, familiam, merita literaria, ob summam doctrinae praestantiam magna cum laude, Philosophiae Theoreticae Magister Literarum Humaniorum Doctor creatus est. Dixkers Bornensis, desensa privatim commentatione ad art. 545 Codicis Civilis, ob doctrinae praestantiam, Iuris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

Die XXI. ead. ERLANDUS ROBERTUS NI-COLAUS D'ABO Amstelaedamensis, desensa privatim dissertatione de prohibitions inter vivos vel testamento disponendi in favorem personarum quae artt. 907 et 909 Cadicis Civilis memorantur, ob doctrinae praestantiam, Iuris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

Die XXIV. eod. Petrus Cornelius lo-Annes van Ghert Amstelaedamensis, defenso publice specimine de necessitate poenae capitalis, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, Iuris Romani et Hodiemi Doctor creatus est.

Die XXVI. eod. IDANNES GERARDUS Iu-TIANUS VAN ITTERSUM Campensis, desenso privatim specimine de Obligationibus solidariis, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, Iuris Romani et Hodierni Doctor creatus est. Die XXVII. cod. Armondus Rudolphus laus Brouwer Amstelodamensis, desenso privatim specimine de divisione bonorum ab adscendente inter liberos facta, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, luris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

Die 11. m. Iunii. Adrianus Eliza van Henest Rheno-Traisctinus, desenso privatim specimine de donatione inter coniuges stante matrimonio, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, Iuris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

Die IV. eod. Beniaminus Georgius Adamus Paest Rheno-Traiectinus, defensa privatim dissertatione de Hydrarchia Byleveld, ob summam doctrinae praestantiam magna cum laude, Iuris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

Die VIII. eod. Ioannes Mauritius van Paest Gelrus, desenso privatim specimine de substitutione fideicommissaria in gratium nepotum, fratris sororisve liberorum, lege permissa, ob magnam doctrinae pracstantiam cum laude, luris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

Die IX. eod. Albertus Corren VAN 's Gravesloot Rheno-Traiectinus, desensa privatim dissertatione de Querela falsi, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, Iuris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

Die x. eod. GAROLUS THEODORUS VAN DER BRUGGHEN Rheno-Traisctinus, desenso privatim specimine de side scripturas tam publicas quam privatas in probanda obligations, ob magnam doctrinas praestantiam cum laude, luris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

Eodem die. Ludovicus Carolus Hora Siccama Rheno-Traiectinus, desensa privatim dissertatione sistente animadversiones ad art. 1325 God. Civilis, ob doctrinae praestantiam, luris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

Die XI. eod. Petrus Heydanus Vespensis, desenso privatim specimine de promulgationibus suturi matrimonii, ob docținae praestantiam, luris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

Eodem die. Reinhandus Crommelin

Amstelaedamensis, desenso privatin, specimine de aditione hereditatis sub beneficio inventarii eiusque effectibus ratione heredis, ob doctrinae przestantiam, luris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

Die xiv. sod. Didericus Henricus Wildschur Amisfurtensis, honoris caua, Theologiae Doctor creatus est.

Eodem die, ob summam doctrinae pracstantiam magna cum laude, more maiorum Doctores creati sunt:

FREDERICUS PHILIPPUS THEOPHILUS VAN Enschut Harderovicenus, desensa ante publice dissertatione de respirationis Chymismo, Medicinae Doctor;

EVERARDUS FABIUS Delphensis, desenso ante publice specimine de Somniis, Medicinae Doctor;

IOANNIS ADOLPHUS CAROLUS VAN HEUSpr Rheno-Traiectinus, desenso ante publice
specimine: M. Tullius Cicero Φιλοπλάτων.
Disquisitio de Ciceronianae philosophiae fonte praecipuo, Philosophiae Theoreticae Magister Literarum Humaniorum Doctor;

AGNITES VROLIK Amstelaedamensis, defensa ante publice disputatione de Calore telluris infra superficiem augescente, Matheseos Magister Philosophiae Naturalis Doctor;

ALEXANDER CAROLUS GUILIBLMUS SUBR-MAN Rheno-Traiectinus, desensa ante publice disputatione de Calore fluidorum elasticorum specifico, Matheseos Magister Philosophiae Naturalis Doctor;

IACOBUS IULIANUS SNOUCK HURGRONIE Medioburgensis, desenso ante publice specimine de parallelismo membrorum in Iesu Christi dictis observando, Theologiae Doctor;

Ioannes Henricus Scholten Vleutanus, desensa ante publice disquisitione de Dei erga hominem amore principe religionis Christianae loco, Theologiae Doctor;

GUILIBLMUS FOLKERTIUS SCHOLTEN TOT GANSOYEN Valovicenus, desenso ante publice es specimine de imperii formis quae in patria nostra sive tentatae sive institutae sur fuerunt a conversa rep. anno 1795. ad eius oum Francia coniunctionem, Iuris Romani ac Hodierni Doctor.

Die 1. m. Iulii. Didentous Hugo VAN Es e portu Helvoetsluis, desensa privatim dissertatione de Cheiloplastica observatione illustrata, propter doctrinae praestantiam, Medicinae Doctor creatus est.

Eodem die. IANUS CHRISTOPHORUS FOCKE e Paramaribo Med. D., ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, Chirurgiae Doctor creatus est.

Die IV. m. Octobris. BARTUS VAN WIL-LES Amstelaedamensis, honoris causa, Theologiae Doctor creatus est.

Die x. eod. Rutgerus Hubertus Broeks
Traiectinus, desenso privatim specimine de
Gonarthrocace, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, Medicinae Doctor creatus
est.

Die XIII. eod. GUILIBLMUS IOANNES IANS-SEN e pago St. Anna-Termuiden, defensa privatim dissertatione de Nicotiana Tabaco., ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, Medicinae Doctor creatus est.

Die XX. eod. Connelius Hennicus Prins Arnhemensis, desensa privatim dissertatione de Muriate Chininae, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, Medicinae Doctor creatus est.

Die XXII. eod. GUILIELMUS IOANNES IANSSEN e pago St. Anna-Termuiden, instituto
examine, ob magnam doctrinae praestantiam
cum laude, Obstetriciae artis Doctor creatus
est.

Die xxiv. eod. Rutgerus Hubertus Broers Traiectinus, instituto examine, ob doctrinae praestantiam, Obstetriciae artis Doctor creatus est.

Die XXXI. eod. Antonius Christianus Remy ex Essequebo, desensa publice disquisitione. de Arato Sicyonia, ob summam doctrinae praestantiam magna cum laude, Philosophiae Theoreticae Magister Literarum Humaniorum Doctor creatus est.

Die 1. m. Novembris PAULUS SWART e pago Kollum, desenso privatim specimine de Hydrorachia, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, Medicinae Doctor creatus est.

Die XVII. evd. ARNOLDUS ROOZEBOOM Harderovicenus, desensa privatim dissertatione de Hydatibus, ob summam doctrinae

I

praestantiam magna cum laude, Medicinae Doctor creatus est.

Die XXX. edd. Guillelmus Renatus
van Tuxill van Serooskerken GelroBatavus, desenso privatim specimine de
Cessione bonorum, propter doctrinae praestantiam, Iuris Romani et Hodierni Doctor
creatus est.

Die III. m. Decembris. IANUS HENRICUS QUIRINUS IANSSEN Axellanus, desensa privatim dissertatione de Pebribus intermittentibus perniciosis speciatim Zeelandiae regionis, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, Medicinae Doctor creatus est.

Die XVII. eod. Bernardus Andreas
Roblvink e page Winterswyk, desensa privatim dissertatione de clausula poénali adiecta conventionibus, ob magnam doctrinae
praestantiam cum laude, luris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

#### Anno cidiocccxxxvii.

Die VII. Februarii. DIDERICUS CAROLUS AUGUSTUS VAN HOGENDORP Insulanus, de-fensa privatim dissertatione de interroga-

tionibus in iure faciendis, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, luris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

Die XVI. end. Ludovicus Gerardus Visscher Bredanus, honoris causa, Philosophiae Theoreticae Magister Literarum Humaniorum Doctor creatus est.

Die XXI. eod. Ioannes Baptista de Haan Valovicenus, desenso privatim specimine de asthmiatria speciatim pulmonali, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, Medicinae Doctor creatus est.

Die IV. Martii. IDBM, instituto examine, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, Obstetriciae Doctor creatus est.

Die VII. eod. LEONARDUS HENRICUS GUI-LIELMUS VERMEER e pago Beek, desensa privatim dissertatione de iure superficiei, ob magnam doctrinae praestantiam cum laude, luris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

i)ie XI. eod. Henricus Petrus Gothotredus Matheus de Man Neomagus, defensa privatim dissertatione de Arbitrio necessario quod lege nostra inter mercatores stantiam magna cum laude, luris Romani et Hodierni Doctor creatus est.

### s. V.

## Anno cidioccexxxvi.

Die xvil. m. Maji. Gratulatio a Senatulatio decreta est V. Cl. Iodoco Heringa, El. F. Theologiae Professori, propter emerita stipendia honorifice rude donato.

Die xii. m. Iunii. Quum ex Senatus vohintate, accedente Curatorum auctoritate, constitutum esset, ut saecularia Academiae altera non ipsis natalibus, sed aliquo aestivo tempore agerentur, eius rei initium hoc duodecimo Iunio factum est. Processit igitur vesperi ante horam sextam cum solemni ornatu Senatus, praecunte Rectore et Curatoribus, in aedem B. Martini, ibique religiosae concioni interfuit, quam vernacule habuit Cl. Boumannus concionator academicus. Postridie, in eadem aede eleganter decorata, celebrata est Oratio Saecularis. Dixit eam Cl. Hkusdius, cum

magno literatorum hominum plausu met ziriam hospitumque concursu innumerabili. Processcrat vero ad illam orationem audiendam, solemni pompa, per vias ramis, floribus, vexillis ornatas, spectante populo, Senatus, multis nobilibus viris praecedentibus, sequentibus alumnis Academiae. Qui omnes cum in Curiam unde abierant rediissent, ibi facta est a Curatorum praeside nummi aenei dispensatio, quem sapienter imaginatum caelatumque illi sesti monumentum esse voluerant. Secuta est coena lauta sumtu eorundem Curatorum, et compitalium viarumque per universam civitatem illuminatio pulcherrima. Tertio die Candidati octo ex omnibus Facultatibus more majorum doctores creati sunt. Actum est hoc eodem loco, praeludente Rectore, porroque dicentibus protrepticum seu paraeneticum, in sua quoque Facultate, promotoribus; gratiarum actionem habente Philosophiae Naturalis Candidato eodemque Medicinae Doctore Subr-MANNO filio, qui pro omnibus eas partes susceperat. Fuit iterum lautissima coena, itemque vesperi artificiosa pyrecbola Studiosorum sumtu parata. Quarto die spectacula popularia typographorum, et convivia privata Ve-

teratorum commilitarum intervenerunt. Deinde die lovis, qui erat sesti quintus, novi doctores more maiorum creati matutino convivio elegantissimo professores, magistratus, aliosque honoratiores viros, cum matronis et virginibus, exceperunt! cui laetae celebritati etiam regis: Miss Fredericus Belgarum Princeps interesse dignatus est. Praecipuus tamen eius diei splendor suit choragium historicum, quod Studiosi exhibuerunt, memoriam exercitus Belgici post Nieuportianam victoriam se Ostendam ducentis VI. Iul. anno CIDIDO. repraesentans non minus fideliter quam magnisee. Sexto tandem die, qui fuit conclusio, in aede lacobaea Cantatio et carminum recitationes, cum ingenti auditorum admiratione, Academiae gloriam celebrarunt; quem diem deinde symposium urbanum, pretiosis pyrecbolis illustratum, in multam noctem produxit. Universe autem illa omnia acta gestaque sunt, cum gratia et modestia, cumque voluptate, civium et hospitum, gandente act plandente multitudine; de damao iniuriave querente nemine. 

Die 1v. m. Octobris. Lectae sunt iu Senatu

literae III. Praesidis significantes, Theologiae Doctorem Henricum Egbertum Vinke, Ordinarium Theologiae Professorem decreto regio designatum esse.

Die xvi. m. Novembris. Luctuosus nuncius allatus est de obitu V. Cl. Gabriel. van Ockot Theol. Prof. in bacce Academia.

# 6. VI.

Die viii. m. Decembris. V. Cl. Hannious Egsertus Vinke professionis auspicandae gratia Orationem habuit, a Senatu ampliasimo solenni ritu deductus.

#### Anno CioloccexxxvII.

Die xvi. m. Februarii. Senatus certior factus est, decreto regio virum nobilissimum Consistorialem R. W. I. van Parst tot Bingerden Academiae Curatorem additum esse, loco defuncti V. Nmi. van der Borch van Verwolde.

# s. VIL

Die xvi. m. Martii. In Senatum venerunt academiae Curatores, quorum Praeses Ludovico Gerardo Visscher V. Cl. designato in annum proximum Rectori, posteaquam hic ex more juraverat, novos honores gratulatus est; idemque mox abituro Rectori IAC. Lud. Conr. Schroeder van der Kolk V. Cl. pro bene gesto officio gratias egit. Rector designatus gratulationi officiose respondit.

His peractis Curatores, sequente Senatu, in cathedram deduxerunt Iacobum Ludovicum Conradum Schroeder van der Kolk V. Cl. qui Oratione habita de debita cura infaustam Maniacorum sortem emendandi eosque sanadi, in nostra patria nimis neglecta, atque enarratis rebus academiae tristibus et secundis, victoribus in certamine literario: Iano Gerardo Hulleman, Phil. Theor. et Litt. Hum. in hacce academia Cand., et Henrico Verloren lurispr. St., praemia tribuit.

. .

•

•

. .

.

•

•

•

# HERMANNUS BOUMAN, REDEVOEBING

TER

GODSDIBNSTIGE INWIJDING

TAR RET

# TWEEDE EEUWFEEST

DER

UTRECHTSCHE HOOGE SCHOOL.

trigesphonen;

op Zondag avond, den 12 Junij 1836.

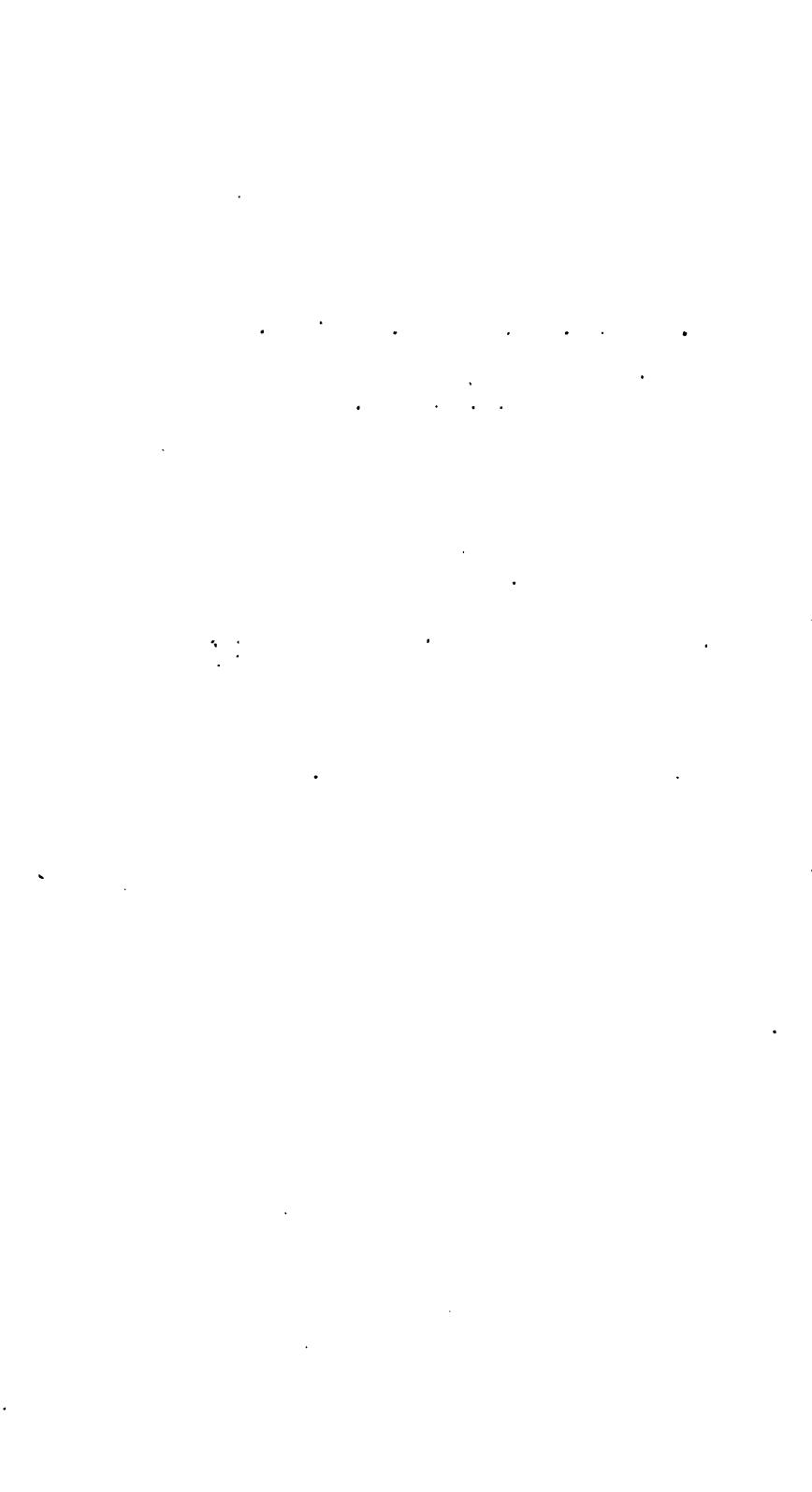

VERZORGERS EN VOORSTANDERS, BEGUNSTIGERS EN VRIENDEN, LEERAREN EN VOORMALIGE OF TEGEN-WOORDEGE KWEEKELINGEN DER UTRECHTSCHE HOOGE School!

STADGENOOTEN EN VREENDELENGEN!

Beminnaars en Beminnaressen, wie Gij wezen moogt, van het ware, schoone en goede!

Dienaars in Dienariesen van den God die Henges en der Aarde, van het Wreen allen Wrees, dat was en is en beuwig zijn zal!

Komt! ja! komt allen tot het feest onzer Akademie, dat Gij eenmaal slechts in Uw leven vieren kunt, hetwelk Gij niet vroeger aanschouwd hebt, noch immer na dezen aanschouwen zult! Uwe grootvaderen of hunne vaderen zagen zulk een eenwfeest, en God-

geve, dat Uwe kindskinderen het weder mogen vieren! Gij slechts hebt iets van deszelfs luister gezien, eerbiedwaardige Vertegenwoordigers van een bijna voorbijgegaan geslacht! die, voor vijstig jaren, over het derde halve eeuwseest dezer Stichting u verheugen mogt.

Wél, wél hebt Gij gedaan, van alom ter viering van dezen hoogtijd zamenkomende! Die belangstelling toch en die eere verdient dezelve grootelijks. Geene zegepraal doet ons jubelen, die de menschheid weenen deed, den grond met' bloed en tranen drenkte. Eene zegepraal veeleer, waarover zelfs Uw teergevoelig hart, beminnelijke Maagden en Vrouwen! met onvermengd genot, zich verblijden mag; de overwinning, die onze Hooge School Uwe vaders en zonen, Uwe broederen en vrienden behalen deed over ziekten van ligchaam en ziel, over onkunde en bijgeloof, over onregt en wansmaak. O! geloofd zij Hij, wiens gunst ons zulk een heerlijk gedenkseest vieren doct, dat de menschheid vercert, maar veel meer nog der Goddelijke hulp eene nederige gedenkzuil poogt te stighten!

Ja! uit God en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Van boven, van den Vader der lichten, daalt alle goede gave af. Aanstonds moet ik, als de tolk van U aller gevoelens; uit Uwen naam, het verklaren. « Aan U, O Koning der eeuwen! aan U is de Hooge School verschuldigd, wat zij immer was en deed en genoot, met alles; waarover zij zich thans verheugt! Heest zij vele stormen verduurd, mogt zij staande blijven, terwijl zoo veel rondom haar nederviel; Gij alleen, O Eeuwiglevende! hebt haar voor den ondergang behoed! Mogt zij de stralen van licht en waarheid wijd en zijd verspreiden over stad en volk; Gij waart het, O ceuwige Zon der geregtigheid! die, ter verdrijving der nevelen, haren dienst gebruiken wildet! >>

Vil God, door Hem en tot Hem zijn alle dingen! Die overtuiging geleidde de wijze Verzorgers en allen, die met hen onze seestplegtigheden geregeld hebben. Daarom wenschten zij, dat een opzettelijke dank- en bedestond onze jubelviering openen zoude. En, indien het hooge doel dezer zamenkomst toeliet aan eenige menschelijke wijsheid hulde

te bieden; wij zouden U, achthare Mannen! voor het maken dezer schikking onze openlijke dankzegging toebrengen. Immers, door deze godsdienstige handeling, zoeken wij niet slechts het seest betamelijk te doen aanvangen. Neen! mogen allen, die tegenwoordig en die afwezig zijn, het weten! wij wenschen veeleer, langs dezen weg, hetzelve geheel, van het begin tot aan het einde, den Heere te wijden en toe te heiligen. Aan Zijne voeten, te dezer ure, met diepen eerbied, nederknielende, verklaart de Akademie de strekking van hare feestviering, den geest, van welken zij dezelve doordrongen en bezield wenscht te zien. Geene stervelingen wil zij vergoden; aan geene menschen, hoe uitmuntende en groot ook, de eere geven, welke God alleen toekomt. Hem bovenal wil zij vereeren, die de oorsprong is van alle krachten, gaven en talenten, die alles werkt in allen. Dat gevoel en die wensch moet ons vervullen, als morgen des Redenaars mond en der Hoorderen erkentelijke toestemming de nagedachtenis vereert der voortreffelijke Mannen, wier wijsheid dezen Zetel der wetenschappen gesticht, wier geleerdheid dien op-

gelnisterd, wier kloeke moed denzelven in stand gehouden heest. Wat zij deden, zegge ons hart, God heest het door hen gedaan! In diezelsde godsdienstige gemoedsstemming zullen wij, (O! dat niemand, niemand van ons allen, deze verklaring logenstraffe!) een achttal edele Jongelingen, op der vaderen plegtstatige wijze, met de hoogste eer bekroond zien. Ja! dat godvruchtige gevoel zal aan de uitdrukking onzer jubelvreugde cene hoogere beteekenis, eene heiliger wijding geven; het zij wij ons de weldaden levendig vertegenwoordigd zien, door God aan het oude Nederland, op Nieuwpoorts glorievolle stranden, (1) geschonken, zonder welke veelligt nimmer eene Utrechtsche Akademieontstaan zoude zijn; - het zij wij, aan den gullen disch der herinnering gezeten, ons het goede te bingen brengen, ons door den Opperbestuurder onzer lotgevallen, aan deze Hooge School niet slechts, maar in des levens gansche school, verleend; - het zij wij, door

<sup>(1)</sup> De Lezers weten, dat de plegtige optogt der Studenten, op den voorlaatsten avond van het feest, voorstelde, hoe het Staatsche leger, den dag na de overwinning bij Nieuwpoort, zegevierende naar Oostende trok.

de welluidende klanken van Dicht-, Zang- en Toonkunde, ons oor gestreeld en onze harten omhoog verheven gevoelen. — Van U, o God! zij het begin, U ter eere de laatste uitlating onzer vreugde!

Wanneer de ouden, op heugelijke gedenktijden, zich voreenigd zagen, deden zij niet zelden het bloed van ontelbare offerdieren en kostbare hekatomben van de altaren stroomen, en dursden zij, in hunne loszangen, naauwelijks eenigen eeretitel of eenig glorievol bedrijf, aan hunne Goden toegekend, onvermeld laten. Eenvoudiger, en met den geestelijken aard van onzen verheven' godsdienst meer overeenkomstig, is de eerbiedige hulde, die wij, in deze heilige oogenblikken, den Heere zullen toebrengen. Wij Christenen achten het niet noodig, Hem, die alles weet, in uitvoerige dankzeggingen, de bijsonderheden zijner weldaden voor te stellen en, als ware het, te verhalen, of door lange gebeden onze wenschen voor Hem open te leggen, die ze alle kent, eer er nog een woord op onze lippen gekomen is. Nuttiger en betamelijker zal het zijn, dat de spreker U en zich zelven kortelijk herinnere, hoe onveranderlijke trouwe, hoe uarhoudende wel!! dadigheid de Heere aan de Stickting anzer vaderen, of liever aan Zijne eigene Stiehe ting, bewezen heeft. En moge dan die stam melende taal der erkentenis in Uwe barten zulk een' weerklank vinden, dat, vit ieders. boezem, cene stille stemme zich verheffe: « Loof den Heere, mijde ziel, en al wat in a uni is Zijn' heiligen naam! O God! wat « aan voorgeslacht en tädgenoot zoo veel ken « gen schook, lazd dat voor. het nageslacht d niet verloren gaan!" Dat gevoel sal reeds gebed en dankzegging wezen.: Enide korte, kunstelooze ontboezeming, waarin het, aan het slot der overdenking, door des voergan, gers mond zich zal'uitstorten, moge op der Hoorderen biddende en dankende verzuchtingen, die reeds ten hemel rezen, het zegel drukken!

Indien wij niet, in de opzigting, bassaring en uitbreiding van dezen Zetel der weitenschappen, de hand van den Alugglige erkenden; — ach! hoe zoude dan Uwe godswrucht, O vrome vaderen! ons beschauen!

Het was toch, Toehoorders! enkentelijkheid aan het hoogste Wezen, welke, voor ruim twee eeuwen, die doorluchtige School opende, uit welke weldra onze Akademie gebo-Het late nageslacht hoore wat ren werd. daaromtrent, bij het vorige eeuwseest, op de trouw van echte bescheiden, door den beroemden Drakenborch verzekerd werd! « De « Regering dezer stad," zegt hij, « meende a aan ondankbaarheid jegens God, die het « gezag van onzen Staat bevestigd had, zich « te zullen schuldig maken, zoo zij niet een « gedeelte harer schatten besteedde, ter in-« wijding van een' tempel, waar de jongeling-« schap in goddelijke en menschelijke weten-« schappen onderwezen konde worden." (1)

<sup>(1)</sup> Zoo sprak Drakenborch, die zich van de historische inlichtingen bediende van den geleerden Vroedschap Casp. Burman, in de Oratio paneg. in natal. saec. Acad. Treject. (Ultraj. 1736) pag. 24, 25; wasrmede men vergelijken kan de, op des Redenaars verzoek, ten zelfden jare, uitgegevene Nederd. vertaling, bl. 28. Zeer merkwaardig is ook hetgeen, ter kenschetsing der godsdienstige gezindheid, door onze vooronders, hij de instelling der Hooge School, aan den dag gelegd, uit een oorspronkelijk stuk wordt aangevoerd door den Heere Staatsraad en Burgemeester van Asch van Wijck, in zijn zeer belangrijk geschrift: Over de instellingen van hooger onderwijs in Utrecht, voor de oprigting der Hoogeschool in den jaar 1636; bl. 95 volgg. en bl. viz der bijlagen.

ladien dit ooit omtreat eene menschelijke onderneming gezegd kan worden; woorzeker mag men van dit grootmoedige plan der vaderen vertrouwent, .: dat de Godheid zelve mete welk gevallen er op nederaag. Des Allerhoogsten gunst althans gaf can hetzelve eenen, boven hope en wensch, gelukkigen uitslag. Naauwelijks waren er twintig: maanden verloopen, toen de spoedig geklommen roem der jeugdige School de Stad besluiten deed; onder goedkeuring en bekrachtiging der gewestelijke Staten, haar tot den rang eener Akademie of Universiteit te verheffen. Maar wie had; met zijne stoutste wenschen, der Stichting van tene stad dien duurzamen bloei, dien voorspoed en luister durven belogen, waarvan dit tweehonderdjarige jubelseest, Gode zij lost getuigenis mag dragen? Hadden hare edele

Die godedienstige gezindheid trouwens straalt overal door in de redevoeringen, ter inwijding, zoo van het Gijmnasium ikustre, als van de Akademie, gehouden. — Over de omstandigheden, die beider stichting voorafgingen en vergezelden, zie men de schrijvers, aangehaald door den Hoogl. Heringa Ez., in de aanmerkingen op zijne redevoering: De audit. Acad. Rhene - Traj., variam olim fortunam experton mene praesenti eius conditioni adaptato, (Ann. Acad. Rhene Traj. a. 1824—1825) p. 97 sqq. an vooral. ook de, aldaar medegedeelde oorspronkelijke stukken.

Grondleggers, wier godsvrucht en wijsheid de tegenwoordige zwarigheden overwon (1), de toekomende kunnen vooruitzien; op welk eene zware proeve zoude hun geloof en bunne hope gesteld zijn! Het was haar toch, in des Eeuwigen raad, beschoren, dat de twee magtigste Dwingelanden, die de nieuwe wereld aanschouwde, ondersteund door de slang der Tweedragt, die steeds aan Neêrlands hartader knaagde, al hun verwoestend geweld tegen haar zouden beproeven.

Nog had op het Stichtsche Heiligdom der wetenschappen de tijd het zegel der bestendigheid niet gedrukt, nog leefden sommige van de eerst sangestelde Hoogleeraars; — daar komt de trotsche Nebucadnezar zijner ceuw, wien vleijers en hofdichters Lodewijk den Groote noemden, om, door éénen slag, ons Gemeenebest te vernietigen, met alles wat het tot eer en sieraad verstrekte! Tot in het hart van Nederland doorgedrongen, zag zich de Veroveraar binnen de muren onzer

<sup>(1)</sup> Hoe groot deze zwarigheden waren, en met hoe vele voorzigtigheid en kloekmoedigheid de Stichters der Hooge School dezelve te boven kwamen; dit is in een helder licht geplaatst door den genoemden Heer van Asch van Wijck, t. a. p., vooral bl. 79 volgg.

stad, ja! binnen de wanden van dezen heiligen tempel, gehuldigd. De nabij gelegene akademische gebouwen, de gebouwen, waar de Unie gesloten was en Europa naar Voetius en Graevius geluisterd had, waren en bleven, maanden lang, tot voorraadschuren der Fransche krijgsbenden vernederd. Studenten waren, met sommige Hoogleeraren, wiid en zijd verstrooid; terwijl de overige naar eene veilige wijkplaats rondzagen. het behoud der Hooge School dursde, naar de oawraakbare verklaring van een beroemden ooggetuige, niemand, niemand meer hopen! Want, « zoo diep, zegt hij, waren « de zaken der stad," dier ééne stad, wier middelen haar staande hielden, « vervallen, « dat, naar men meende, geen tijdsverloop « van vele jaren die herstellen konde." (1) -Maar God verwekte Willem III; om Europa, dat hem nog naauwelijks kende, van de drei-

<sup>(1)</sup> De hier genoemde ooggetuige is de Hoogleeraar Graevins, wiens aangehaalde woorden te vinden zijn bij Heringa, E.z. t.a.p. bl. 169 en bl. 180; die aldaar, bl. 165-180, contrent de rampen door de Hooge School, ten jare 1672 en 1673, doorgestaan, even nasuwkeurige, als uitvoerige berigten mededeelt, door welke het kortelijk door mij gezegde bevestigd en, op velerlei wijze, aangevuld wordt.

gende slavernij. te bevrijden, om Nederland, dat grootstendeels reeds overheerd was, en met hetzelve de tempels van deszelis geleerdheid, van den nakenden ondergang te redden. En naauwelijks was het tweede jaar, nadat de Franschen ons land en onze stad ontruimd hadden, voorbijgegaan; — daar hoorde men reeds de Redenaars der Hooge School voor haren vernieuwden bloei en dagelijks toenemenden luister den Alregeerder met opgetogenheid danken! (1) Toen voorzeker mogten onze vaderen juichen: De Heer verbreekt den raad der volkeren! Hij verijdelt de gedachten der natiën! De Heer heeft groote dingen aan ons gedaan!

Moar wanneer getuigde niet het voortdurende bestaan der Akademie van de besten-

<sup>(1)</sup> New leze de, ten jare 1675 gehoudene redevoering van Graevius: de Palladio Trajectinorum; Oratt., quas Ultrajecti habuit, edd. a P. Burmanno, (Delph. 1721. f. 8vå) p. 280-304. De gansche, zeer welsprekende rede, uit het levendige gevoel van blijdschap en dankbaarheid over de hengelijke verandering van zaken voortgevlouid, bevat zeer veel, dat, ter vermeerdering oazer kennis der geschiedenis van Utreehts Stad en Hooge School, zeer geschikt is. Trouwens beider toekomstige Geschiedschrijver aal, in onderscheidene redevoeringen van dien bundel, veel vinden, dat hij niet vermaarloozen mag.

digt zorg, door den Alregeerder voor haar gedragen? Hij immers was het, die het Bestuur onzer stad steeds moed en kracht gaf, om, onder alle wisseling van voorspoed en tegenspoed, uit eigene beperkte middelen, dien zetel der wetenschappen in stand te houden, ja! met de Stichtingen der magtigste Vorsten te doen wedijveren. (1) Dat voor-

<sup>(1)</sup> Met het hoogste regt, hebben Graevius, Drakenborch en underen, als iets neer opmerkelijks en groots, het vermeld en geroemd, dat ééne stad, 200 lang, somwijlen bij 200 grooten druk der tijden, de Hooge School heeft kunnen en willen in stand houden. Die weet, wat ons vaderland, dit gewest en deze stad, vooral door en na der Franschen inval in 1672 en 1795, wedervoer, vraagt zich zelven, hoe de Akademie steeds heeft kunnen bewaard blijven? De opmerking van zulke hijzonderheden is zeer geschikt, om onze tijdgenooten niet al te gering te doen denken over het voorgeslacht en hetgeen door hetzelve, voor de letteren en wetenschappen, gedaan is. Bovenal zien wij er uit, hoe God, ook in de moeijelijkste tijden, met onze vaderen was en bleef. -Dat onze Hooge School met de stichtingen der magtigste Vorsten wedijverde, blijkt onder anderen uit deze getuigenis ven Isaac le Long, in zijne hondert-jarige jubel-gedachtenisse der Akademie van Utrecht, uitgegeven te Amst. 1736, 4to. » Ter-» stond," zegt hij, » heeft deze Akademie met veel luistef. » het hoofd begonnen op te steken, zoodst zij voor geene an-» dere in de Vereenigde Nederlanden behoefde te zwichten. » Sedert dien tijd heest dezelve ook gedurig hoe langer hoe eerder toeloop van Studenten, uit al de bekende deelen » van Europa gekregen, bestaande in Duitschers, Zwitzers, » Bohemers, Hongaren, Engelschen, Schotten, Franschen, " Italianen, Denen, Zweden en andere vreemde natiën. 68-

en goede mogen wij voorzeker ter navolging voorstellen aan latere tijden, die wel meerderen roem droegen op hunne verlichting, maar zich niet altijd zoo gereed betoonden, om tot hare hevordering zich groote opofferingen te getroosten. Doch bovenal moeten wij er, met vreugdevolle dankbaarheid, de hand in opmerken van Hem, die wijsheid geeft aan de verstandigen, en der Koningen harten zelfs, als waterbeken, leidt tot al, wat Hij wil!

Veelligt, waarde Feestgenooten! zijn reeds Uwe gedachten des sprekers woorden voorbijgesneld. Want nimmer was er voor onze Hooge School een tijdperk, zoo gevaarlijk en hagchelijk, maar tevens zoo rijk in ongedachte, heerlijke uitkomsten, als het laatst

be der welke zich meermalen Hertogen, Graven en voorname Edellieden bevouden' enz. Alle geloof bijna te boven gaande is hetgene, omtrent het aantal en aanzien der Toehoorders van Graevius, door P. Burman gezegd wordt, in de, ten jare 1703, tot deszelfs eere gehoudene lijkrede. (V. laud. Oratt. J. G. G. fasc. p. 482 sq.) Omtrent latere tijden, vergelijke men vooral Sebaldi Ravii Orat. paneg. in natalem omtesimum et quinquagesimum Acad. Traj. (Traj. ad Rh. 1786 £ 4tå) p. 24 sqq.

verloopene vijstigtal jaren. Bij den aanvang van dat tijdperk, had reeds de verderselijke Burgertwist over Nederland, helaas! over Utrecht niet het laatst, zijn' gloeijenden fakkel gezwaaid. Intusschen werd het derde van onze halve eeuwseesten, in zoo vele rust en eenstemmigheid, gevierd, als of die hoog. tijd der wetenschappen aan de Tweedragt zelve eenigen eerbied inboezemde. Maar nog weergalmde de lucht van het seestgejuich, toen zij haren vreesselijken kreet alom deed hooren, en der burgeren gemoederen, al heviger en heviger, tegen elkander in het har-En haddet Gij, wijze Grijsaards! nas joeg. bij het instellen van den seestdronk voor het Stichtsche Athene, slechts een klein gedeelte kunnen vooruitzien van de rampen, welke die Engel des verderss over land en school zoude hrengen; - geenerlei hope zoudt Gij op de viering van een tweede eeuwfeest hebben durven voeden! Doch nu herdenkt Gij slechts met ons het woeden dier Tweedragt, welke de beste burgers verdeelde, om den Allerboogste te danken, die haar niet vergunde tet licht onzer Akademie nit te blusschen; ja! haar naauwelijks toeliet van al de uitmuntende Hoogleeraren, die zij ons dreigde te ontrooven, een enkele tot het slagtoffer harer woede te maken. (1) Nu loven en prijsen wij allen, ouden en jongen, den Heer, die haar zelve niet verzwelgen liet in tien stroom der omwentelingen, welke zoo veel, dat de eeuwen verduurd had, in hare vaart medesleepten! (2)

Acel genomen., Gode zij dank! gelukkiger, dan men, bij de hevige woede der staatstwisten, had mogen hopen. Daarom-went vindt men zeen lezenswaardige benigten, wat het jaar 1787 aangaat, bij den Hoogl. Heringa, E. z. t.a. p. bl. 211 volgg.; — wat de gevolgen der omwenteling van 1795 betreft, bij Doctor D. H. Wildschut: Memoria Hermanni Royaards, (Amst. 1836) p. 103 sqq.

<sup>(2)</sup> Spoedig, na de omwenteling van 1795, begon het gevaar voor onze Hooge School dreigende te worden. Want bet cerete outwerp van Stuateregeling, ten jare 1797 het yout per goed- of afkeuring aangeboden, bepaalde, art. 761. 762, dat er, behalve de Nationale Hooge School of Universiteit to Leyden, welke alleen en bij uitsluiting het regt van te gradneren of promotiën te verleenen zoude hebben, drie Nationale Akademiën zouden zijn, te Harderwijk, Groningen en Men zie de uitvoerige raadplegingen der cerste Na-Fionale Vergadering, over deze aangelegenheid, vermeld in het Dagverhaal harer Handelingen, vooral Deel V. bl. 470 volgg. en bl. 952 volgg., gelijk mede Deel VI. bl. 39 volgg.; alwaar, bl. 62, verhaeld wordt, dat men, met 65 tegen 38 stemmen, Utrecht, als zetel eener Akademie, af keurde. met cene, maar evenredigheid nog veel grootere meerderheid yan volkestemmen, werd, gelijk men weet, dit ontwerp van

Maar nog dreigde deze schoone Stichting diepere vernedering, dan haar, sints hare geboorte, immer wedervaren was. Zoo min ik woorden kan vinden, om dien jammer behoorlijk te beschrijven; even weinig kan iemand, zoo als het betaamt, de magt en de goedheid verheerlijken van den Allerhoogste, die voor haar uit den zwartsten nacht van

Stantarogeling zelf verworpen. Gelukkig, dat de Constitueerende Vergadering, die, na do omwenteling van 22 Januarij 1798, de tweede Nationale Vergadering verving, hoe gezind anders ook om het bestaande om verre te werpen, omtrent deze zaak, met meerderen eerbied voor den volksgeest, han-Zij toch bepaalde, in het zevende additioneele artikel van het, bij de proclamatie van 23 Maart 1798, der natie sangehodene en aangeprezene ontwerp van Staatsregeling, het volgende: » Alle openbare Instituten, ter bevordering des » wetenschappen, in deze Republiek, bij de aanneming dezer » Staatsregeling asswezig, blijven op denzelfden voet voort-» duren, totdat daaromtrent, door het Uitvoerend Bewind. » eemig voorstel van verandering aan het Vertegenwoordigend > Ligchaam gedaan, en door Hetzelve zal worden goedge-> keard." — De spoedig gevolgde aanneming dezer laatst genocade Staatsregeling deed de akademische zaken vooreerst op den ouden voet blijven. En, welke plannen ook naderhase, ter verandering der vaderlandsche inrigtingen van hooger onderwijs, gemaakt werden; het gelukte Utrechts kloekmoedige en standvastige Regering de uitnemende Stichting der deren ongeschonden in stand te houden, tot dat Napoleon geweld ook datgene vernederde en poogde te vernietigen, wat selfs door de Mannen van den 22 Januarij 1798 ontzien en in stand gehouden was!

rampen den heerlijksten morgen deed opdagen! Naauwelijks was Nederland van de rij der Staten uitgewischt; - daar spreekt Napoleon (nog ijst Europa bij het noemen van dien naam!) over onze Hooge School bet vreesselijke doodvonnis uit; maar een doodvonnis, welks volkomene uitvoering door de wreedaardigste kwelling en beschimping voorasgegaan zoude worden. Ach! eene school, weinig slechts boven de allerlaagste kinderachool verheven, moest de plaats vervangen van een' der meest beroemde Hoofdzetels der Europésche geleerdheid! (1) Nu meendet Gij, Oud-Studenten! dat van de achthare Moeder, die U gekweekt had, weldra niets meer, dan de nagedachtenis, zoude overblijven. — Nu moest Gij, Utrechts Ingezetenen! vreezen, dat, na weinige jaren, slechts eenige vervallene gebouwen, eenige verbleekte opschristen

<sup>(1)</sup> Men weet, dat, bij Napoleons besluit van den 21 October 1811, deze Akademie tot eene, zoogenaamde école secondaire, in Frankrijk in rang volgende op de école primaire, verlaagd werd. — Dat voorts, omtrent de diepe vernedering der Hooge School, niet te veel door mij gezegd is, weet ieder, die zelf ooggetuige was, of het getrouwe verslag gelezen heeft, dat daaromtrent door den Man, die, vijf jaren lang, aan hat hoofd van den Senaat stond, bij het nederleggen van zijn ambt, gegeven is.

alleen, U het Heiligdom der waarheid herinneren zouden, dat Uwe muren bevat hadden. Ja! Gij zelfs, standvastige Heringa!
wiens kloekmoedigheid allen bezielde, wiens
voorzigtigheid allen voorlichtte, wist naauwelijks meer, welk een' naam te geven aan de
diep vernederde Stichting, aan welker hoofd
Gij stondt, die U eenmaal, naast God, haren
Redder zoude noemen. Gij, Gij zelfs durfdet naauwelijks hopen, in het U toevertrouwde bestuur, immer eenen opvolger te zullen
liebben!

Nog moge geen tijdgenoot, wiens pen niets behoesde te verzwijgen, den, boven alles hagchelijken en zegerijken strijd der Hooge School tegen Napoleon en zijne trawanten, naar waarde, beschreven hebben. Eenmaal zal de Geschiedenis hare taak gehoel vervullen. Dan zal niet slechts deze onpartijdige getuige der tijden dien strijd eene der eerste plaatsen aanwijzen onder de blijken van zedelijke grootheid, die den duisteren nacht van Nederlands rampspoed verhelderden. Maar hoven alles zal zij; der voorvaderlijke godsvrucht getrouw, in die bange worsteling en hare heerlijke uitkunst, onze kinderen de almagtige hand lee-

ren eerbiedigen van den Koning der koningen, die ongeschonden in stand decd blijven, wat reeds hopeloos verloren scheen. welk eene verbazing zal de nakomelingschap. het vernemen! Door éénen nederigen Hoogleeraar, ondersteund en geholpen door eenige wijzen en goeden, wier namen in eeuwige eere moeten blijven, door zoo weinigen verijdelde de Allerhoogste het bevel en den ijzeren wil van den Dwingeland, voor wien bijna een geheel werelddeel in het stof gebogen lag. O! konde mijne zwakke stem doordringen tot den Redenaar, die, na vijstig jaren, als alle die edelen met ons ter ruste zijn gegaan, en hunne tegenwoordigheid zijne tong niet meerbelemmert, tot het nageslacht zal spreken; dit, dit boyenal zoude ik U, O Redenaar der toekomst! als de verhevenste stoffe aanwijzen ter verheerlijking van den Almagtige, die aan de zwakken, die op Hem alleen vertrouwen, krachten geest, en den overmoed van de Tirannen der aarde beschaamt!

Gij, tijdgenooten! weet het, niet weinigen Uwer weten het vollediger, dan ik, hoe Nederlands opstanding aan de Hooge School een nieuw, een heerlijker leven schonk, dan zij immer gehad had. Nooit kunt Gij het vergeten, hoe Koning Willem, het voorbeeld der Vorsten, wien ons de volkeren benijden, haar hoogeren rang en grootere voorregten verleende, dan immer de trouw der Burgervaderen, dan de toegenegenheid zelss van Lodewijks onsterselijken Overwinnaar haar verwerven konde. En, zoo dikwijls Gij het herdenkt, bidt Gij vurig voor het leven van den wijzen Vorst, voor wien ieder lid der Akademie zijn bloed veil heest; en zegent Gij de nagedachtenis van Leydens roem, den uitmuntenden Kemper, (1) en van allen, die met hem het onregt, ons aangedaan, edelmoedig hielpen vergoeden. Maar bovenal, mo dikwijls Gij het U herinnert, moet Gij, net de innigste dankbaarheid, betuigen: Wif

<sup>(1)</sup> Zie Heringa, E. z. in Orat. de Auditorio caet. p. 36 sq. De beroemde Leydsche Hoogleersar, wien wij noemden, vogde zelf, omtrent onze Hooge School, de edelmoedige en warlijk vrijzinnige beginselen, welke hij, zoo krachtig en welsprekend, aan anderen had sangeprezen, zoo wel in zijne relevoering: de prudentiä civili in promovenda eruditione spelice hab. d. 30. Jun. a. 3803, quum magistratum acadewieum poneret; (Marderev. 1801.) als in de belangrijke stukten, voorkomende in den Recensent, ook der Rece. D. I. 1. 738 volge. en vooral D. II. bl. 260 volgg. Zoo ik mij althans niet grootelijks vergis, zijn ook deze van zijne hand.

wonderen, die His: gedaan heeft, opdat ket navolgend geslacht die wete, de kinderen, die geboren zullen worden; opdat deze op-staan en ze verhalen aan hunne kinderen!

De rijkdom der stosse, O Feestgenooten! overstelpt den spreker; de menigte van Gods weldaden bedwelmt zijn denkvermogen! Nog sprak ik slechts, ach, al te flaauw! over de genadige bewaring, beveiliging en uitbreiding dezer Instelling. Maar slaan wij nu het oog op zoo vele bijzondere omstandigheden, als steeds aan haar heil dienstbaar gemaakt. up 200 vele uitnemende zegeningen, als haar te allen tijde geschonken werden; zoo weet ik waarlijk niet, wat bij voorkeur te vermelden, en hoe het billijke verwijt te ontgaar, dat ik, het ééne aanroerende, het andere, niet min gedenkwaardige, verwaarlooze. dan hetgene de spreker, met een enkel afgebroken woord slechts, kan aanstippen, aangevuld, en, waar het noodig is, verbeterd worden door der Hoorderen godsdienstige

overpeinzing, die nogmaals de dagen van ouds, de jaren der eeuwen, herdenke. -Later, dan hare hoog geschatte Zusters, werd onze Akademie geboren. Verre van haar dien kooger ouderdom te benijden; dankt zij veelcer de goede Voorzienigheid, welke haar, door die latere geboorte, voor de schokken beveiligde, welke, na Leycesters verheffing en bij Oldenbarnevelds jammerlijken dood, Utrecht vooral zoo hevig beroerd hadden. - Ja, hebben wij straks de moeijelijke dagen ons berinnerd, door haar somwijlen doorgeworsteld; hoe zouden wij nu van de lange jaren kunnen zwijgen der weldadigste rust, haar niet zelden geschonken? Zoo was zij, gedurende bijna de gansche eeuw, welke het laatste vijstigtal jaren voorafging, doorgaans den kalmen landstroom gelijk, die, zelden door hevige stormen beroerd, steeds zijne stille wateren voortvloeijen doet, en, in wijden kring, groei en vruchtbaarheid verspreidt, zoo verge zine droppelen den grond kunnen doordringen. (1) - Maar ook de tijden van den bang-

<sup>(1)</sup> Het hier gezegde rust op de getuigenissen van Drakenberch, in Orat. panegyr. p. 44 sq. (Vertaling, bl. 50 volg.) en van Rau, in Orat. panegyr. p. 9 sqq. — Maar zelfs Grac-

sten tegenspoed verschasten der Akademie zooheilzame verordeningen, (1) zoo grootelijks
toegenomene eendragt, zoo vele aandoenlijke
blijken van der landzaten hartelijke belangstelling en diepgewortelde toegenegenheid, dat
zij, het leed ontkomen, dankbaar aan God,
betuigen moest: Het was mij goed verdrukt
te zijn!

Weinig intusschen zoude dit alles haar gebaat hebben, ware het licht harer Lecraren duisternis geweest: maar voor dien zwaarsten ramp, die eene Akademie kan treffen, bewaarde haar de eeuwige Zonne der geregtighsid, wier stralen haar steeds beschenen. Slaan wij het oog, Feestgenooten! op de lijst der Hoogleeraren, die haar dienden, en reeds bunnen loop voleindigden: want van de nog levenden mogen wij niet spreken. Wij zien

vius had, bij de viering van het eerste halve eeuwseest, hoe groote rampen ook te vermelden hebbende, echter, het lot der Akademie, gedurende het eerste vijstigtal jaren van haar bestaan, als in het algemeen zeer gelukkig en gezegend, mogen roemen. (Orat. in nat. quinquages. Ac. Rheno-Traj, s. mazima, p. 27, Graevii Oratt. a Burm. edd. p. 389.)

<sup>(1)</sup> Hiervan zie men een opmerkelijk voorbeeld in het hesluit van Burgemeesteren en Raad, als Verzorgers der Hooge School, van den 15 October 1674, door Heringa medegedeeld, t. a. p. bl. 181—183.

wel niet aller namen met even grooten luister prijken, niet aller geleerdheid boven de dwalingen en vooroordeelen van hunnen leeftijd Dwaasheid zoude het wezen dit van eenige instelling te verwachten: en niemand zoude het minder betamen dit te beweren, dan hem, die niet is opgetreden om stervelingen te huldigen, maar om de weldaden van den onsterfelijken Koning der eeuwente vermelden. Doch wie evenwel moet niet, bij het aanschouwen dier lijst, zich verwonderen, dat het der Regering van ééne stad, in een der kleinste landen van Europa, heest mogen gelukken zoo vele uitgelezene Priesters. der wetenschappen, uit alle oorden der wereld, rondom het, door haar opgerigte altaar der waarheid te vereenigen? Wie verbaast zich niet, als hij, zels in meer dan cen vak van kennis en letteren, het onderwijs, sints de grondlegging der Akademie, aan eene on-' afgebrokene rij van de voortreffelijkste Mannen hunner eeuw toevertrouwd ziet? En, behalve deze, werkten er niet weinigen, wier namen de nakomelingschap bijna vergeten beest, doch wier grondig en bevattelijk onderwijs, voor leerstoel, pleitzaal en ziekbed,

dat van hunne meer vermaarde ambtgenooten. Nu weten wij, dat verschillende oorzaken en omstandigheden zamenwerkten, om
de Hooge School dit geluk te doen genieten.
De ganstige ligging, vroegtijdige beschaving
en steeds toenemende luister dezer schoone
stad, reeds door de Redenaars der zeventiende en achttiende eeuw om strijd verheven. (1)
De burgerlijke, wetenschappelijke en godsdienstige vrijheid, in Nederland, vroeger en
ruimer dan elders, genoten, die het verblijf,
in ons midden, vele buitenlandsche Geleerden
wenschelijk deed achten. (2) Niet het laatst

<sup>(1)</sup> Over de gunstige ligging, schoonheid, luister, beschaving en inrigtingen dezer stad, als der hooge studiën bevorderlijk, vindt men veel gezegd door Johan van der Nijpoort, in de, ten jare 1634 gehoudene, inwijdingsrede der doorluchtige School; meer nog, met hijna uitbundige verheffing, door Graevius, op ouderscheidene plaatsen zijner boven aangehaalde, door Burman uitgegevene, redevoeringen, h.v. bl. 175 volgg. en bl. 372 volgg. Met hem vergelijke men, ook hieromtrent, Drakenborch, p. 42 sqq.; (bl. 48 volgg. der Vertaling) gelijk mede de lezenswaardige, uit het Engelsch vertaalde leerrede van Jacobus de la Faye, (destijds Pred. der Engelsche Gem. te Utrecht) getiteld: Honderdjarige gedachteniss van d'Instellinge en Oprechtinge der Utr. Akad. enz. bl. 31.

<sup>(2)</sup> Hieromtreut kan niets tressender zijn, dan de brief, door welken de beroemde, Fransche Wijsgeer Descartes, die, meer dan twintig jaren lang, in ons vaderland gewoond

geren, waardige voorgangers der De Perponchers, De Beauforts (1) en hunne Ambtgenooten, die wij gekend hebben en nimmer
vergeten zullen. Want zij toonden te weten,
dat geen ligebaam van schoolsche wetten en
verordeningen, maar de geest, die groote
mannen bezielt, de wetenschappen doet leven

heeft, zijnen landgenoot Balzac tot de navolging van zijn voucheeld poogde over to halen. Daar zegt hij, onder anderen, naar de vertaling van zijn' welsprekenden, Lofrademaar, (Oeuvres diverses de Mr. Thomas, Lyon, 1773. T. II. p. 159 suiv.) van Nederland sprekende: » Y a-til un pays » dans le monde, où l'on soit plus libre, où le sommeil soit » plus tranquille, où il y ait moins de dangers à craindre, » où les Loix veillent mieux sur le crime, où les empoisonnemants, les trahisons soyent moins commes, où il reste enfin » plus de traces de l'heureuse et tranquille innocence de noa » perès ?" Lezenswaardig is ook wat, omtrent dit onderwerp, onlangs gezegd is door den Hoogleéraer Holtisp, in Orut. de liberalitate Majorum nostrorum, quae Academiis sindituendis augendisque cognita est, p. 25 sq. et p. 69.

(1) De Perponchers verdiensten zijn in het licht gesteld door mijn hoog geëerden Ambtgenoot, wijlen Professori Herm. Royaards, in eene opzettelijke redevoering, uitgegeven in de Amales Acad. Rheno-Traj. a. 1819-1820; — terwijl de Hoogherser van Heusde, door de uitgeve zijner: Merinne-ringen aan Willem Hendrik de Beaufort, allen aan zich verzigte heeft, die deses uitmuntenden Mans waarde wenachen te herdenken. Ook kan men, dit goedvindende, vergelijken uit, over denzelfden voortreffelijken Curator, kortelijk door mij gezegd is, in Orat. de Hist. Philos. de Dee cret. (Ann. Ar.: Bheno-Traj. a. 1829-1830) p. 43-45.

en hare zetels bevestigt. Doch, welke andere oorzaken of aanleidingen ook wij noemen
kunnen, die deze, ons allen dierbare Stichting door het licht van zoo vele voortreffelijke mannen deden bestralen; het was alles
uit en door en tot Hem, die de tijden bescheiden heeft en de bepaling van ieders
woning, die volken en steden verhoogt of
vernedert, gelijk Hij wil; van den Vader der
geesten, die, door de raadslagen der wijzen,
Zijne weldadige oogmerken uitvoert!

De tijd vergaat! Gods gunst kent geen verouden! (1) Zoo zullen wij weldra, naar des godvruchtigen Dichters voorgang, de juichende koren hooren aanheffen. En die woorden zal ons hart met blijde dankerkentenis herhalen, als wij aan al het goede denken, onzer Hooge Schole, ook in de laatste tijden, te beurt gevallen; — aan de welda-

<sup>(1)</sup> Versen nit de Cantate van den beroemden Dichter, Mr. M.C. van Hall, die, op den laatsten akademischen feestdag, stond gezongen te worden. Op een ander vers, in derselver opdragt voorkomende, heb ik mij eene toespeling versorloofd, nabij het slot der rede.

den van onzen wijzen Vorst, die niet duldde, dat Fransche of Belgische betweterij de wet zoude geven ter omkeering der oud-vaderlandsche invigting; -- aan den toegenomen' bloci van ons voortreffelijk Gymnasium; aan den roem der zoo nuttige Veeartzeny-School en andere instellingen, die het verhevene doel der Akademie bevorderen; ja, aan alles, wat der studiën nieuwe hulpmiddelen aanbood en steeds blijst schenken. Maar tene herinnering is er, die hier al het overige, hoe gewigtig ook, in de schaduw doet plaatsen. Eens gedachte, die, bijna zeide ik, al het andere verzwelgt! Onuitsprekelijk groot is de vreugde der teedere Moeder, als zij hare geliesde kinderen uit bet nijpendste levensgevaar gered en behouden ziet. Dit, dit is het gelijkende beeld van de blijdschap der Hooge School, toen zij hen, die hare hoop en glorie waren, zich, als uit de kaken van den dood, zag wedergegeven. Ja, groote, tallooze gevaren zijt Gij, edele Zonen der Akademie! ontworsteld, toen Gü, m Napoleons verraderlijke wederkomst, en viet minder toen Gij, vijstien jaren later, na der Belgen snooden afval, liever voor het Vaderland sterven wildet, dan het Vaderland Verhoord, meer dan verhoord overleven! werden de gebeden, uit zoo vele bedehûizen en binnenkamers opgezonden, voor Uw leven, voor het nog dierbaarder leven Uwer zielen! O Gijsallen! die, op den tienden October 1815 of op den een en twintigsten September 1831, (1) tranen van erkentenis geweend hebt, als Gij, door het dankbare Vaderland, door de hooge Voorzienigheid zelve, U aan Uwe heerlijke levensbestemming zaagt terug gegeven, of als, op cen' dier onvergetelijke dagen, U een dierbare zoon, broeder of reiend op nieuw geschonken werd; - bez taalt Gij allen den Heere Uwe gelosten, en wijdt Hem Uw gansche leven als een offer der dankbaarbeid; terwijl Gij door de reijen het blijde lied hoort aanhessen:

De tijd vergnat! Gods gunst kent geen verouden!

<sup>(1)</sup> Deze waren de heide gedenkwaardige dagen, op welke de akademische vrijwillige Jagers onzer Hooge School, uit den edelen strijd, eerst tegen de Franschen, naderhand tegen de Belgen, terugkeerden.

Zoo vele, ja! veel meerdere weldaden nog aan onze Hooge School schenkende, heest de Allerhoogste haar in staat gesteld, om de grootste eere, die eener menschelijke inrigting ten deele kan vallen, twee eeuwen lang, in ruime mate te genieten; — de eere namelijk, dat zij, als Zijne nederige dienares, der uitvoering van Zijne verhevene en weldadige oogmerken bevorderlijk mogt wezen. Leuwige Vader wil niet slechts zijne kinderen, zoo veel hun tegenwoordige onvolmaakte toestand vergunt, meer en meer, van dwaing en lijden, van onregt en zonde vrij maken; maar Hij wil hen zelfs, langs een pad, dat, hoe kronkelend het ook schijne, steeds voorwaarts voert, naar die veel heerlijker tockomst geleiden, die ons de Wijsbegeerte hopen, de Godsdienst verwachten doet. nu de werkzaamheid der Hooge School, ter bevordering van die, zoo groote doeleinden, rikelijk gezegend is, en nog steeds wordt gezegend, behoeven wij niet te bewijzen: want memand twijselt er aan. Daarop verhoovaardigen wij ons zelve niet: want wij komen hier, om ons voor den Heere te vernederen. Wij verheffen geenszins die School, hoe dierbaar ook aan ons hart, boven andere vaderlandsche instellingen van even verhevene strekking: want in haar ook en door haar werkte dezelsde eeuwige Geest, wiens kracht wij in al het goede, door onze Stichting gewrocht, eerbiedigen. Over dat goede verheugen, wij ons: want kinderen verblijden zich, als, hun wijze Vader hunne zwakke medewerking; die Hij niet behoest, zich wil laten welgevallen. Met vertrouwen zullen wij den Heere er voor danken: want, droeg de plant, door Zijne zorg gekweekt, zoo heerlijke vruchten, die herinnering versterkt onze hope, dat Hij haar ook verder niet zal laten verkwijnen of verdorren. Ja! dankt nu allen met ons God: want, hoe ook de school mogt heeten, waar Uw verstand gevormd, Uw hart veredeld werd; Uw en onze hoogste Leermeester was -God alleen!

Mijne rede, Feestgenooten! spoedt ten einde. Geene uitvoerige toespraak toch behoeft U op te wekken, om voor den God onzer goedertierenheid innige en hartelijke dankgebeden uit te storten. Want, zoo de levendige herinne-

ring der, door ons herdachte weldaden er ons niet toe noopte; wat zoude dan mijne zwakke stem vermogen? - Dat van de dankbaarheid, die ons bezielt, en van de reinheid der vreugde, welke onze harten vervult, onze ganache seestwiering getuigen moge; dit is de vurige wensch der Verzorgers en Burgervaderen, der Hoogleeraren en Akademieburgers. Allen hebben zij, in de schoonste zamenstemming, met onbekrompene hand, de meest gepaste en edelmoedigste schikkingen beraamd, opdat vreemdelingen en stadgenooten van alle rangen en standen ruime gelegenheid zouden hebben om in onze vreugde te deelen. billijk en regtmatig is dan hun wensch, dat elk, in zijnen kring, naar vermogen, met hen medewerke, om van dit, aan het schoone en goede toegewijde eeuwgetijde, alles geweerd te doen blijven, wat de cer van den heerlijken hoogtijd bezwalken, wat den Nederlandschen, wat den Utrechtschen naam bevlekken, en bovenal, wat ongevoeligheid voor des Heeren gadelooze weldaden aan den dag leggen zoude! Dat verlangen zal niet ijdel zijn! Allen, allen, die, in dezen heiligen stond, zamengekomen zijn, om met ons den Algoede te danken en te bidden, zullen ook met ons en met elkander hunne pogingen vercenigen, opdat de voortzetting en voleindiging van het feest, in geenerlei opzigt, met deszelfs godsdienstigen aanvang strijde, noch, ter eeniger ure; de opregtheid onzer gebeden en dankzeggingen in verdenking brenge!

Indien de Hooge School zelve hare stemme konde doen hooren, dus zoude zij spreken tot ons allen: « Wat Gij ook, uit reine beginselen, doet om mij te vereeren, is mij welkom en welgevallig. Zelfs het kleinste lovertakje, het flaauwste lichtje, door de hand der schamele armoede mij gewijd, versmaad ik niet. Wat sommige voorstanders mijner belangen gedaan hebben, door het verrijken mijner Boekerij, zich zelve niet minder, dan mij vereerende, dit baart mij verrukking van vreugde! Want uit die Boekerij zoek ik, van eigenbaat wars, aan oud en jong, aan vriend en vreemdeling, zielevoedsel te verschaffen. O! moge dat voorbeeld der edelste milddadigheid bij velen, even onbekrompen van hart als middelen, navolging vinden! Dan zal de leergierige voedsterling der wetenschappen mij nimmermeer met beschaamdheid hooren zeggen: « Ei! zoek bij mij niet, wat ik, « helaas! niet geven kan." "(1) — Maar, als die achtbarc Moeder spreken konde, zoude zij, met verdubbelden ernst en nadruk, er bijvoegen: « O allen, die mijnen roem verbreiden wilt! helpt mij deze eere toch ver-

<sup>.(1)</sup> Met vrijmoedigheid, mogen wij de bevoedering der belangen van onze akademische Bibliotheek allen aanbevelen, die, bij het vermogen, ook den wil hebben om de Lettereu en Wetenschappen, met derzelver tegenwoordige en toekomende beoefenaars, duurzaam aan zich te verpligten. Want niet ligt zal ergens eene inrigting van dezen aard zijn, die, met meer onbekrompene en voorkomende goedwilligheid, aan derzelver studiën diensthaar gemaakt wordt. Wat, omtrent het algemeene gebruik dezer Boekerij, onlangs (in de voorrede voor derzelver Catalogus) door den; zoo verdienstelijken Bibliotheorius, Prof. van Heusde, gezegd is; dit wordt door, allen meer dan toegestemd. Des te meer moet men zich verblijden, dat de Hoogleeraar, in zijne jubelrede, (bl. 23 volgg. der shouderlijke uitgave, vergeleken met het bijvoegsel) de tolk konde zijn van de erkentenis der Hooge School voor onderscheidene, ter gelegenheid van het feest, harer Boekerij aangehodene, aanzienlijke geschenken. Moge weldra, door meuwe bijdragen van andere Voorstanders der studiën, dat berigt en die dankzegging geheel onvolledig gemaakt worden! Want ook mu blift ontwijfelbaar waar, wat, dezer dagen, aan het slot van het, in den Konst-en Letterbode (voor 1836, D. H. bl. 42) geplaatste verslag omtrent de viering van ona eeuwstijde, door Prof. Heringa E.z., wien wij, als den steller dat verslag, noemen mogen, gezegd is: » Men kan, e 1 geene unttiger wijze, de gedachtenis der Feestvraugde voor 3.de nakomelingschap bewaren, dan door geschenken aan de Beckerij der Akademie.11

krijgen, dat eerlang de beschrijving van mijnen hoogtijd, behalve en boven al het overige, het naar waarheid moge kunnen vermelden: « Nooit werd er een feest gevierd, waar« bij meer orde en bescheidenheid, meer ma« tigheid en ingetogenheid woonde; van het« welk twist en tweedragt, kleingeestige rang« ziekte met alles, wat onbetamelijk is, verder
« verwijderd en meer buitengesloten was!""

Maar wat doe ik U de stem eener menschelijke inrigting, hoc eerwaardig ook, hooren? Eene hoogere, ja! de allerhoogste stem roept ons toe uit den hemel: « Vergeet het niet, dat, ook als Gij het seest van het goede viert, het kwade strijd voert tegen Uwe zielen! Vliedt dan allen, vliedt als het schadelijkste venijn, elk genot, hoe zoet ook, dat aan Uw geweten een' wrangen nasmaak geven, of Uw' hoogsten eeretitel, dien van Christenen, bevlekken zoude. Ja! verhoogt veeleer het reine genot Uwer harten, door het openen Uwer handen, 200 veel Gij kunt en moogt, voor wetenschappelijke en weldadige instellingen, voor armen en behoeftigen, voor weduwen en weezen: want geen enkele beker waters, aan den minste dezer, uit dankbaarheid jegens zijnen en Uwen Vader geschonken, zal onbeloond blijven!"

Laat ons dan allen, met zoo heilige gezindheden, als het kinderen des lichts betaamt, den hoogtijd der verlichting vieren! Daarin zuit Gij ons voorgaan, achtbare Grijsaards, wier tegenwoordigheid ons den zegen herinnert, onzer Hooge School geschonken door den hoogen ouderdom, welken niet weinigen bereiken mogten, die haar, in vroeger' en later' tijd, tot luister verstrekten. Moge de avond van Uwen dag door deze jubelvreugde verhelderd worden, en moge laat, zoo het zijn kan, maar gelukkig vooral, voor U de ingang zijn van den levensnacht!

Gö, Jongelingen! en Gij inzonderheid, waardste Akademievrienden! ziet U op dit seest het getrouwe beeld voorgesteld der vergankelijkheid van het menschelijke leven. Hoe weinigen ziet Gij van degenen, die, bij het vorige halve eeuwseest, waren dat Gij nu zijt, in ons midden overgebleven! Even weinigen van U zullen, na vijstig jaren, nog wezen, wat thans die Grijzen zijn; terwijl verre de meesten van U, lang, lang te voren, derwaarts verhuisd zullen wezen, waarhenen die

eerwaardige Ouden hunne tijdgenooten zagen henengaan.

O! medeleerlingen in 's levens school! lotgenooten op 'slevens reize! hoe zoude ons dat gevoel der vergankelijkheid als lood op het hart drukken, zoo wij niet wisten, dat, door Gods genade, voor de goeden en vromen een hooger fecst bereid is, dan het aardsche aanzijn ons kan schenken! Tot dat feest zijt Gij reeds toegelaten, zalige Grondleggers en Verzorgers, Leeraren en Kweekelingen onzer Akademie! die, door het voorstaan harer belangen, den Allerhoogste vereeren wildet en zijner schepselen geluk vermeerderen. Dat feest viert Gij alreede, vooruit gereisde akademische Leermeesters en Vrienden! op wier graven wij geweend hebben, wier geleerdheid en trouw niet slechts ons aan U verbond, maar wier geloof en godsvrucht ons het pad naar den hemel wees! Hier Uwe voetstappen te drukken zij onze heiligste pligt! En weldra daar boyen U weder te zien, en God te danken voor hetgene Ilij door U ons schonk, dit, dit zal ons het heerlijkste feestgenot wezen en eeuwig blijven!

#### GEBED.

HRERE! God onzer goedertierenheid! leer Gij nelf ons danken en bidden! Leer ons 200 danken en bidden voor onze Akademie, en voor alles, wat een even heilig doel heeft, dat wij niet ons zelven of elkander zoeken te behagen, maar U, wiens alziend oog onze harten doorgrondt. Zie, met genadig welgevallen, neder op de, door U gezegende Schole, die, met hare Vernorgers, Lecraars, Kweekelingen en Vrienden, in diepen ootmoed geknield ligt aan Uwe Neem hare nederige hulde aan, hoe gebrekkig ook, ter liefde van dien Heiland, die het licht der wereld is, en aan wiens hemelsche leere, door Uw almagtig en genadig bestuur, Europa hare beschaving, Nederland zijne groote voorregten, onze Akademie haar aanzijn verschuldigd is.

Wat Gij, HEERE! twee eeuwen lang, met moit verzaakte trouwe, voor haar en, door

haren dienst, voor Kerk en Vaderland, voor menschenbeschaving en menschenheil, hebt willen doen; dat, dat gaat al het bidden der vaderen, al het wenschen der kinderen oneindig verre te boven! Want zelfs de zwaarste kastijdingen wildet Gij niet tot haren ondergang, maar eerst tot hare reiniging, en weldra tot hare verhooging doen strekken. Steeds mogt zij het ondervinden, dat een oogenblik in Uwen toorn, een leven in Uwe goedgunstigheid is. Die onverdiende goedheid alleen deed haar zoo vele genade vinden in Uwe oogen. Daarom loven U onze harten, danken U onze tongen, dat Gij, met meer dan vaderlijke trouwe, de Akademie en allen, die, voor haar zorgende of werkende of door haar onderwezen wordende, U poogden te dienen, hebt geleid, geholpen en gezegend. Maar hoor ook onze eerbiedige bede om vergiffenis van al het gebrekkige, onvolmaakte en onreine, dat steeds hun aller werken heeft aangekleefd, en, zelfs in dezen heiligen stond, ons bidden en danken blijft vergezellen. Och! laat, om onze verkeerdheden en zonden, Uwen zegen

niet wijken van eene inrigting, welke Gij, in weërwil van alle menschelijke onvolmaaktheid en gebrek, zoo lang en zoo genadig, hebt willen bewaren, en met zoo vele onverdiende gunstbewijzen kroonen!

U danken wij, O God! dat Gij, bij het feest, dat wij intreden, ons 200 veel meerdere en grootere zegeningen te herdenken geeft, dan wij, voor vijf en twintig jaren, mogelijk geacht hebben, dat ons immer ten deele zoude vallen. Laat, op dezen hoogtijd, ons allen blijde zijn; maar laat het eene blijdschap wezen in U, den Heere onzen God, eene vreugde, die ons niet wishagen doe aan Uwe heilige oogen! Zet daartoe eene wacht voor onze lippen, laat onzen voet in de strikken der boosheid niet verward. noch onze harten verlokt worden door de zonde. die, wok als de feestraal zich ontskuit, steeds aan de deure ligt! Zoo genadig bestrale Uw oog dit feest, dat van hetzelve alle rampen geweerd, dat allen ondersteund worden, aan wie Gij, op deze plegtige dagen, eenige belangrijke taak te vervullen geeft; en laat hen zelfs, aan welke, in deze stonden der vreugde, rouwe en bittere smarte ten deele valt, door Uwe almag-tige hand gesterkt worden en getroost!

Overladen met Uwe weldaden, moeten wij nieuwe zegeningen van U afsmeeken: want niemand kan ons helpen en het gewenschte heil doen verkrijgen, dan Gij alleen, O Almagtige en Algoede! Verleng dan en zegen het leven van den goeden en dierbaren Vorst, door wien Gij Nederland en onze Hooge School wildet herstellen! Uwe gunst zij nabij aan Nederlands Staatsdienaars, Vertegenwoordigers, Overheden, Regters, Leeraars en Geletterden, bijzonder ook aan diegenen hunner, aan welke Gij, in dit Gewest en in deze Stad, hunnen werkkring hebt aangewezen! Bevestig hun aller toegenegenheid jegens onze Akademie en alle goede instellingen! En bevestig ook hare dankbaarheid jegens allen, die haar begunstigen en weldoen! Wees Gij zelf de weldoener en genadige belooner van hare weldoeners! En zijn er, die haar kwaad hebben toegedacht en berokkend, vergeef het hun, dat zij, de lampen der

verlichting zoekende uit te blusschen, U, den Vader der lichten, meenden te dienen!

Ja! God onzer vaderen en onzer kinderen God! voor die instelling, welke Gij, twee eeuwen lang, 200 genadig wildet bewaren, bidden wij nu, op nieuw, daar zij, door Uwe goedheid, hare derde eeuw mag intreden, de allerbeste gaven af, de gaven bovenal van Uwen goeden en Heiligen Geest. Maar verre zij het van ons, dat wij aan anderen niet zouden toewenschen, wat wij voor ons zelve zoo noodig hebben en 200 vurig begeeren! Kom dan, O Geest van God! Schepper en Bron van al het ware en goede, dat door het menschelijke verstand wordt uitgevonden, door menschehijke inrigtingen bekend gemaakt en voortgeplant! Verlicht, bestwur en heilig alle Verzorgers en Bestuurders, alle Leeraars, ook die thans rusten van hunne taak, alle voormalige en tegenwoordige Leerlingen der vaderlandsche Akademiën, Kweekscholen en nuttige inrigtingen van hooger en lager onderwijs! Ja! Vader der menschen! schenk die weldaad aan alle, U welgevallige instellingen, die op Uwe schoone aarde godsdienst en deugd, beschaving en verlichting bevorderen en aankweeken! Bewaar die 'allen
en breid haar uit, zoo lang zij Uwe weldadige
en wijze oogmerken eerbiedigen en dienen!

Bat alles van U, O Vader der geesten! afsmeekende voor onze Broeders en Zusters; mogen wij nogmaals, met onderwerping aan Uwen wil, voor ons zelve bidden. Laat dan de Hooge School, die U thans hare nederigste hulde aanbledt; in deze derde eeuw van haar bestaan, door mindere rampspoeden bezocht worden, en vooral nog meer gezegend werkzaam zijn, dan immer te voren! Laat de nakomelingschap, als zij weder U ter eere dit feest viert, niet minder groote weldaden te herdenken hebben, dan ons te beurt vielen! Maar laat haar er voor danken met reiner hart en vromer gezindheid, dan wij U ten offer konden brengen! het licht dezer Hooge School zich de late naneven verblijden! En, moet alles, wat geboren werd, eenmaal sterven; dit mogen unj toch, U ter ecre, bidden: laat de vruchten van hetgene onnder gedeelte van Uwen akker, in zwakheid gezaaid hebben, en onze kinderen en nakomelingen zaaijen zullen, door U gereinigd en vermenigvuldigd, nooit verloren gaan, maar eeuvig, eeuwig blijven! AMEN! (1)

<sup>(1)</sup> Bij dezen dank- en bedestond, werd, met beurtwisseling van stemmen, gezongen: eerst het tweede der Evang. Gezangen, va. 1 en 5, welks amhef: Den hoogen God alleen zij eer! den hoofdinhoud bevat van alles, waartoe men het hart der Feestgenooten wenschte te stemmen; — vervolgens, nadat de uitredding der Hooge School, uit de diepe, onder de Fransche heerschappij ondergane vernedering, vermeld was, Ps. XXXIII. vs. 5, 9°; — eindelijk Ps. LXXXIV. vs. 6, welks eerste woorden deden denken aan de zinspreuk der Akademie: Zonne der geregtigheid! verlicht ons!

• . • •

#### PHIL. GUIL. VAN HEUSDE,

### ORATIO

DE

## NATURALI ARTIUM ET DOCTRINARUM CONJUNCTIONE,

# ALTERIS CELEBRANDIS ACADEMIAE RHENO-TRAJECTINAE SAECULARIBUS,

MABITA d. XIII. Junii a. MDCCCXXXVI.

• , . . . .

Est hoc a recentioribus Europae gentibus prudenti consilio institutum, ut conderentur passim, humanitatis provehendae caussa, Academiae. Sunt illae Musarum receptacula, in quibus eruditissimi quique viri artibus ac doctrinis recte excolendis vacant. Generosae sunt juventutis palaestrae, in quibus exercere facultates suas, ad gravissima obeunda in civitate munera, discunt. Sunt item in orbe literato veluti metropoles quaedam, e quibus quicumque, tamquam coloni, in alias regiones, ut prosint hominibus, discesserunt, communem singuli matrem suam per totam vitam cogitant, colunt, et, si res ita sert, invisunt. Quo fit, ut, in universa hominum societate, vincula sint Academiae, quibus ut juncti in

adolescentia fuerunt, ita junguntur perpetuo, quicumque in iis ad humanitatem exculti instructique sunt. Nec sane est, Auditores, quod Vobis id solemni hoc die rationibus persuadere coner. Res patet omnibus, imo oculis est nostris subjecta. Ut celebratur jam Academiae Trajectinae ducentesimus annus natalis, ita confluxerunt huc ex nullis non patriae regionibus, qui, sive nuper, sive olim aliquando, in hac artium laudatarum sede studiis operam navarunt. Adsunt adolescentes, adulti adsunt, adsunt maturi aetate et ingenio viri, adsunt senes: singuli, ut suos quique sodales studiorumque socios, sive hujus, sive praeteriti temporis, amplectantur denuo, atque amicitiae cum iis soedus renovent: universi, ut almae Matris suae sesto intersint.

Sic cernimus reapse oculis, Auditores, quid valeant ad conjungendos omnis actatis, omnis loci, omnis ordinis ac dignitatis homines Academiae. Nec vero in hac civium nostrorum celebritate, aliarum desideramus Academiarum cum doctores celebratissimos, tum alumnos. Cernimus hic adeo praesentes viros in regno nostro summis condecoratos mune

Festum hoc scilicet omnes habent, non urbi huic aut Academiae proprium, sed universae patriae, ad celebranda artium doctrinarumque studia, commune. Ouo sane minus committendum nobis est, ut nostras res laudemus, aliorum negligamus, viros, qui hie inclaruerunt, memoremus ae celebremus, qui alias doctrinarum sedes ornarunt, silentio praetermittamus. Id non fert patria, quae non minus ceteris Academiis suis, quam hac nostra, gloriatur: non fert Rex noster augustissimus, qui pari voluntate cunctis savet: non serunt denique animi nostri, Auditores, hoc die sesto in primis, in summa omnium hilaritate, ad verissimam liberalitatem compositi. Quamobrem sic nos in omni hoc negotio versemur, ut maxime viros decet, et optimis artibus ad humanitatem excultos, et veram suo pretio habentes patriae gloriam. Te autem, summe Deus! precamur, ut, prouti ad hune. voque diem salvam integramque servasti Academiam nostram, ita prospicias ei deinceps, nobisque nunc maxime, ejus sestum celebraturis, propitius adsis.

Aegre equidem, Auditores, et serme invitus in hunc locum ad dicendum escendi. Dicere hoc die Academiae festo Heringam, senem venerabilem, nisi valetudo impedivisset, oportuerat, quippe oratorem praeclarum, eundemque Academiae nostrae omni tempore, periculosissimo etiam, vindicem ac statorem. Ego vero, qui pietate erga virum summum ductus, dicendi munus suscepi, nec orator sum, nec unquem pro tanta lectissimorum virorum corona verba feci. Et quamvis vestra in benivolentia acquiescam totus, id ego et vobis et huic solemnitati et vero mihi debeo, ut de hoc loco non prorsus cum dedecore decedam. Accedit gravitas dissicultasque negotii, mini non exigua. Instauranda nobis hodie memoria virorum est, qui in suo quique doctrinae genere excellentes, ornarunt Academiam nostram. Ego vero nullam data opera doctrinam tractavi: contentus sui, si tractanda tradendaque cum historia et philosophia, tum vero maxime humanitatis, disciplina,, ad colendas doctrinas praepararem juvenum animos, ut et ipsas et mutuam carum conjunctionem ac veluti cognationem hac tenera jam aetate perspicerent. Sed age, ubi facere non licet, quod velim, neturali doctrinarum omnium conjunctione: argumento cum praeclaro et huic sane doctrinarum sesto aptissimo, tum vero ad maximos quosque, qui hic floruerunt, viros celebrandos accommodatissimo; vobis autem, Auditores, qui nunc maxime in his solemnibus communi doctrinarum amore flagratis, non, ut auguror, ingrato.

Quae fuerit majorum nostrorum in Academiis condendis amplificandisque liberalitas, nuper nobis opportune ab eruditissimo Holtio nostro, quam ad hoc festum nos praepararet, docte acuteque gravissimis documentis demonstratum est. Usi autem iidem hac in re prudentia summa sunt. Non illi scholas, ut apud exteros obtinuit subinde, alio loco Theologiae, alio Jurisprudentiae, alio Medicinae instituerunt; inceptum existimabant disjungere, quae natura essent conjuncta: Academias illi sive Universitates, non Facultates condiderunt; sociarunt autem earum scholas communibus philosophiae humanitatisque studiis: Haec scilicet studia adolescentium et ingenium excolunt et animum informant, quo certius deinde ad graviora omnia et percipienda et peragenda corroborentur. Quo magis habuerunt proevi nostri, unde praeclare de hac Academia, recens condità, ominarentur, quum inaugura, rent eam cum alii, tum duumviri, in suo uterque genere praestantissimi, primum Joannes Niportius, Jureconsultus, vir cultissimus, cujus oratio Ciceroniani referebat sermonis copiam et venustatem: tum Gisbertus Voetius, minus quidem ille indole placidus ac lenis, sed unus in paucis temporibus illis literatissimus doctissimusque vir.

Est nempe naturâ sic constitutum, Auditores, ut artium omnium laudatarum duo sint vincula, Historia et Philosophia, Literae autem humaniores ad utramque recte tractandam unice sint accommodatae. Qua de re juvat paulo susius liberiusque disserere.

Í

Refertur historia proprie ad res et vicissitudines gentium; sed his non est finibus descripta. Est item uniuscujusque artis doctrinaeque historia, quam nemo negligit, qui artem suam doctrinamque tractare recte velit. Quis enim vero nomine dicendus Medicus, qui Medicinae, quis Jureconsultus, qui Jurisprudentiac, quis Theologus, qui Theòlogiae historiam non tenet? Recte quis historiae ignaros cum

speluncae Platonicae incolis comparaverit, qui umbras rerum cernerent, res non cernerent. Quamobrem verissime illa dicitur non solum testis temporum, vitas memoria, magistra vitae, muncia vetustatis, sed etiam et maxime adeo lux veritatis. Non mirum igitur, omnes; qui doctrinas excolunt, historiae duci studio; sed fons, unde quemque haurire maxime decet, historia gentium est. Cognoscenda tempora sunt, quibus artes singulae et doctrinae cum exstiterunt, tum incrementa ceperant, tum sloruerunt: cognoscendae ipsae gentes; apud quas identidem fuerunt sic excultae, ut inde ipsi optime proficiamus. Interest igitur artium omnium et doctrinarum, quae, in Academiis traduntur, ipsarum interest Academiarum, ut recte tradatur historia universa, neque e libellis illa, qui vulgo placent, sed ex antiquis maxime monumentis cum ducatur, tum illustretur. Quod quanto studio in bac factum Academia sit, tum patuit vel mazime, quum, ante hos centum annos, primum celebraretur festum saeculare. Dicebat Drakenborchius: dicentem audiebant Dukerus et Wesselingius: Livii ille, hi Thucydidis et Rerodoti interpretes primarii. Aderant ita

eodem tempore, hoc ipso in templo, triumviri, doctrinae copià et varietate eminentes, historiae autem studio non minus ad doctrinas literasque provehendas, quam ad sibi Academiaeque immortalem comparandam gloriam contendentes.

Sed prouti artibus omnibus et doctrinis lumen affundit Historia, ita Philosophia, quemadmodum tractandae singulae sint, docet. Philosophiam autem non illam dico, quae a secta nomen habet, nec raro a disquirendo aliena, oraculis pronunciandis regere mundum literatum ausa est: eam intelligo, quam Vetercs dixerunt. Latet illa, si originem quaerimus, in ipso hominis ingenio, estque proprie, ut nomen indicat, cognoscendi amor, sapientiae studium. Porro mater ac genetrix est artium laudatarum omnium ac doetrinarum, cujus quippe praeceptis hae singulae cum e rectis principiis tum ad optimos fines excofantur. Tum vero hoc munus et gravissimum et honorificentissimum habet, ut in veritatis virtutisque studio nos juvet, nec doctiores solum cultioresque, sed etiam meliores homines esticiat. Unde appellata ab antiquis maideia, germana hominis institutio est. Hacc in omni

Ī

disquirendi negotio praecipit nobis, ut ne quid scire videamur, ubi nihil scimus; sed ut inquirendo, comparando, judicando ad rerum scientiam accedamus paulatim. Et vero hoc demum recte factitando mortales sibi viam aperuerunt ad res divinas atque humanas persecutandas cognoscendasque recte. Uti autem hunc in modum philosophia artes omnes et doctrinas complectitur, imo vero vi sua quasi animat et foecundat, ita habemus sane, quod patriae nostrae et Academiae gratulemur.

Scholarum philosopharum seu potius metaphysicarum auctores patria nostra non peperit
tales, quales apud Germanos prodierunt Wolfius, Kantius, Schellingius, ac novissima actate Hegelius: nec tamen destituta philosophis
fuit. Imo vero tot peperit, quot apud nos
exstiterunt magni in omni doctrinarum genere
viri. Nam quidni hoc nomine in Medicis censeamus Boerhavios, in Physicis Camperos, in
JCtis Pestelios, in Theologis Vitringas, in
Literatoribus et Criticis Hemsterhusios nostros?
Philosopho illi singuli acumine, philosopha
inquirendi solertia, philosopha disserendi diligentia suam quique cum doctrinam tum disciplinam et illustrarunt et provexerunt. Nec

sane huic nostrae Academiae Trajectinae, Auditores, tales desuerunt philosophi. Quis diligentior naturae perscrutator cum Musschenbroekio, tum Geunsio? Quis Rhoerio nostro Jurisprudentiam acriore et magis philosopho ingenio excoluit? Quis denique Witsio, quis Roëllio Theologiae adhibere sanam philosophandi rationem studiosius conatus est?

Quo vero latius per nulla non studiorum genera vis philosophiae patet, eo magis in utramque partem publica ipsius in Academiis institutio valet. Nam, quod Cicero de eloquentia pronunciavit: sapientiam sine eloquentia parum prodesse civitatibus, eloquentiam vero sine sapientia nimium obesse plerumque, prodesse nunquam, id aptissime in philosophiam quadrat. Nocuit vehementer, ubi, a sapientiâ sejuncta, inanibus opinionibus argutiisque juvenum animos oppleret; quotiescunque vero, cum sapientia conjuncta, ad optima quaeque juvenum animos excitavit, toties mirabiliter et civitatibus et vero Academiis profuit. Patuit hoc in patriis Academiis: omnes venerati Wijnpersii sapientiam sunt: patuit in hac nostra, Auditores, in qua similiter philosophiam docuerunt non solum sagacissimi, sed etiam prudentissimi sapientissimique viri, cum alii, tum Brownius, Rossinus, Hennertus. Hennerti disciplina optimum et suit et semper erit exemplum, quod omnes sequantur, qui tradendà philosophià bene mereri de generosa juventute studeant. Missis ille metaphysicae partibus inutilibus, ontologia et cosmologia, psychologiam maxime et Theologiam naturalem tradebat, illud spectans maxime, ut, exploranda humana divinaque natura, quidquid inesset adolescentium animis generosum ac divinum, id apta institutione suscitaret, aleret, confirmaret: quae maxime disciplina viri, ad recte colendas doctrinas omnes, fructus tulit uberrimos. Hennerto quid cum alii debuerint bene multi, tum vero Calkoenius, insigne illud et Leidensis et huius etiam Academiae ornamentum, grato ipsi animo confessi sunt. Professus palam summus Swindenus est, qui Hennertum sibi exstitisse principem ajebat studiorum suorum ducem et auctorem.

Natura sic constitutum videmus, ut duo mazime sint doctrinarum vincula, Historia et Philosophia; utraque vero ut vim habeat et reaps?

illas complectatur ac connectat, adhibenda literarum studia sunt. Viderunt hoc Antiqui. Tum maxime Cicero laudatarum artium viaculum et cognationem memorat, ubi, pro Archia poeta dicens, literarum studia celebrat. Sed res ipsa loquitur, Auditores. Nam studiis his non intelligimus vanas grammaticorum quorundam de verbis et vocibus contentiones. quae ipsis literis labem adsperserunt; intelligimus, quod spectavit Jo. Fred. Gronovius, kunen illud quondam Academiae Lugduno-Batavae, quum ad Heinsium suum scriberet ego a prima aetate in lectione veterum id potissimum habui, ut mei mores emendarentur, non ut apices et puncta librorum corrigerem: philosophiam spectavi, antiquam illam et masculam, quae philosophum virum bonum putabat; historiam spectavi, quae civilis prudentia esset. Hanc nos item intelligimus verissimam humanitatis disciplinam; nec mihi sane, pro hoc humanissimorum virorum coetu dicenti, probandum magnopere est, ad nullas non artes doctrinasque tractandas recte, haec requiri literarum studia. Illud vobiscum lubens reminiscor, a Scaligeri inde aetate, nullo facile studiorum genere mamins patrias, nec vero huic nostrae Trajectinae defuisse, qui ad summum doctrinarum emolumentum humanitatis disciplinam traderent. Triumviros commemoravi, qui, in literis tractandis, Historiam tractarent potissimum: principes illi literarum fuerunt, nec impares iis, si diligentiam doctrinaeque copiam spectas, Burmannus, Saxius, Goensius, Segarius. Sed quis est nostrum, Auditores, qui, horum reputans in literas merita, illum non cogitet animo, qui praecessit aetate omnabus, heroem plane in literarum studiis, Gronovii, quem laudavimus, germanum discipulum, Joannem Georgium Graevium?

Scholas metaphysicorum patria nostra non protulit, sed habuit literatorum, cum alias tum praecipuas illas, Burmannianam et Hemsterhusianam. His autem factum, ut clari plerique in sua disciplina viri, pariter fere a literarum studiis commendarentur. Hic vero quid singulos singulatim, qui apud nos inclaruerunt, memorem, in Jureconsultis, Noodtium, Meinard. Tydemannum, Henr. Jo. Arntzenium, Bondamum, Rhoerium, in Theologis et Orientalium literarum

doctoribus Segarium, Herm. Royaardsium, Segarianae non minus disciplinae, quam hvjus Academiae decus, tum Relandum, Ravium et dignum Schultenslama schola alumnum, Jo. Herm. Paravium? Longum est enumerare omnes: nam in hac Erasmi atque Grotii patria nemo unquana spernere humanitatis disciplinam ausns est: omnes cam certatim studiis suis adhibuerunt. Sed ut duas illa artes nobilissimas continet, eloquentiam et poesin, ita duos hic celebrare viros juvat, qui, quamvis dispares ingenio ac moribus, pariter tamen Academiam nostrain, his in primis adhibendis tractandisque, ornarunt: alterum Gisbertum Bonnetum, facundissimum, si quis alius, oratorem, quique hac artis facultate non minus, quam ingenii subtilitate, eruditione et vero pietate doctrinam ipse suam cum provexit, tum salutarem auditorum animis reddidit: alterum Simonsium nostrum, ingeniosissimum poetam, imo poetam verum, qualem ipse nobis adumbravit aliquando, quippe qui naturalem poeseos facultatem legendis vertendisque veteribus poetis, Virgilio maxime et Horatio, excoluerat. Carmina viri tamdiu cum in patria nostra,

tur, quamdiu suus literia et humanitati constabit honos: quodsi ejusdem disciplinam cogitantes, fructus, quos protulit, exquirimus,
non sane longe illi quaerendi sunt. Ecce!
tres his poetae adsunt, Auditores, Musarum
Trajectinarum hoc ipso festo nostro praecones, Sloetius, VV arnsinckius, Dammius ab Isselt, quorum Sloetius totus
est in Simonsiana schola informatus, dignus
ille tanto et doctore discipulus et poeta aemulus.

Dixisse mihi satis videor, ut, solemni hoc Academiae die, viroram instaurarem memoriam, qui eam in primis ornarunt. Quamquam minus corum in doctrinas merita aestimare, quod mihi non licet, quam celebrare rationem, qua eas excoluerunt, in animum induxi. Paucos item e multis excitavi: nam omnes commemorare et judicare, historici, non oratoris, munus est. Vidimus autem, eo laetius lice artes floruisse, quo magis naturalibus iparum vinculis, historiae, philosophiae atque humaniorum literarum atudiis conjungerentur. la scilicet res sese habet. Alieni als his studiis homines, periti esse artis suae nec civitati possunt; cultu vero et cruditione prae-

1

stare, doctrinaque et Academias et patrian ordare, non possunt. Et haec quidem de pristinis Academiae nostrae actatibus dicta sunto. De temporibus hisce nostris non est, quod ego dicam. Quid sequamur, norunt omnes; si quid assequamur, posteri judicalunt. Sed simus ingrati, Auditores, ci beneficia, quibus nos, hac novissima in primis actate, divina providentia beavit, silentio practermitteremus: nec reticendae profecto mihi opportunitates studiorum sunt, quae nobis exstiterunt, patribus nostris defuerunt.

Exstincta propemodum bis Academia Rhenotrajectina est: primum, Graevii actate,
quum Ludovicus ille, Franciae dominus, una
cum omni Belgio, hanc item et civitatem et
Academiam suae subjicere auctoritati conaretur: tum vero iterum, quod nos, then i meminimus, auctore Napoleone. Ludovicus quidem, ut subito nos aggressus fuerat, ita se
solito hinc recepit; sed Napoleon, communis
ille universae ferme Europue tyrannus, quod
animo conceperat, id re perfecit, adjunxit has
terras nostras immenso illi imperio suo. Tristia nobis sane tempora illa fuerunt, ut patriae, ita Academiis nostris fere fatalia. Ad

alienam et Francicam adeo normam informari Luxdunobatavam et Groninganam, hanc autem nostram tantum non de medio tolli videbeenus. Sed quidquid adversus nos moliti homines sunt, Deo adjutore praepotenti, pon succebuimus. Prostrato divinitus, qui Deum se tulerat, tyranno, ecce! in suam se vindicarunt libertatem gentes, suas receperant leges, sua sibi restituerunt, a majoribus accepta, instituta. Tum vero una cum patria in pristinam formam redactae apud nos Academiae sunt: haec autem nostra, quasi post sata superstes, novam veluti vitam iniit. Esse eius conditio lautior honogatiorque coepit, quippe publicis universi regni, non urbis bujus sumtibus sustențața. Professorum aucțus numerus est, ut singulas singuli doctrinarum suarum partes traderent. Aucta pecupiarum subsidia sunt, ut bibliothecae, museis, ceterisque dactrinarum instrumentis prospiceretur. Increvit identidem alumnorum copia, ut, cum ducetiti sere adsuissent antea, nunc quadringently into quingenti subinde censerentur. Sed sunt alla, Auditores, quae lubentius etiem et ego commemorabo et vos estis recordaturi. Quad usu receptum antea sugrat, none lege constitutum,

ut vinculo quodam communi singularum conjungeretur doctrinarum institutio. Nam nemo fuerat olim generosioris indolis juvenis, quin, sive Theologiae, sive Jurisprudentiae, sive Medicinae destinaretur, philosophiae literarumque disciplinae operam navaret. Sed integrum id cuivis relictum suerat. Nunc vero, quod uostra Academia cum ceteris commune habiti, eo maxime destinata philosophica facultas est, ut recte praeparati ad doctrinam suam medici accederent, tum nova adjecta facultas literarum et theoreticae philosophiae, hoc maxime consilio, ne quis rudis plane cum Medicinae. tum in primis Jurisprudentiae et Theologiae scholas adiret: quo valuit maximopere Gymasiorum cum aliis in urbibus patriae nostrae, tum in hac nostra instauratio. Praeclarum institutum sane, Auditores: dignum în primis patrià nostrà, quae sprevit semper homines, qui accedere ad doctrinarum sacra illotis manibus auderent; illos unice haberi Theologos, illos JCtos, illos et Medicos et Physicos voluit, qui optimă essent disciplină ad verissimam humanitatem et eruditionem informati. Quodsi vis instituti agitur, quam in doctrinarum institutionem habuit, testes sunt

dissertationes, quae ab illo inde tempore in patriis Academiis prodierunt: testes commentationes praemiis ornatae, magnam utraeque partem et apud nos celebratae, nec exteris ignotae: testes ipsi Academiae alumni, qui nunc gravissimis in re publica et ecclesiastica. muneribus funguntur: in his adeo, qui Academias nunc'nostras et Athenaea ornant, nec numero illi pauci, et meritis in rem literariam. clarissimi viri. Quibus commemoratis, non possum non de iisdem ceterisque Prosessoribus, hujus olim Academiae alumnis, referre, quod gratum profecto vobis omnibus accidet. Ut hi praesertim Academiae debuerunt multum, ita accedere ad ejus festum nudis, quod dicitur, manibus noluerunt; sic accesserunt, ut Palladi Trajectinae munus afferrent, cum studio, ipsorum, tum Bibliotheca nostra dignissimum, Humboldiani operis exemplum splendidissimum. Sic agere decebat viros, humanitate non minus quam eruditione excellentes; ego vero illis et Curatorum et Professorum et. alumnorum Academiae nostrae, tum Palladis Trajectinae nomine gratias pro hoc dono quam. naximas ago.

Hanc autem Academiae nostrae veluti no-

noderatori, ita aluit cum Regis serenissimi dilectissimique munificentia, tum Curatorum in rebus nostris moderandis cura et providentia. Quo lubentius jam ad vos converto orationem, Viri nobilissimi, amplissimi, illustrissimi.

Est sane regio haec et urbs Trajectina, hoc in primis et Gubernatore provinciae et urbis Consule, ad Musarum cultum aptissima. Nam sive aëris salubritatem, sive vitae oblectamenta, sive hominum cultum et honestatem, sive rerum studiorumque opportunitates quaerimus, quis locus in patria est, his omnibus commendatus magis? Quo minus mirandum, quum semel hic condita Academia esset, viguisse in éa continuo optimarum artium studia. Sustențavit autem eam communis civium favor, non verbis solum et laudibus, sed étiam re sactisque proditus. Notum est, quibus quantisque muneribus Buchelius et Barghusius ct hac nostrà aetate Bothus Henrici et Geunsius, Viri spectatissimi, Bibliothecam nostram donarint. Accesserunt nuperrime, hac ipså sesti nostri opportunitate, nobilissimi Hardenbroekii amplissimique Jo. Royaardsii dona eximia. Sed vestra in primis voluntas, Viri amplissimi, cum donis, quibus et Bibliothecam et Musea ornastis, tum rei nostrae amplificandae studio, patrit nobis. Gratum autem omnibus, accidit, creatos a Rege Academiae Maecenates faisse, qui ipsi in juventute hic studiis operame mayassest, quorumque unus adeo ante has quinquaginta annos has ipso loco mona majorum summis condeceratus in Jurisprudentia honoribus suisset. Rara haec tibi selicitas evenit, nobilissime Van der Borch, quamquam particeps ejuedem est cum nobilissimus Lynden ab Hoevelaken, tum amplissimus Smith. Vobis praesertim, ceterisque illius temporis testibus, hunc diem gretulamur. Tibi vero, Curatorum praeses, Vir Excellentissime, duit Dens deinceps in hac Musarum sede, post tantos exantlatos pra rebus publicis labores, otium gratissimum.

Vere me dixisse, non esse in patria locum hae regione Trajectina ad studia persequenda aptiorem, vos sane non negaveritis, Collegae conjunctissimi; probastis adeo omnibus, quoties alio evocati estis. Et profecto, si usquam, hie junxit fere animos cum studiorum similitudo, tum commune illud, de quo dixi, artium omnium laudatarum vinculum. Ego per hos duo

of triginta annos in vestro sum collegio versatus, nunquam mihi collegarum sive obtrectatio. sive aemulatio animi tranquillitatem perturbavit; contra, ut discere a doctissimo quoque. maxime avebam, ita placide omnes mecum humanitatis studia coluerunt. Factum ita est, ut concordià vigeret collegium nostrum, tum etiam, ut, quae singulis prospere cederent, universis praeberent laetitiae copiam: quae singulis honorifica acciderent, ut quod nuperevenit Mollio nostro, quum civitatis Edimburgensis civis et in Academia Edimburgensi et Dublinensi doctor crearetur, haec igitur universis acciderent gratissima, quippe ipsis et Academiae suae in primis honorifica. Sie vita nobis dulcis fere fuit, Collegae, Vobisque eliamnunc est, senes venerabiles, Bleulandi, Oordti, Heringa, Kopsi, Arntzeni. Quodsi tristia cui nostrum acciderant, id omnes doluinus, ut patuit his diehus maxime, quum steremus certiores, tibi, Heringa, vir summe, ut hodie verba publice faceres, per valitudinem non licere. Id vero graviter omnes et tui et Academiae et sesti hujus nostri caussa tulimus, sed eo nunc ardentius hoc a te solemnibus verbis petimus: ut non secisti,

Heringa, quod per corporis infirmitatem non potnisti, fac, quod hoc ingenii animique vigore, potes: da nobis Academiae Rhenotrajectinae historiam literariam. Id si praestiteris nobis, lenies quodammodo desiderium doloremque nostrum, tuis autem summis in hanc Academiam meritis fastigium et coronam imposueris.

Vos autem intuenti, optimarum artium in bac Academia studiosi, dici non potest, quam grato sensu animus mihi perfundatur. Tempus mihi in memoriam revocatis, quo ipse juvenis olim cum in Amstelodamensi Athenaeo, tum in Academia Lugdunobatava studiis operam navavi. Suavissimum illud mihi fuit, nec minus suave prosecto, quod in hac deinceps Academia transegi. Nam hoc quidem minus illo, sateor, caris ac sollicitudinibus vacuum suit, veruntamen in discipulorum amicorumque benivolentia acquiescebam sere: nunc senescentem me identidem vestra recreat et quasi animat cum alacritas, tum humanitas. Alacritate autem vestra et vero hilaritate nunquam magis, quam ipso hoc festo Academiae die delectatus sum. Nam ecce! quocunque converto oculos, ubivis laetitiam vultibus vestris expressam video. Uti autem vos habetis,

quod lacto hoc die exsultetis gaudio, ita gaudium nos nostrum vobis maximam partem acceptum reserimus. Nam sive quaeritur de studiis doctrinarum, exstant îndustriae vestrae et progressuum documenta: sive humanitas agitur vestra morumque honestas, laudat eam apud nos nultum non hominum cultius genus, uterque adeo sexus: sive etiam vestra et fortitudo et patriae caritas quaeritur, difficillimis hanc probastis patriae temporibus. autem, cum instaret Palladis nostrae sestum, admirati omnes sumus in rebus moderandis perficiendisque non solum studium, sed etiam diligentiam prudentiamque vestram. Remuneratura jamjam vobis baec officia, ipsi praestita, Pallas nostra est, nummo vobis gratificando, qui ipsius imaginem expressam habet; sed eadem, mihi credite, sodales, donec sapientiae studere pergetis, majoribus vos etiam, imo divinis muneribus donatura deinceps est. Nummum autem illum quotiescunque inspecturi estis, toties et almae hujus matris vestrae et divinae in ejus res providentiae memores estote. Haec scilicet verba in perpetuam rei memoriam inscripta habet:

POST FATA SUPERSTES.

'Verum, ut novos hos amicos meos lubenti. animo compellavi, ita vos mihi in primis salutandi estis, veteres amici et sodales, quibus ego juvenis olim ac slorente aetate, in hac Musarum sede, studiorum viam praeivi. Quo vos sitis perpetuo in bonas literas doctrinasque studio et ardore, hodiernus dies probat. Namtot huc congressi ex omnibus patriae terris estis, ut numerum vix capiat templum hocce. Habebitis vos autem, quo his festis diebus genio indulgeatis. Desideraturi mecum, fateor, nonnullos Prosessores, complures etiam commilitones estis, morte eheu! utrosque nobis ereptos; sed eo vobis gratius erit, cum loca adire atque invisere, quibus docere illi, hi autem vobiscum discere solebant, tum vero confabulari de iisdem inter vos, totamque illam animo recolcre suavissimam vitae aetatem, familiaritates, congressus, sermones, convivia, seria et joca — hoc igitur vobis longe erit gratissimum. Fruimini vos placide, amicissimi viri, jucunda hac praeteritorum temporum recordatione, me autem habebitis ceterosque doctores vestros, ut olim studiorum, ita nunc laetitiae hilaritatisque socios.

Festi saecularis, quod iterum celebramus, inaugurationem, hesterno die, praeeunte eruditissimo humanissimoque Boumanno, pie, ut par erat, institutam, nunc humanitatis doctrinarumque recolendis studiis, ad finem perduximus. Restat, ut civibus hospitibusque, viris praecipue doctrina meritisque in patriam claris, qui his intersuerunt solemnibus, pro studio et favore, gratias agam. In quibus tu mihi nominatim compellandus es, Maurici Corneli van Hall, Vir amplissime. Tres illos laudavi poetas, qui carmine celebrarunt Academiam nostram; tibi vero hoc debebimus, ut musica non minus harmonia, quam vi et sublimitate poeseos festum hoc nostrum exhilaretur. Ex quo ut spe et exspectatione summam praecipimus aurium animorumque oblectationem, ita tibi, ut oblectent te porro, in gravissimis obeundis muneribus, Musae tuae, grati exoptamus. Vobis autem praecipue gratia referenda est, Viri nobilissimi, gravissimi, qui regioni et urbi Trajectinae praeestis, pro singulari erga Academiam voluntate, insignibus hoc tempore nobisque honorificis documentis prodità. Quod humanitatis gratique animi ofsicium ut expleo lubenter, ita tandem nobis,

Anditores, eo pià mente accedendum est, ut pro prosperitate ac gloria Academiae vota nuncupemus solemnia. Faciamus id autem ita, ut, quod maxime nobis futurum salutare est, id unice expetamus. Oramus igitur te, Dens optime maxime, non, ut splendeat Academia nostra, sed, ut intus sit bona: non, ut celebrent nos exteri, sed, ut digni simus, qui celebremur: non, ut crebri ad nos undique confluant discipuli, sed, ut commendent se nostri discendi ardore, progressibus, vitae honestate, pietate. Haec si nobis concesserit numen toum, ita demum prosperam fortunatamque, imo vero gloriosissimam existimabimus Academiae Rheno-Trajectinae conditio-Den.

•

4 4 4 4 4 4

• ı • .

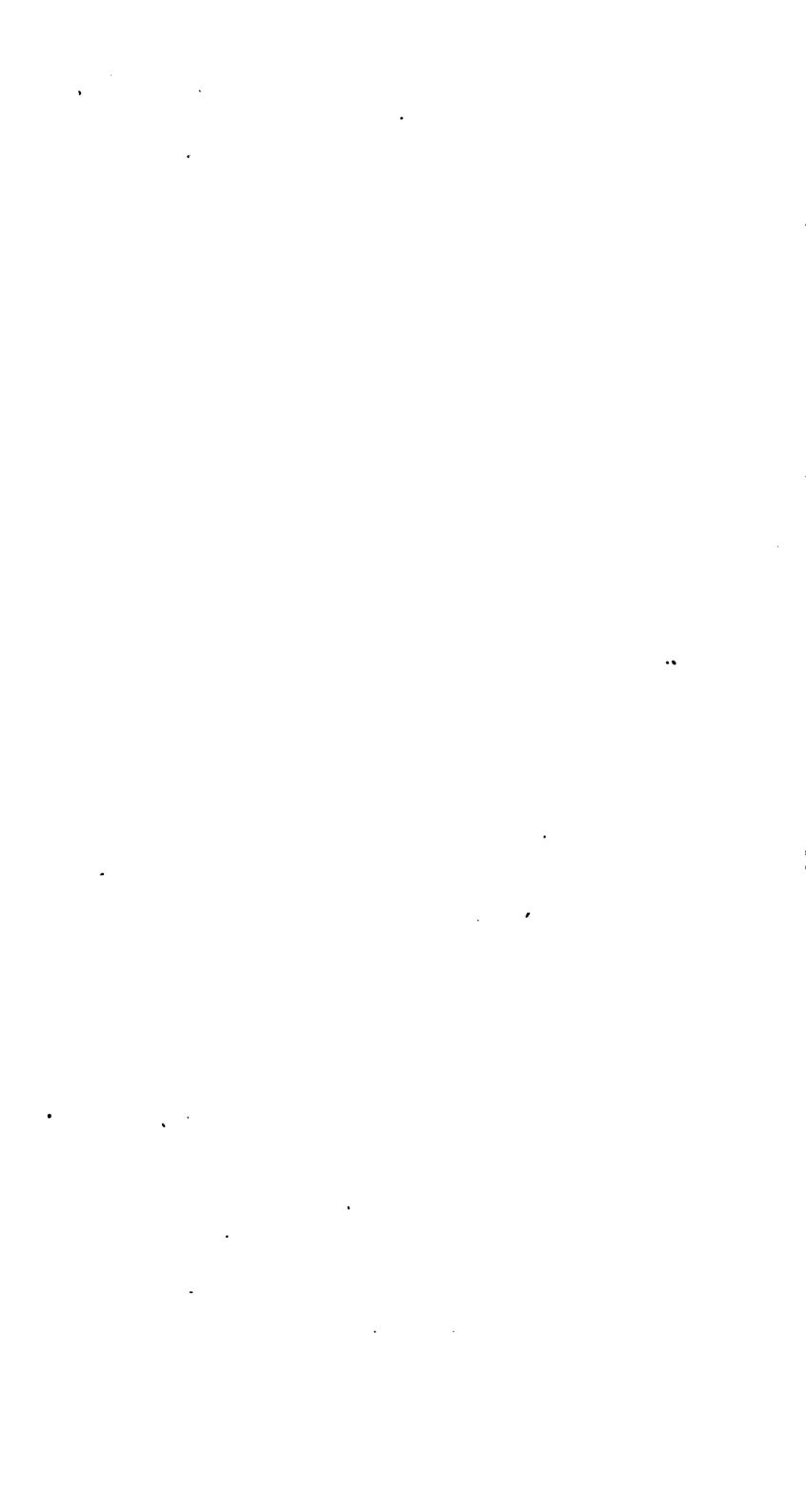

# PARAENETICA

AD DOCTORES MORE MAIORUM
CREATOS.

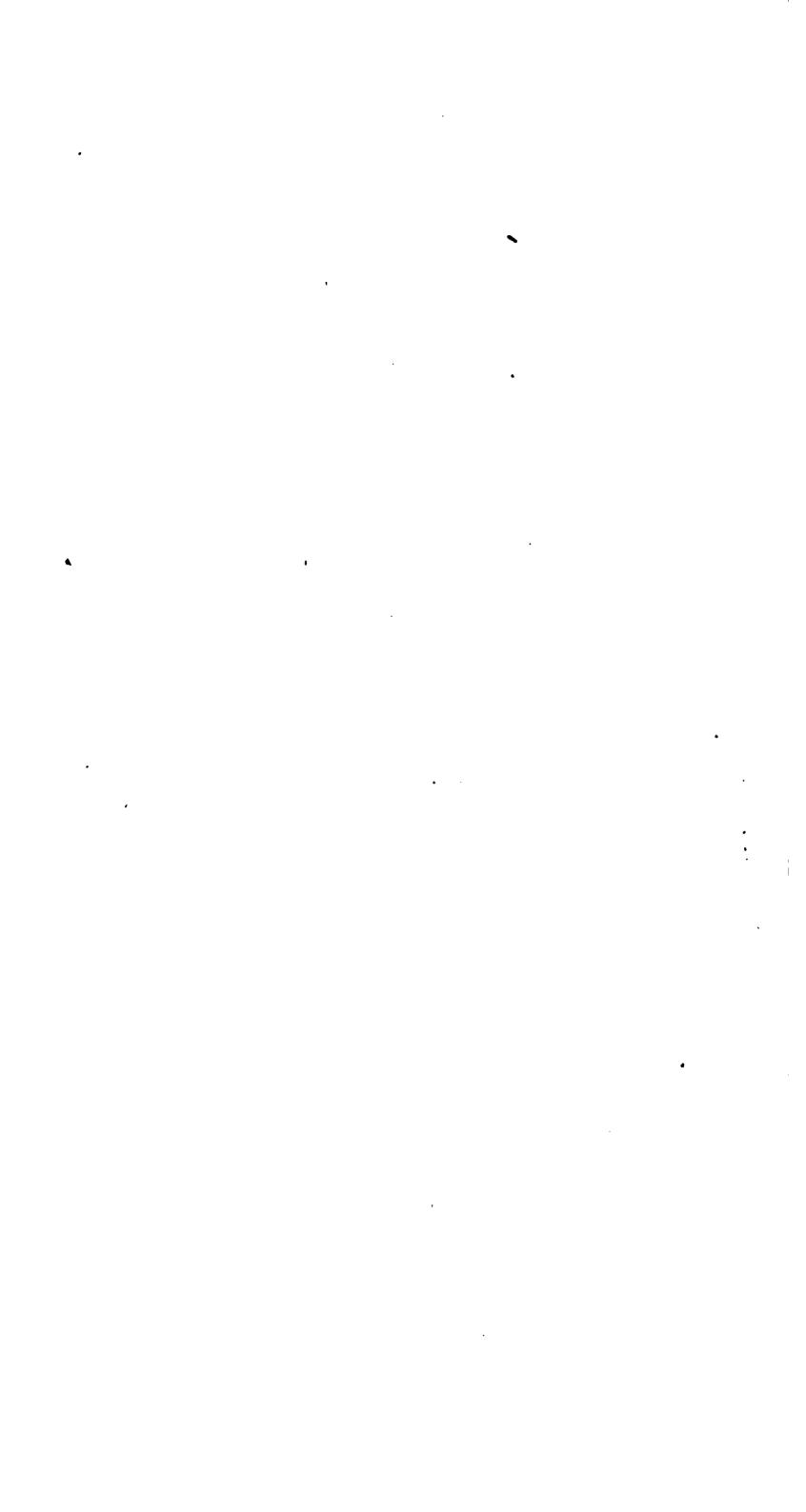

#### DICTA

A

J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK,
RECTORE ACADEMIAE MAGNIFICO,

DIR XIV. M. JUNII MDCCCXXXVL

QUUM

SOLEMNITATER PROMOTIONIS

NORE MAJORUM INCHGARET

ATQUE

FREDERICUM PHILIPPUM THEOPHILUM VAN ENSCHUT,

ET

EVERARDUM FABIUM,

ACADEMIAE RHENO-TRAJECTINAE

ALTERIS SECULARIBUS CONCELEBRANDIS,

MORE MAJORUM DOCTORES MEDICINAE

KENUNCIARET.

|            |   |   |   |   | ·   |  |
|------------|---|---|---|---|-----|--|
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   | •   |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            | • |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
| <b>~</b> . |   |   |   | • |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   | • |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   | •   |  |
| •          |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   | . * |  |
|            |   |   | • |   | •   |  |
|            |   | - |   |   |     |  |
| •          |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   | , |   |     |  |
|            |   |   |   |   | •   |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   | • |   | • |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   | · |   |     |  |
|            |   |   |   | • |     |  |
|            |   |   |   |   | •   |  |
|            |   |   | • |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   | •   |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   |   |   |     |  |
|            |   |   | • |   | •   |  |

Si ad egregias animi facultates, mentisque dotes attendimus, nescio, an nulla ex re humanae naturae praestantia magis eluceat, quam ex innato illo et quasi divinitus nobis insito veri rectique amore; omnes enim trahimur et ducimur ad cognitionis et scientiae cupiditatem, in qua excellere pulchrum putamus. Quid mirum ab omni aevo doctrinarum cultores atque sapientes magno in honore fuisse habitos? Honos enim alit artes omnesque incenduntur ad studia gloria, jacentque ea semper, quae apud quosque improbantur.

Immoderatus vero animi ardor atque gloriae aviditas plures eheu! adeo impellunt, ut nimia ambitione commoti oblatos honores modesto animo ferre non possint, et ad vanum jactantium genus abeant, quos scilicet minus verus scientiae amor, quam falsa honoris et gloriae ambitio incitant. — Quid autem eru-

dito doctoque homine indignius, quid humilius excogitari possit, quam doctrinas magis
ex vana saepe inde nata gloriola aestimare,
et quasi metiri, quam ex summis egregiisque
animi fructibus, quos alunt? — Doctrinarum
enim cultus non modo judicium acuit, cognitionem adauget, atque veri pulchri decorique
sensum inserit et accendit, verum tanta eruditionis, sapientiae atque virtutis est cognatio, ut assiduum veri studium sua sponte quasi ducat ad honestum, rectum, probumque,
unde efflorescit germana sapientia, quae sine
virtute ne cogitari quidem potest.

Admiranda ergo majorum nostrorum prudentia atque sapientia, qui, dum juvenes doctrinae praestantia atque morum probitate eminentes summis honoribus ornare voluerunt, tales ritus instituerunt, quibus intimam scientiae atque verae sapientiae virtutumque cognationem significarent; e quibus simul patet, quanti omnium disciplinarum studia veramque eruditionem aestimaverint, quantoque in honore illos habuerint, quos dignos judicabant, quibus adscendendi cathedram docendique facultatem concedere possent.

Jure igitur censuit Senatus Academicus, hac

solemni occasione, qua altera Academiae nostrae saecularia celebramus, minime a majorum sapientia esse recedendum, neque ritus antiquos esse omittendos, qui summam verae doctrinae atque scientiae aestumationem patefaciunt.

Tanto autem honore illa solemnitas suit inabita, ut non nisi juvenibus dignissimis, et admodum raro concederetur. Hujus autem diei, quo splendor augeretur, summos Doctoratus honores octo Academiae alumnis more majorum esse tribuendos, tali quippe honore dignissimis, Rector et Senatus censuerunt.

Quandoquidem jam mihi Rectori hujus Academiae Magnifico provincia oblata est, solemnitatem hujus diei inchoandi, atque ex excelso hoc loco verba faciendi coram nobilissimo hoc Auditorum conventu; dum praeterea splendidissimam hanc sexus sequioris coronam adspicio, quae sua praesentia hanc solemnitatem ovare, et quanta humanitate prosequatur, qui de litteris doctrinisque bene meriti sint, significare quidem voluit, ranissimum sane mihi honorem contigisse sentio, quippe qui inter tot Collegas et meritis et aetate me adeo superiores, primus Doctoratus gradum antiquo ritu solemniter tribuam; quae omnia licet ani-

mum graviter commovere possent, adspectu illo erigor, animumque summo gaudio perfundi sentio, quum Academiam nostram per duo saecula Dei Optimi Maximi benevolentia e tot periculis non modo servatam conspicere liceat, verum jam adeo florentem, ut insigni sane juvenum egregiorum, omnium disciplinarum studio praestantium, numero excellat, ita quidem, ut non unus modo et alter ex una tantum Facultate, sed plures ex omnibus disciplinis tali honore dignissimos judicaverit Senatus.

Jam vobis, eximii nostrae Academiae alumni! quibus mox laurea doctoralis summis, qui ab Academia unquam concedi possunt, honoribus, tradetur, primus ex animo gratulari posse gandeo. Macti estote hac virtute et gloria, atque inpensae diligentiae atque studiorum fructus carpite uberrimos, non aureos tantum, longe enim nobiliora melioraque dona sunt, quibus vos alma mater, cui jam valedicturi estis, decoravit; vos enim sinu suo fovit, excoluit, optimis doctrinae dotibus ornavit, inque templi Minervae atria induxit; vestrum jam est, juvenes egregii, in interiora hujus templi adyta penetrare, ubi e puro

inexhaustoque fonte plena eruditio atque sapientia est haurienda.

Illam igitur viam tanta assiduitate et ardore patesactam, sideliter teneatis, ut qualem vitae academicae bene peractae sinem honorisicentissimum jam imponitis, talem vitae in civium utilitatem impensae, fructuosae, doctrina virtutibusque ornatae sinem, mente placidà selicitatisque aeternae praesagà imponere possitis.

Hoc denique teneatis, quidquid in posterum vobis evenerit, hujus diei splendorem meritosque honores, quibus mox ornandi estis, nemo vobis eripere poterit; quidquid enim praeterit, effluit, remanent tamen, quae virtute et recte factis quis consecutus est, neque in extremo aetatis tempore nos deserunt, corumque recordatio aptissima senectuti arma praebet.

Testes sint, Viri Doctissimi, Amplissimi, priori festo semisaeculari hujus Academiae iisdem honoribus ornati, quorum tres, rara same felicitate, in hoc conventu adhuc praesentes esse gaudemus, iisque ex animo gratulamur, qui summo jure de partis illis honoribus in senectute adhuc gloriantur, quorumque praesentia confirmat, nesas esse dicatu, miseram esse talem senectutem.

Inter vos vero, juvenes optimi! non defuisse Medicinae studiosos, carosque discipulos, non exiguum est, quod gaudemus. — Hoc enim jam mihi incumbit gratissimum officium, in duos egregios discipulos doctoratus gradum more majorum conferre.

Alter est Fredericus Philippus Theophilus van Enschut, qui patris clarissimi, antea in hac Academia Professoris, mira eruditione insignis, dignus filius, tanta vestigia omni studio premere studuit, parentumque nomen digne tuetur.

Non tantum enim in examinibus ita se praestitit, ut ex omnibus summis cum laudibus exierit, verum etiam tanto ardore, diligentia atque judicii acumine in diversas Medicinae partes incubuit, ut, qui nuper industriae palmam in certamine literario de quaestione Medico-forensi reportaverit, jam dissertationem physiologicam de respirationis chymismo egregiam conscripserit, eamque pluribus experimentis abunde illustraverit, quibus omnibus quum laudanda accederet morum integritas, cum dignissimum censuit Senatus, qui more majorum summis in arte honoribus ornaretur.

Alter juvenis est Evenandus Fabius, Delphensis, qui tum ingenii felicissimi excellentia, tum singulari humanitate, urbanitate, modestia atque morum honeatate sese optime commendavit, tum denique conscripta sua dissertatione de Somniie, quam mascule cum desendentem audivimus, quid ab eo exspectari possit, adeo probavit, ut ille quoque hos honores petens dignus judicatus sit, in quem praeclarum hoc ingenii et virtutis praemium conferretur.

Vos igitur, juvenes nobilissimi! invito, ut togà doctorali jam induti in hunc: locum honoratum adscendatis, in quem nemo, nisi summa laurea donatus vel donandus admittitur,
ut jus cathedram adscendendi atque facultatem
docendi a me accipiatis; quocirca mihi ab
utroque latere adstetis quaeso.

Salvete carissimi juvenes! quibus haec studiorum atque diligentiae praemia ex animo gratulor. Uti vero vitae academicae bene peractae fructus honorificentissimi et merita privilegia vobis a me tribuenda sunt, ita simul sunt gravissima officia imponenda. In artis enim nostrae exercitio civium vita et salus, parentum, familiae atque aegrotantium saepe spes unica, auxiliante Deo, in Medico sunt

positae. Haec igitur ars saluberrima non solum eruditum, sed probum optimumque hominem desiderat. Uti enim nostra ars virtutis, humanitatis atque misericordiae est filia, ita omnis Medicus, quantumlibet eruditus, qui hanc almam matrem non imo pectore colit, illo nomine prorsus indignus est. Quae enim, uti jam dixit Cicero, est melior in hominum genere natura, quam eorum, qui se natos ad homines juvandos, tutandos; conservandos arbitrantur?

Jure itaque sequimur majorum sapientiam atque pietatem, qui nostram artem sancte pieque colendam, cumque omnibus virtutibus, quae homini optimo sunt ornamento conjungendam esse statuerunt, qua de causa, ut sacrosanctum munus religiose perficerent, Medicos jurejurando solemni obstringi voluerunt, quod prudenter lex nostra confirmavit. Audiatis igitur Nobilissimi Doctorandi! formulam, quam vobis praelegam, atque probe videatis, num ex animi vestri sententia illud jusjurandum praestare possitis.

### (Jusjurandum.)

Si jam talis est vestri animi sententia, hic publice coram omnibus, digitis prioribus duobus manus dextrae elatis, sed inprimis pia mente praestate jusjurandum.

Quod igitur bonum, selix, saustumque esse jubeat Deus Optimus Maximus. —

#### (Promotionis formula.)

Salvete jam Doctores eruditissimi! quo nomine ego vos primus salutare, deque acceptis bonoribus gratulari posse gaudeo.

Jam toga doctorali induti in hunc locum honoratum adscendistis, quod omnibus indicat, Doctoris munere atque honore vos esse dignissimos; non autem vestis ipsa est, quae ornat, sed vita academica bene peracta, quae veste jam honoratur. Ergo vestimentum hoc vos admonet, vitam in civium salutem atque sciențiarum cultum ita esse ducendam, talibusque virtutibus ornandam, ut vos hoc vestitu honorifico semper aeque dignos cives judicent.

Jam librum hunc, opus inmortale Hippocratis, principis atque fidelissimi naturae observatoris, vobis offero, illumque jam propterea apertum trado, ut vos moneam, Medici doctrinam non exiguo vitae academicae spatio esse circumscribendam, verum in posterum continenter optimos arlis magistros fidelesque naturae observatores esse consulendos, ut horum experientia atque eruditio vestram confirmet et adaugeat, talemque vobis doctrinae copiam comparare possitis, ut summos hos artis principes imitari, atque interiora naturae sacraria adire possitis.

Jam vero librum claudo, quo significare volumus, scientiam medicam non ex libris tantum esse petendam, sed e sedula ipsius naturae observatione potissimum hauriendam. Vana enim est omnis Medici eruditio, atque iners onus dicenda, quae aliorum tantum experientia atque praeceptis, ast non proprio judicio nititur.

Ipsam igitur naturam optimam ducem atque magistram sequatur Medicus, illam assiduo consulat, sedulo et sollerter investiget atque perscrutetur, ut ita ejus signa et voces interpretari, intelligere, inque rerum absconditas causas penetrare possit, omnemque suam scientiam ad ipsam naturam conformare valeat.

Nostra vero ars non modo eruditum, prudentem, sed inprimis sapientem, optimum, omni humanitatis atque benevolentiae sensu inbutum virum postulat. Medicus aegrorum sit amicus, cujus sidei onnes curas atque que-

relas: confidenter et tuto committere, seque totos tradere audeant. Qualem igitur fidem jurejurando jam confirmavistis, talis fidei emblema sit vobis hic annulus aureus, quem indici manus dextrae induo.

Annulas enim fidei est insigne, et quidem aurens, non propter metalli pretium, sed quia nildi auro datur constantius, nihil purius; nihil ad ultimum usum usque adeo nitorem integrum conservans. Hos denique annulos aures Caratores vobis dono offerunt, quibus testantur non modo, quantum doctrinae merita atque Academiae decus sibi curae cordique sint, sed simul hoc fidei pignore significant, vos in perpetuam gratissimamque memoriam Academiae nostrae esse obstrictos.

Pilema denique addo doctoralem, quem dum capiti vestro inpono, jus vobis doctorale trado de arte nostra capite tecto publice disputandi. Pileus autem libertatis insigne est. Si quis alius, Medicus, quidquid evenerit, liber sit, humanitati tantum inserviens; sed inprimis liber sit eruditus Medicus, qui e scola dimissus jurare in verba magistri respuat, omnique humana auctoritate naturam esse longe superiorem teneat.

Superest splendidum reliquis adjungendum

ornamentum numismatis aurei, quod magistratus hujus urbis, vobis dono offert, ejusque
nomine vobis trado, ut pectus ornet. Ex hoc
omnibus patet, quanti et Academiam hujus
urbis, et egregiam ibi partam doctrinam habeat. Cujus rei uti ego Academiae nomine
gratias ago, ita vos gratum habeatis animum,
inque perpetuam hujus urbis et Academiae
memoriam religiose conservetis.

Sic igitur vos data dextra fideque in Doctorum ordinem publice ac solemniter recipio. Me, quem praeceptorem et ducem diligenter et omni observantia secuti fuistis, jam amicum integerrimum recipiatis; si quid in posterum vestris commodis inservire possim, lubenti equidem animo suscipiam.

Jam cunctis, quae ad solemnem hunc actum pertinent, rite et legitime peractis, novos hos et insignes honores et meo et Academiae nomine sincere vobis gratulor. Ut haec dignitas vobis felicissimis sub auspiciis concessa aegrorum saluti, doctrinarum artisque nostrae honori et emolumento atque hujus Academiae et Patriae gloriae inserviat, omniaque vobis prospera cedant, benigne jubeat Deus Optimus Maximus.

## PROTREPTICUS.

|   |   | · |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   | • |  |
| · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

# Candidatum hunc philosophiae Theoreticae et Literarum humaniorum:

### JOANNEM ADOLPHUM CAROLUM VAN HEUSDE

Facultas nostra, probatis solemniter progressibus et moribus, adsentiente Senatu Academico amplissimo, dignum censuit, in quem, hac festi saecularis opportunitate, summi in Phil. Theor. et Litt. Hum. honores more majorum conferrentur. Quod cum mihi peragendum traditum sit, conscende jam continuo, exoptatissime candidate, cathedram hanc doctoralem, ut recitem tibi solemnem formulam, huic actui praescriptam.

(Promotionis formula.)

Hactenus, mi sili, promotoris partes, quoad ejus sieri brevissime potuit, peregi: nunc patris accipe monita. Nam quid ego, qui solemnis mos est, vel audientibus his narrarem, quis et cuias esses? . omnes norunt et filium te esse meum et Trajectinum: vel laudes quid publice hic praedicarem tuas? cuivis hoc facere promotori licet, qui quidem laudabilem nactus candidatum sit, patri non licet. Nunc vero, ut te video diploma jam Facultatis Literariae manu tenentem, explendum mihi non solum promotoris ac doctoris, sed etiam patris officium est, ut et hos tibi honores gratuler, et cum de aliis te rebus, tum de toga, qua indutus est, moneam praecipiamque diligentius.

Abusi hac veste doctorali multi sunt, qui vel inania vel absurda vel moribus noxia docerent. Tu non abuteris, mi sih. Nam si quis ita optime docet, ut optime didicit, praeceptores tu a teneris eximios sane habuisti, primum Byrdium, tum in gymnasio nostro Nyhossium, Dorn Seissenum, Kochium, Ekkerum, Karstenum: postca, in Academia institutione, praeclaros hosce viros, collegas meos:

in his Schröderum, philosophiae, et Goudocverum, humanitatis doctorem, utrumque amicissimum mihi virum, Goudoeverum autem, propter disciplinae necessitudinem, carissimum. Quibus quid debueris, testis cum tota toa de Cicerone Φιλοπλάτωνι, disquisitio est, nuper a te publice desensa, tum epistola ad tae disquisitioni praemissa, qua dubito num majore quid scribi possit et erga praeceptores observantia et erga parentem pietate. Macte hac toa cum felicitate, tum virtote, mi fili. Talem qui se a prima adolescentia et filium et discipulum praestitit, is haud dedecorabit togam hanc doctoralem. Tu vero fac, decus ei addas aliquando. Addes autem, si sic, ut coepisti, perrexeris. Nam, quod dixit Quinc+ tilianys, de eo bene sperare licere, cui Cicero placuit, tibi et. Cicero placuit et vero, qui Ciceroni placuerat unice, Plato. Utrumque igitur deinde, quod adhuc fecisti, lege diligenter. Quae te vitae conditio maneat, incertum est: sed etiamsi nunquam doctoris partes acturus sis, capies ex utriusque lectione ad rerum cognitionem, quin etiam ad vitam. et mores fructum uberrimum. Cave autem, Homerum negligas. Novisti quid de hoc

principe poëtarum Horatius judicaverit. Est ille, de ejus sententia,

Qui quid sit pulcrum, quid turpe, quid utile, quid non, Plenius ac melius Chrysippo et Crantore dicit.....

Ut vero sic de eo existimetur, non legendus poëta est, ut a multis solet, sed ut lectus ab Horatio est. Sic demum, quid hauriri ex hoc sapientiae fonte possit, intelligitur. Id velim agas per vitam totam, mi-fili.

Sed, ut ad ritus hujus actus solemnes procedamus, ecce! apertum tibi primum exhibeo hoc carminum Homericorum volumen: nunc illud claudo: utroque vero quid tibi significem ac praecipiam, adverte. Non solum de gere te et carmina Homeri et Platonis Ciceronisque scripta decet; sed ut clausum punc hoc volumen cernis, ita mente animoque recondas velim, quidquid ab his sapienter est monitum. Sic dignum erit aliquando hoc carum caput tuum, dilectissime fili, quod sertis coronisque ornetur: nunc haud indignum existimatum est, cui hunc ego imponerem pileum doctoralem.

Togae, qua indutus es, pileus convenit; est enim libertatis insigne; sine libertate autem nec discere quis, nec docere, nec vero

vivere recte potest. Te vero non est quod moneam, -quam ego intelligam Mbertatem. Tenes vetus de ca effatum, a Cicerone prolatum nostro: legum omnes servi sumus, ut liberi esse possimus. Civilis haec libertas est, quae justitiae vindicatur studio. Tenes et a puero percepisti, quod sancta nobis religio de libertate morali praecipit, veritatem esse, quae nos liberos faciat. Reconditae haec sunt sapientiae placita; sed tibi non obscura, mi fili. Nam crebri nobis de rebus hisce comniuta gravissimis, ut meministi, sermones fuerant. Tu autem me monentem, praccipientem, cohortantem et lübenter audiebas et intelligebas facile. Quo sactum maxime est, ut necessitudo nobis amoris mutui, imo sanctissimum honestatis, virtatis, pietatis foedus intercederet. Sed haec antea inter nes coram sucrunt. Nunc vero, age, publice, in hoc solemni lectissimorum hominum coeti i foedus hos nostrum, Deo teste, Confirmet autem illud hicee. renovemus. quem digito admoveo tuo, annulue, fidei nostrae sempiternae signum.

Habes, Doctor, una cum doctoralis dignitatis insignibus, patris monita. Restat, ut te, Consulis atque Senatus urbani nomine, hoc ornem monili, cui suspensum numisma est, in perpetuam hujus festi memoriam cusum. Tibi vero illud sit, ut festi, ita horum in primis solemnium monumentum gratisimum. Num longa tibi destinata vita sit, nos ignoramus.

Prudens futuri temporis exitum
Caliginosa nocte premit Deus.

Quodsi evenerit tibi, ut, quinquaginta exactis annis, proximo Academiae festo adsis, desiderabis sane una cum patre, ceteros plerosque praeceptores tuos. Tu vero sic prodi, numismate hoc ornatus, ut ipse sis omnibus cum disciplinae nostrae, tum meae erga te voluntatis caritatisque monumentum.

Et his ita, ut facere mihi licuit, peractis, mittendus jam tu mihi es, nobisque una de hac cathedra descendendum. Sed anteaquam discedamus, accipe eodem hoc loco, eadem hac hora solempi, cum monitis ac praeceptis, vota etiam patris. Vitae tihi felicitatem exopto, fili carissime: felicitatem autem non vulgarem dico, quae opibus, honoribus, fama commendatur; illam tibi apprecor, quam optimus quisque maxime expetit, quae mori-

bus, quae virtute, quae pietate nititur. Haec vitae selicitas vera, qualis sit, quemque habeat sructum, pauci noruat; id vero item, ut auguror, te non latet. Illius tu vitae nuper, cum disquisitionem mihi tuam dicares, mentionem secisti, quae sola vitalis, sola vita dicenda esset. Jungamus dextras, mi sili: hac tu vita, propitio Deo, fruere perpetuo!

| • |    |   |   |   |
|---|----|---|---|---|
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   | • |   |
| • | 1  | • | • |   |
| ~ | •  |   |   |   |
|   | ·  |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   | •. | • |   |   |
|   |    |   | : |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   | •  |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    | _ |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   | • |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |
|   |    |   |   |   |

### DICTA

•

GERARDO MOLL,

DIR XIV. M. JUNII MDCCCXXXVI.

QUUM

ALEX. CAROL. GUILIELMUM SUERMAN,

ET

AGNITUM VROLIK,
ACADEMIAE RHENO-TRAJECTINAE

ALTERIS SECULARIBUS CONCELEBRANDIS,

MORE MAJORUM MATH. MAGISTRI ET PHIL. NAT. DOCTORES

RENUNTIARET.

•

•

,

Jubet mos antiquus, quem praesertim in hisce solemnibus celebrandis, religiose servandum putamus, ut praestantissimi et doctissimi viri juvenes, in quos summi in Mathesi et Philosophia Naturali, honores, hac hora sunt conferendi, etiam pro meritis, ex hac cathedra, palam laudentur.

In quo humanitatis officio perfungendo, ut simus longiores patitur nec temporis ratio, nec mea in dicendo tenuitas.

Nil dicam igitur de prima et optima institutione, non memorabo quibus praeceptoribus egregiis usi sint, non referam quomodo optimis omnino domesticis exemplis juveniles corum animi ad omnia bona et honesta sint lormati. Prior eorum Alexander Carolus Gui-Lielmus Suerman patrem habet virum clarissimum Bernardum Franciscum Suerman in hac Academia Medicinae Professorem celeberrimum. Alter Agnites Vrolik filius est celeberrimi viri Gerardi Vrolik in Illustri Athenaeo Amstelaedamensi, Medicinae et Botanices Professoris clarissimi.

Novimus autem, Auditores, quantum inclyta domestica exempla, et optimorum doctissimorumque parentum institutio valeat, ad juvenilia ingenia ad quaevis bona, honesta et vera incitanda. Non igitur miremur, juvenes illos a teneris imbutos foisse incredibili discendi et investigandi res naturales ardore.

Surman inde jam a teneris, et indesessa assiduitate, et incredibili quodam ingenii acumine, tum bonis literis, tum disciplinis, quae ad omnem Philosophiam Naturalem pertinent, operam navavit, constanter, gnaviter, assidue, nunquam varietate disciplinarum impeditus. Mox Medica studia cum mathesi et philosophia naturali selicissime conjunxit, ut praeceptoribus admirationi, amicis exemplo

esset, emnium imitatione dignissimo. Neque haec leviter a me dicta esse ipsa documenta probant. In certamine enim literario apad Leydenses victor exstitit, scripta egregia, si quid video, commentatione de hygrometris.

Postea, quum patria seditioso tumultu in periculo versabatur, fortiter cum commilito-nibus voluntaria stipendia meruit. Grassante vero diriccimo in his regionibus morbo, humanitatis et in arte salutifera peritiae laudes jure suo acquisivit eximias.

Idem, plaudentibus omnibus bonis, summa cum laude, Medicorum studiorum curriculo peracto, egragiam scripsit dissertationem de Cholerae Asiaticae itinere per Belgium ceptentrionalem, et summis in Medicina honoribus ornatus est.

Naturalis, assentiente Senatu academico, dignum cum judicavit, qui lauream doctoralem ritu solemni, more majorum, in hac Facultate capesseret, egregiis profectuum suorum, tum in examinibus tum in conscribenda et defendenda dissertatione de Calore fluidorum elasticorum specifico, exhibitis speciminibus. Atter autem egregiorum illorum juventum, Agnites Vrolik, Amstelaedamensis, in Illustri urbis patriae Athenaeo, antequam ad nos venit, summa diligentia in bonas literas, sed maxime in mathematicas et physicas disciplinas incubuit.

Quas quidem ita pertractavit, ut non festinanter, ut multi, ambitum earum percurreret, sed strenue, assidue earum fructus, in succum et sanguinem quasi converteret. Agnoverunt brevi ejus praeceptores ingenii ejus et discendi felicitatem. Omnes vero boni laudabant praeterea in eo judicii acumen, doctrinae copiam, morum humanitatem.

Examinibus laudabiliter peractis, scripta etiam et strenue defensa dissertatione de Calore telluris infra superficiem augescente, dignissimum eum censuit Matheseos et Philosophiae Naturalis Facultas, qui summos honores more majorum, alteris Academiae secularibus, capesseret.

Quum igitur, laeta hac occasione, Provincia mihi sit mandata Promotoris officii sustinendi, ut ritu majorum celebrentur hacc solemnia, evoco vos, Optimi Candidati! ad superiorem hanc cathedram, cujus aditus solis

Poctoribus patet, et ex qua jus docendi in vos nunc sum collaturus.

### (Formula Promotionie.)

Jubet vero solemnitatis hujus ordo, ut ornem vos Doctorum insignibus, quorum significatio breviter explicanda est.

Togam jam induistis, virilem illam, gravitatis, virum doctum ornantis, insigne, quod simul declarat veram vestram nobilitatem. Haec igitur vestis: conciliet vobis felicitatem, famam, gloriam, ex animo opto.

Librum, ex more antiquo, ostendam vobis, primum apertum, mox vero clausum. Apertus significat assiduam optimorum scriptorum lectionem a vero Naturae scrutatore nunquam esse remittendam.

Clauditur vero liber, ut intelligitas non modo legendo explorari posse Naturae arcana sed etiam observando, experiçado, meditando.

Non equidem in co veterum morem secutus sum, ut vobis offersem Aristoteles librum, a quo, tanquam a principe Philosophorum discedere, nesas duncrunt majores nostri, quenu unicum et summum in Philosophia magistrum

zgnoscebaht. Nullius enim nos addicti sumus jurare in verba magistri. Sed offero vobis opus nunquam periturum Euclidis, ut palam significem non commenta philosophorum, sed mathesin, unice firmum physicis disciplinis praebere fundamentum.

Annalus aureus, quem digitis vestris nunc aptabo, Alma matris Academiae splendidum donum, signum vobis sit incorruptae sidei. Putabant nempe majores, Philosophiam esse sponsam novi Doctoris.

Puritate auri significabant animi puritatem, vitae rationisque constantiam, morum temperantiam, laborum patientiam, discendi haud intermissam diligentiam.

Pileus capitibus vestris impono, insigne et ornamentum liberi hominis. Memineritis ves in libertatem plenam, nullis vinculis impeditam, solis limitibus boni et honesti coarctatam, hac ratione asseri.

Aureo nummo, pretioso munere Amplissimi hujus inclytae Urbis Magistratus, colla vestra orno. Adhortatur et monet illud insigne Vos, O boni! ut nunquam ingrati sitis, ut nunquam obliviscamini, Almam hanc matrem Trajectensem, nec tempus apud eam feliciter peractum.

Quod ultinum est, Doctoris diploma vobis rade. Sic enim omnes sciant vos more mojorum, rite et legitime Philosophiae Naturalis
Doctores esse renuntiatos.

Tandem restat, ut vobis, Doctissimi, meique amantissimi viri, hucusque discipuli enoptatissimi, semper, ut spero, amici futuri fidelissimi, data dextra, honores, quos summo jure accepistis, impense et ex imo pectore, gratuler.

Faxit Deus optimus maximus, ut din sitis patriae decus, parentum honor, Academiae gloria.

\*\*

· •

•

•

•

.

# DICTA

HERM. IOH. ROYAARDS,

DIR XIV. M. IUNII MDCCCXXXVL

OTTE

IANUM HENRICUM SCHOLTEN,

BT

IACOBUM IULIANUM SNOUCK HURGRONJE,

ACADEMIAE RHENO-TRAIECTINAE

ALTERIS SECULARIBUS CONCELEBRANDES,

More Majorum Doctores Theologian

RENUNTIARET.

1

### 

: : . )

:

والمرابع والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج

The state of the s

William Commence

Bst haec nova quaedam solemnitas, quae me in cathedram vocavit. Quod enim Bentleio, Spanhemio, Moshemio, Voorstio, Suringario aliisque recentiori aetate acciderat in Cantabrigiensi, Helmstadiensi, Heidelbergensi et Leydensi Academia, id Theologorum nulli contigerat in Rheno-Traiectina haece nostra; ut scilicet Doctores Theologiae more maiorum crearentur. Singularis hic antea in nostra Academia Iure Consultis erat honos, quem in Secularibus hisce nostris singularis sibi vindicant disciplinarum Ordines, ipsaque adeo suo iure Theologia.

Suo iure, dico. Neque enim illa a caerimoniis abhorret, quae Theologos excitant, ut more maiorum suam excolant disciplinam; cuius dicti vim ut percipiamus, Maiorum illorum ob oculos revocemus imaginem. — Quot,
quaeso, quantisque Illi celebrandi sunt laudibus! Doctrinae copia, et eruditione, assiduitate et laboris patientia sese commendarunt illi;
maxime vero in eorum more fuit positum, ut
Codice Sacro fonte uterentur primario, divinam agnoscerent Christianae doctrinae et originem et auctoritatem, et acre illam vindicandi
studium cum pari coniungerent haud raro liberalitate; quid, quod animum imprimis apud
eos moveret religio et pietatem praesidium
Theologi certissimum haberent.

Neque tamen, in corum imagine intuenda, errores et vitia non advertamus. Polemica haud raro viventes tempora, partium studio abripicbantur nonnumquam; veram subinde negligentes philosophiam, unius alteriusve scholae philosophicae terminis includebantur; typis nonnumquam doctrinam absolutam comprehendentes; allegoriis nimis inhiantes, et phantasiae indulgentes lusibus.

Quodsi igitur Voetios, Schotanos, Roëllios, Witsios, Burmannos, Lampios, Bonnetos, summis virtutibus conspicuos, Theologos Rheno-Trajectinos una comi alia intucantur desidue nostri acci. Theologi(1), prudenter autem sibi caveant ab erroribus, quibus indulserunt illi, praedicanda for
ret nostri acci felicitas, inque eco quadrabit
praeceptual:

Πάντα δοκιμάζετε, το καλον κατέχετε.

Haec vos Exemplaria ut intueamini, et, Maiorum illorum more, Theologiam, uti incepistis, in posterum excolatis, Theologiae Candidati! mox, illorum instar, summis ornandi
honoribus, vos excitant huius dici solemnia et
cerimouiae.

Takt enim, A. H.! Ordo noster Iuvenes multos, suis laudibus conspicuos, in quibus duos prae ceteris animadvertitis, quibus, ut ad summos in Theologia, more maiorum consequendos, honores, adspirarent suasores fuerunt Theologi. — Novistis, quinam un sint. In his

IANUS HENRICUS SCHOLTEN

priorem propterea sibi vindicat locum, quod

<sup>(1)</sup> Affixac erant solemni hacce opportunitate parietibus sedis cathedralis nonnullorum, bic landatorum, Virorum Clar., qui variis temporibus nostrum ornarunt Academikus.

iem superiori anno ab Ordine literarie in Doctorum numerum summa cum lande suit receptus. Hie enim Patris venerabilis, qui, ante hos viginti septem annos, e Heringae schola prodiens, Disputationem: theologican conscripsit et publice desendit (1), filius dignissimus, regiam viam ad theologicam disciplinam iniit. — In Heusdii enim, avuncuk sui dilectissimi, scholam delatus, animi veluti impetu in literas irruit humaniores, maxime in antiquorum scriptorum studium, in quibus ita habitavit, ut, Heusdio suasore, laudatam ab nostratibus aeque ac extraneis scripscrit Disputationem dectoralem de Demosthenaege etoquentiae characters. Neque hunc dimisit animi ardorem, ubi ad Theologiae disciplinam accessit. — Quantum vero in legendo meditandoque Codice S. et doctrina Christiana interius percipienda posuerit laborem, manisestum secit conscripta de Dei erga honinem amore, principe Religionis Christianae loco, Dissertatione,

<sup>(1)</sup> W. Scholton, Specimen herm. theologicum de appellatione rov viol vol kylpurov, qua Iesus se Messiam professus est, Praeside V. C. Iodoco Heringa E. f. publica examini submissum, d. 14 Iunii 1809. — Trai. ad Rh. 1809.

plant per annos meditando investigandoque in deliciis habiti. Virum igitur huncce Docticiinam, moribus integrum, pietate erga puacceptores conspicuum, ano iure futurum sobia indico Theologiae Doctorem:

Alter huic accessit:

-Lecobus Iulianus Snouck Hurgronje.

Quem dum intueor, a me Theologiae Doctoris gradu ornandum, ecce! beati Patris mei incidit memoria, qui, ante triginta hos es quod excurrit annos, gradum Theologiae doctoralem — raro id temporis exemplo! — in Patrem ipsius, Senatus nomine, contulit (1). — O beatissima Parentum memoria, quam dies hicce festus in animis excitat! — Sed illuc redeamus.

E patricia Zelandorum gente natus, mature a Patre, cui Evangelii nuntiațio curae est

<sup>(1)</sup> Vir Ven. Adrian. Isaacus Snouck Hurgronje, beins Doctorandi Pater aestumatissimus, die 2 Nov. 1804. publice definen; Dits. ineng, de praccipuis Vaticinite Vi Ti, quibus effusio Spiritus S., diebus Messiae exspectanda, pracmutiatur, Theologiae Doctor fuit renuntiatus, Promotore H. Royaards, V. G.

cordique, pietatis et doctrinae Christianae notitia imbutus, in domesticam familiaritatem cessit viri pii aeque ac candidi, docti atque ingenui, Danielis Matth. Kakebeen. In Amstelodamensi Athenaeo studiorum posut elementa, postea vero nostram adiit Academiam, ibique per quinquennium Praeceptoribus mihique carissimus suit discipulus, morum urbanitate, ingenii vi ac alacritate, studiorum assiduitate, animi candore, doctrinae praestantia magnopere sese commendans. 'Suadente igitur Theologorum Ordine, Patris incedens vestigiis, Theologiae Doctoratum pctiit, et quidem hacce solemnitate, nobis invitantibus, more maiorum. Quanta autem valeat in theològicis disciplinis doctrina et iudicii in interpretando subtilitate, docuit conscripta et publice desensa Disputatione de membrorum parallelismo, in Iesu Christi diotis observando:

Sed quid est, quod mea de Vobis Oratio diutius honore vos defraudet? Huc igitur accedatis, Theologiae Candidatis et cathedram hances superiorem, eamque doctoralem, adscendatis.

Salvete, carissimi Discipuli! Estisue parati ad vitam agendam doctoralem? Ecce! instant buins actus solemnia. — Favete linguis, Auditores!

# (Promotionis formula.)

-

Salvete Viri Doctissimi! Macti vestra virtute atque ingenio estote! Neque tamen iam vobis binc abeundum. — Symbolis altiora indicari solent. Haic item solemnitati maiorum mos insignia quaedam et symbolica tribuit, quae sancte servare solet nostri aevi hominum pietas; quaeque Vos excitant, ut more maiorum prudenter ipsam excolatis disciplinam.

Senatus auctoritate, togati huc accessistis. Refert Toga illa proavorum dignitatem aeque ac liberalitatem. Quodsi igitur nostram aetatem affecerit cum interpretandi levitas ac libido, tum minuta quaedam et anxia Theologiac ratio, vos, quaeso, maiorum more dignitatem tueamini simul et liberalitatem, ab omni levitate alienam! Facem praeseratis aliis, ut vos, exemplaria, intueantur omnes.

Quo vero pacto has excolere possitis virtutes, hic vos doceat Liber, unde vos ipsi, Doctores, discatis quotidic. — Est ille Codex Veteris et Novi Foederis S., : Habraico et Graeco textu. Est ille Liber, qualem aulle tulit aetas parem; non humanae, ut cuteri, at divinae auctoritatis; generis humani liber paedagogicus; dux fidelissimus per hasce terras ad sedes coelestes.

Iam hunc vohis Codicem S. apertum, indico, monstra, trado, ut toti in hoc sitis enmque diarna nocturatque manu versetis: Habitarunt veluli in eci Maiores nostri. Voe eorum morem saquamini, legendo; interpietando, in succum et sanguinem veruendo sins effata, quod postremum ut fiat, symbolice librum huncce claudo. Sunt hic recondita divinae sapientiae oracula. Claudatis et vos subinde fontem huncee, non ut prae illo srpiatis, quod nonnalli nostri aevi Theologi &cerunt, verum ut maiorum instar meditando, quod pii est hominis, precibusque dicendis et Spiritum divinum implorando, in implica convertatis divina illius effata. Valeat ita de Vobis, at sublimiori sensu:

Est Deus in nobis, agitante calescimus illo.

Sacra hic vobis imponit officia Codex S.,

quibes quo rectius fungamini, huic solemnitati Pileum addiderunt Maiores doctorulem, libertatis symbolum. — Libertate iam vos gandetis docendi. Ne vero ea abutamini! Protestantimi principiis nitentes, liberes Vos praestatis ab omni auctoritate humana, et quo inne utebatur Doctor ille Martinus Lutherus, idem vos usurpetis; ita quidem ut divinae auctoritati vos submittatis, eique, non Doctorum instar, sed discentes, pareatis. — Pileo instructi, nulli parcatis labori; ut disciplinam theologicam exornetis!

Quedai eo vos obstringere velitis, fidei vestrae accipiatis, Curatorum, Virovum Amplisaimorum, nomine, annulos hosce, quos discipitis manus dextrae indicibus insero. Fidem hancce vestram, Codici S. et sanctae nostrae Religioni habitam, pie servate! Quos vobis annulos dederunt lectissimae Virgines, illos in posterum fidei coniugalis servetis symbola! Hosce vero ne, quaeso! inferiori habeatis loco. Sint illa vobis symbola, intimum obtinere vinculum vos inter et Theologiam; vitamque vestram et vires Religioni et Ecclesiae esse dicatas. Sic quidem Maiorum in tuenda, probanda, vindicanda Religione Christiana

constantiam et ficient presso: pede sequamini, et virtutis studium pie in volis excitetur!

Nulli sane in vobis hodie ornandis desunt. Ipsi huins urbis Magistratus, Maioribus haud dissimiles, Academiae nostrae condecorandae quali flagrent studio ardentissimo, abunde docet festum hocce seculare. Neque Vos ornare recusarunt illi. Magistratus igitur Rheso-Traiectini nomine et auctoritate, haec vobis numismata aurea collis suspendo. Monile pectore geritis. Sedulo illud tueamini, Patriae, et huius urbis causae addictissimi, quales vos praestitistis armis pro patria gerundis!

Sic quidem pactum initatis cum Patria, Religione, Codice S. Nos item illud incamus, Viri Doctissimi! En dextra sidesque! Eam vobis offero, Discipuli dilectissimi! non meo tantum nomine, sed Theologorum Rheno-Traiectinorum et Senatus Academici. In nostro Ordine receptis, publice Vobis amicitiam nostram offero, vestramque nobis tribuatis.

Faxit ita Deus, ut Vos, per diuturnam vitam prudenter maiorum mone excolatis disciplinam sanctissimam! Vigeat Academia Rheno-Traiectina!

# DICTA

# JANORICHARDO DE BRUEYS,

DIR XIV. M. JUNII MDCCCXXXVI.

**QUUM** 

GUILIELMUM FOLKERTIUM SCHOLTEN
TOT GANSOYEN,

ACADEMIAE RHENO-TRAJECTINAE

ALTERIS SECULARIBUS CONCELEBRANDIS,

MORE MAJORUM JURIS ROMANI ET HODIERNI DOCTOREM

RENUNCIARET.

.

....

.

i

21.7 1573

•

Unus igitur superest Candidatus, quem Senatus Academicus similiter dignum judicavit, qui solemni hac occasione summos honores more Majorum, acciperet,

.. 1. [11]

GUILIBLMUS FOLKERTIUS SCHOLTEN
TOT GANSOYEN.

Cedant arma togae, concedat laurea linguae, dixit olim Tullius. Non est vero quod hujus Candidati intuitu de hoc conflictu simus sollii. Nam et hic, ut irruentes in patriam inimicos repelleret, mascule arma suscepit, nec ipsum vitae periculum adire recusavit. Quem vero Mavors merita decoravit laurea, hujus nunc Pallas coronam, justum diligentiae et doctrinae praemium, imponit capiti.

Quippe qui praestantissimus Candidatus regia processit via, nonnisi postquam indefessa diligentia in literarum studia incubuerat, ad Jurisprudentiam accessit; cujusce studio se tunc totum tradidit, idque felici adeo successu, ut hisce honoribus dignus esse communi suffragio judicaretur. Sed quid verbis opus est? Gravissimum argumentum, ex historia juris publici patrii desumtum, ita tractavit, ut egregium diligentiae pariter atque doctrinae suae Specimen ipse ediderit.

Sed jubet hora ut ad peragendum illud, quod mihi impositum est officium, equidem procedam.

O Manes defunctorum! qui Batavorum condidistis Rempublicam; qui nostras constituistis Academias; qui patria instituistis solemnia, o manes Majorum hisce nostris intersitis solemnibus!

Tu igitur huc accedas, egregie Candidate! et adscendas ad hanc superiorem cathedram, cujus aditus solis doctoribus patet.

(Promotionia formula.)

Ne autem quid honori tuo desit, e Senatus decreto adjiciam ritus, quibus Majores nostri hunc actum solemnem explicari voluerunt.

Jam tibi accessit honos, ut in omnium conspectum togatus prodire possis: quae vero tam honorifica tibi est, eadem toga te simul admonet sacramenti, quo nunc togatae militiae te obstrinxisti, ut togati militis munere, quod in civium vita, fortuna, fama omnique securitate armis legum defendenda versatur, per omnia recte et strenue fungaris.

Codicem legum apertum tibi exhibeo. Nec enim secondum imaginariam aliquam aequitatem civium jura definienda sunt. Quid in causis publicis privatisque jussum, vetitum permiasumve sit ex legibus, quae vigent, declarare JCtum oportet. His igitur perpetuo inhaerendum, hisce legendis et perpendendis indefesso labore desudandum est.

Sed quem modo tibi apertum tradidi, eundem librum nunc ante oculos tuos pono clausum. Codices Legum non semper ad manus sunt; neque leges ita scribi possunt, ut omnes facti species, quae quandoque inciderint, is comprehendantur. Itaque hoc rita volue-

rant indicare majores, JCti esse, legum vim et potestatem mente tenere, et ex analogies juris ratione ea definire posse quae legibus definita haud reperiuntur, ac dicere quid naturaliter justum sit.

Fidem tuam adstrinxisti ut togati militis partes mascule sustineres. Voluerunt majores, ut datae acceptaeque fidei aliqua ceset tessera, annulus aureus; hunc igitur in digitum recipias. Firmum sit et indissolubile, quo te hodie Themidi vovisti, sacramentum,

Sed intellexerunt majores solam doctrinae praestantiam veri nominis JCto haud sufficere. JCtum hominem sui juris esse volucrunt, Antiquissimum libertatis insigne pileus est. Jusserunt igitur majores ut in illius, quae JCto propria esse debet, libertatis signum jus pilei acciperet; ita capiti tuo pileum impono. Hoc honore accipiendo sancte promittis, nunquam fore, ut vel quantivis commodi spe, vel mali cujuscunque metu, eo ducaris, ut quod justum esse, semel ipse judicaveris, propugnare desinas. Itaque hicce honos efficiat, ut semper menti tuae obversetur veterum illud; inaestimabile bonum est, suum esse.

Noluit vero Amplissimus Urbis Trajectione

Magistratus, pt: ab shar Academia, discederes, minicaccepto pino soluntais shajas actus memorianis publicacet shonorificactaigns. Accipe siture qualibre more majorum, Magistratus libitalitais fibit decrevit: numisma saurema, cui nomen tuum inscriptum est. Hoc collo tao saspensum habeas, ut honos tuus inde augeatur. Hoc conserves in memoriam et hujus diri et humanitatis et hospitalitatis, quas dam Academiae civis fuisti, in hac urbe expertus es.

Cram superest, quod lubentissime facio. Totius JCtorum Ordinis nomine porrigo tibi dextram. Sit haec tibi signo illius, qua Te, qua omnes, qui justitiam sincere amant, qui Juisprudentiam indefesso labore colunt, amicita et caritate complectimur.

Haec omnia more majorum absoluta sunt. Ego primus Te juris Romani et Hodierni Doctorem saluto. Faxit D. O. M. ut honomes, quos et meritis tuis et votis nostris consecutus es, selicissimos et tibi et patriae pariant fructus; concedat tibi, concedat omnibus eorundem honorum nunc consortibus, quod hodie concedit triumviris illis, qui ante bos quinquaginta annos, eosdem honores

adepti sunt, ut post idem temporis spatium patriae utiles, dignitatibus conspicui, bona valetudine fruentes, festum Academiae diem iterum videatis, ut numisma collo vestro suspensum, et vestros honores et hujus die solemnia omnibus testetur.

# A.C.G. SUERMAN ORATIUNCULA,

MABITA

DIR XIV. M. JUNII MDCCCXXXVI,
NOMINE DOCTORUM,

ALTERIS

ACADEMIAE RHENO-TRAJECTINAE

SAECULARIBUS CONCELEBRANDES

MORB MAJORUM

SOLENNITER CREATORUM.

•

and the second of the second o

**.** .

1

The second of th

1. 1.45

A CAMPAGE AND A CONTRACT OF THE SAME

The second of th

#### AUDITORES HUMANISSIMI!

Postquam peracta sunt hujusce diei solemnia, ne quid de majorum more detrahater, par est, ut unus doctorum et de quaestione ex disciplinis academicis disserat, et Vohis gratias agat pro honore, quo nos affecistis. Quum antem mihi hae partes traditae sint, nec diu Vos detinebo, et de argumento dicam, ab hujus loci dignitate non aleno, de methodo philosophica, qua doctrinae physicae et medicae tractandae sunt.

Sponte intelligitis, A. A., me hac methodo philosophiam Baconianam velle, qua quidem nescio, an recentiori aetate magis divinum donum humano generi fuerit concessum. Misera enim erat medio aevo philosophiae con-

ditio. Tota cum theologia commiscebatur, haec autem magnam partem vel ex placitis Neoplatonicorum, vel Aristotelica dialectica constabat. Quumque deinceps in Italia renascerentur litterae et ex puris fontibus antiquitas cognosceretur, ipsa quidem Lycaei auctoritas labefactari coepit, reviviscens autem veri studium carceres excipiebant atque opprobria. His igitur ita dispositis, ecce, sublime ingenium summam rerum occupat, vincula mentis humanae diffringit et huic, in libertatem restitutae, qua via sit incedendum, ostendit.

Quaeritur, quaenam fuerint arma, quilvus tantam commutationem perficeret summum illud Verulamii ingenium. Num sublimia interioris cujusdam philosophiae principia ponebat? An divinarum humanarumque rerum conjunctionem explicabat et, quos intellectui suo positos existimat homo, limites propellebat? — Minime vero. — Non acceleravit ingenii volatum, sed retardavit. Non plumas illi addidit, sed plumbum et pondera. Non theorias condidit, sed phantasiae vanitatem in explicanda natura ostendit. Non nova, non sublimia, non profunda excogitavit, sed

ad vilia adeo et abjecta, quae philosopho indigna habebantur, ad res minutissimas mentem devocavit.

Quid autem? Hoc cum ageret, tantusne iccirco vir dicendus est, cujus vestigia integer hopianum cultus sequi debuerit, quique typum omni germanae philosophiae impresserit? — Scilicet, A.A., quod de Hippocrate, affirmatum fuit, de Bacone valet: naturae loquebatur, non hominis voce. Sic enim philosophiae exordia facit: « homo, naturae minister et interpres, tantum facit et intelligit, quantum de naturae ordine, re ul mente observaverit, nec amplius scit aut potest."

lta profecto, tamquam Socrates alter, qui ex coelo in terram philosophiam devocatit et inter homines versari coëgit, ex orbe phantastico Baco ad ipsam naturam reduxit ingenium humanum. Novam uterque viam in hoc, tanto opere perficiendo invenit, quae non per syllogismos, sed per inductionem procedebat. Hac quidem sophistas ille et impugnavit, et vicit, scholasticorum autem vanam, at invictam turbam Verulamius fugavit. Hinc nimirum immensi recentioris

actatis exstitere progressus. Hinc, quo tendit jam Baco, ita hodicque potentia humana aucta est, ut naturam fere sibi subjeccrit.

Quae cum ita sint, commiliatores optimi, felicitatem nostram satis praedicare non possumus, qui in Academia versanar, que simplicem hanc veri inveniendi viam sequitar et tuetur. Hic enim, Socratica prorsus ratione, non ex systemate quedam, sed ex interiore ipsius hominis cognitione omnis derivater philosophia. In hac nostra Academia non ex ficticiis principiis; non ex ebsenis theorematibus, verum; secundam Baconis praecepta, ex ipsis naturae judiciis, per observationem atque analysin detectis, dectrinae quaecunque physicae illustrantur.

Dicat hic forte aliquis: quid vero tu praesentis temporis liberalitatem dilaudus? Temet ipsum in antiqua hac aede, quae medium plane aevum refert, tum etiam commilitates tuos indutos cernimus toga doctorali, pileo tectos, ornatos annulo, nummum gerentes; non nostra haec tempora, sed illa scilicet, quibus grassabatur in Europa barbaries, redolent. — Quum vero, A.A., setatis nostrae felicitatem extollimus, non ideo culpamus

quactumque propria majoribus nostris incrent.
Referent liset ipsa honorem summum, quo
illi artes liberales et doctrinis habucrunt.
Quoid exemplum, ab ipsis nobis relictum,
nos sante sequi decet. Et veno majoribus
tribuere, quam merito posciunt, reverentiam,
hoc demun decorum esty hoc liberale.

Sic Igitur maximi facinus, quod festo hot atque autemi die, qualem anum singula suscenda struit, ad summos adducti; dottorans homores sumus. Quamobrem in hoc praestantialmo auditorum conventu, qui viros, austraitate vel traditione plutinum in patria valentes, qui utcademine ilheno. Trajectinge alumnos, inaudita celebritate, qui léctissimam sexus amabilis coronam exhibet, maximas his omnibus, commilitorum meorum nomine, non possum non gratias agere, qui festo egregium praesentia sua decus addere voluerint.

Sed inter Vos amplissimos conspicio Academiae Caratores, quorum liberalitati signum, qued digitos exornat, debemus. Conspicio et urbis Consulem ac Senatum, qui paternum in Academiam amorem hac iterum occasione declararent, aureis nummis nos decorantes. Conspicio elegantissimas puellas, quae laureis

nostram exornarunt frontem, dulciseimo profecto studiorum praemio. Evidentia haec adeo sunt favoris singularis signa, ut iis gloriari liceat, verum dignis esse nunquam nobis contingat. Video autem et Rectorem ac Senatum academicum, dilectissimos Praeceptores, quibus nimirum et nunc et per totam vitam devisatos nos sentimus. Hos solennitatis hujusce testes, hos duces, hos dignitatis promotores nobis accidisse, est quod maximopere lactemur. Pro tot igitur tantisque beneficiis, quae nobis hodieque obtigerunt, Deo O. M. laudes tribuamus, eumque precemur, diu Academiam ut servet incolumem!

#### HENRICI EGBERTI VINKE

### ORATIO

DE

## GERMANO PHILOSOPHO, OPTIMO THEOLOGO.

PUBLICE MADITA

DIR VIII DECEMBRIS ANN. CIDIDCCCXXXVI.

QUUM

TRAJECTINA SOLENNI RITU AUSPICARETUR.

• • : . **1** 

]

ł

Escendi igitur equidem in cathedram hancce, at quonam sim animo, non est, quod dicam; nam vultus et vox et artuum tremor me produnt, satisque declarant, quam sim commotus et sere perturbatus. Scilicet dicendum jam mihi est, non coram Christiano coetu, qui sacram in aedem confluxit, ad divinorum interpretationem oraculorum modesto et docili animo accipiendam, sed coram ilhtstri doctissimorum virorum ac praestantissimorum juvenum corona, Palladis in sedem congregata, non discendi caussa, sed audiendi, quid novus ille Professor proferat, qui ejus sensus sint, et quid Academiae Ecclesiaeque de illo sperare liceat. Practerea sacienda sunt mihi verba, non patrio, sed Latino sermone, cujus usus mihi fere in desueludinem abiit, cum undeviginti jam exacti sint

anni, ex quo Academiae Trajectinae, almae nostrae matri, valedixi. Neque haec sola sunt, quae adeo me perturbant. Multo magis etiam commoveor ac prosternor, venisse jam horam cogitans, qua Professoris Theologici munus sim auspicaturus. Est enim gravissimum quid, me quidem judice, recte illo munere fungi, atque omnia, quae injungit, officia ita praestare, ut Deo Christoque non minus, quam aequis hominibus proberis. Quod si mecum reputo, quis vere honorifico, quo jam gaudeo, nomine dicatur, quibus animi, ingeniique dotibus ornatum, qua doctrinae varietate et copia instructum eum esse oporteat; si considero, futuros Sospitatoris, ejusque Ecclesiae ministros ab illo instituendos eșse et formandos; si porro clarissimum Decessorem suspicio, meamque tenuitatem et eruditionis inopiam cum singularibus ejus virtutibus et doctrinae copia comparo, tum ad me ipse haec sere verba sacio: « quid tu se-« cisti tandem? Tuae te audaciae pudeat. « Onus suscepisti, quod humeri ferre recusa-« bunt." Accedunt tempora, quae vivimus,

ab altera quidem parte Theologis jucunda et felicia, ab altera vero difficillima et sollicitudine plena. Est enim magna, ut in aliis regionibus, ita et in nostra patria, de rebus, ad religionem spectantibus, opinionum varietas, multique, quod valde deploramus, in extrema ruunt, obliti, ut videtur, medio tutissimum iri, mediumque tenentes beatos esse, quoniam veritas plerumque in medio sita est. Et, quod non ultimo loco memorandum videtur, Philosophiae studia, nostris maxime temporibus, tam arcte cum Theologia conjuncta sunt, ut, qui hanc profiteatur, et illis imbutus esse debeat. Fecerunt hae difficultates, A. A.! ut dubius aliquamdiu haeserim, utrum oblatum honorem acciperem, an vero honeste recusarem, praesertim, cum perjucunda mihi statio obtigisset, arctissimisque me meo coetui vinculis conjunctum sentirem. Ast vero gravissimum munus suscepi, et sum jam paratus ad illud auspicandum. Etenim divina mihi illud imponitur Providentia. Practerea movit me cum pristinorum Collegarum, quos semper amore prosequar, tum aliorum,

inprimis Heringae, praeceptoris aestumatissimi auctoritas. Ardeo porro cupiditate, non ut nomen meum illustretur et celebretur, sed studiis ut totus vacare possim, eaque, auspice Deo, majores Ecclesiae fructus ferant. Cogitabam denique, Trajectinis mihi meis non esse valedicendum, meque posse discere, quae nescirem; inprimis vero divinas intuebar promissiones. Alacri igitur laetoque animo honorificam capesso provinciam, meamque fiduciam in optimo rerum mearum Moderatore repono, quippe qui per omne tempus, quo illi servii in Euangelio annunciando, benignus mihi adfuit, cujusque promissum novi, se nunquam illis defuturum, qui eum exspectant. Tu igitur, Deus optime maxime! mihi adsis propitius! Tu corporis mentisque vires sustentes et augeas. Tu me in veritatem ducas, studiisque meis ita faveas, ut futuris Ecclesiae ministris non plane inutilis sim, atque eos, qui ad hunc me honorem evexerunt, demandatae mihi provinciae nunquam poeniteat!

Quod ὁ Φιλοπλάτων ille \*) jam animadvertit, quodque et in Schola Socratica, et in sua Oratione, alteris Academiae nostrae saecularibus habita, Clarissimus noster Heusdius, acute et perpulcre, ut solet, probavit, omnes artes et doctrinas haberé quoddam commune vinculum, et quasi cognatione quadam inter se contineri, id valet inprimis de Philosophia et Theologia, imo Philosophia alterum vinculorum est, quibus artes et doctrinae continentur. Haudquaquam igitur mirandum est, illam, ut cum caeteris disciplinis, ita et cum Theologia conjungi. Quid? quod Theologia Philosophia prorsus carere nequit: quo fit, ut hanc per omne aevum cum illa conjunctam videamus. Obtinet autem illud, quod jam monui, nostris maxime temporibus, quibus adeo excultum est humanum ingenium, et Philosophia viget. Viget autem haec inprimis in Germania; at non tantum in Germania. Viget etiam in nostra patria, maximeque in

<sup>\*)</sup> Sic Ciceronem putavi posse appellari, post editam. doct. Heusdii disquisitionem: M, Tullius Cicero Φιλοπλάτων. Tr. ad Rhen. 1836.

nostra Academia, approbantibus et gaudentibus omnibus sanioris ingenii, dummodo non adhibeatur ad Theologiam inpugnandam et a sua arce dejiciendam. Quod cum mecum reputarem, optime facturus mihi visus sum, si, hac opportunitate, ex illa, quae Philosophiae cum Theologia intercedit, conjunctione, dicendi argumentum desumerem. Sapientis enim est, temporibus, locis, rerumque adjunctis, salva veritate, se accommodare. Ejusmodi porro argumentum a persona, studiisque meis non alienum est. Et, quod inprimis me movit, ita verus Philosophiae in disciplinam, quam profiteor, usus elucescet, simulque patebit, qua ratione, gravissimo, quod jam capesso, munere fungi cupiam. Dicam igitur

De GERMANO PHILOSOPHO, OPTIMO THEOLOGO.

Quod argumentum cum sua se gravitate et opportunitate magnopere, ni fallor, commendet, equidem vos, A. A.! enixe precor, ut linguis, animisque faveatis, meque dicentem benigne audiatis.

Sed videor mihi continuo nonnullos audire clamitantes: « quid tu Philosophum optimum

« ais Theologum? Historiam consule, atque « illa veritatis testis te doceat, Philosophiam « doctrinarum omnium esse levissimam, quippe « quae singulis fere aetatibus alia prodiit et « nova specie. Doceat, Philosophiam in om-« nia devia duxisse Theologos, multorumque « errorum et inanium quaestionum matrem « suisse soecundissimam. Verbo: Philosophi et « fuerunt et sunt etiamnum pessimi Theologi. « Neque hoc mireris; nam isti in omnia in-« quirunt, cuncta volunt intelligere et scire, « sapientes sibi videntur, suaque scientia se « efferunt, divina oracula suo subjiciunt judi-« cio, quid sciri et sieri possit demonstrant, « quae capere nequeunt audacter rejiciunt vel « suis opinionibus accommodant, atque ita, ut « levissime dicam, Rationalistae, qui dicuntur, « et ipsi fiunt, et alios reddunt. Utinam po-« tius istam Philosophiam ex Theologiae scholis « vel furca expellere possemus!" Audio, sed habeo, quod respondeam. De Philosophia vel furca expellenda dicis. Sed hoc ne coneris, nam hominum animis insita est. Jam vero naturam expellas furca, tamen usque recurret.

Quod si contigerit tibi illam ejicere, Theologiam, carissima sua socia orbatam, afflictam et dolentem videbis. Concedo autem, fuisse omni aevo, et esse etiamnum Philosophos, a quibus Theologia inique tractata, maximaque clade affecta sit. Quos omnes si vellem recensere, finem non inveniret mea oratio. Dicendum enim erat primum de Neoplatonicis, deinde de Scholasticis, porro de multis Cartesii, Kantii, Fichtii, Schellingii, Hegelii asseclis, qui variis modis Theologiae nocuerunt, licet conarentur cam illustrare, ejusque dogmata cum Philosophia in harmoniam redigere. Sic Hegeliana schola, quae jam in Germania viget, teste Gablero, Hegelii successore, clamat et jactat, omne certamen inter Philosophiam et Religionem Christianam jam desiisse, negatque, hanc amplius posse inpugnari, Ilegeliana ratione inventa, quippe quae illam tanquam matrem salutat, pieque celebrat \*). Sed, proh dolor! ut hunc honorem consequatur, mater filize

<sup>\*)</sup> Vid. Georg. Andr. Gabler, de verae Philosophiae erga Religionem Christ. pietate, Berol. 1836.

sese accommodare debet, eique in omnibus morem gerere. Quae cum reputamus, non est, quod miremur, multos et suisse et esse etiamnum infestissimo erga Philosophiam animo. Sic rerum sacrarum instauratores, praesertim literatissimus Melanthon in suis epistolis, acriter illam inpugnant. Sed Philosophia, in quam illi rectissime invehebantur, ratio erat, quae argutiis et futilibus quaestionibus scatebat. Germanam autem Philosophiam non tantum non inprobarunt, sed amarunt etiam et propugnarunt. Ita ipse Melanthon, cum Philosophastros se insectaturum dicit, Philosophastros, inquit, ajo, nam Philosophis optime volo, modo quis modice, cautim, et, ut cum Platone dicam, μετρίως εν τῆ ήλικία φιλοσοφήση \*). Ita Ursinus: vera philosophia, etsi respectu Theologiae imperfecta est, - tamen cum Theologia numquam pugnat. Quae vero in Philosophorum libris erronea, vel cum doctrina Ecclesiae pugnantia occurrunt, aut ab haereticis ex

<sup>\*)</sup> Vid. ejus Epp. in Bretschneideri Corp. reform. Vol. I. p. 163.

ex philosophia contra scripturam afferuntur, ea vel philosophica non sunt, sed inanes argutiae humani ingenii, et ulcera verae philosophiae; — vel philosophica quidem sunt, sed perperam ad Theologiam aecommodata. Idem porro alio loco: vera philosophia, etsi et ipsa a doctrina Ecclesiae multum differt, tamen nec pugnat cum ea, nec est mendacium, ut aliarum sectarum falsae doctrinae, sed est veritas, et quidam quasi radius sapientiae Dei, mentibus hominum in creatione impressus\*). Et quem primo loco laudare debueram, Calvinus: philosophia, inquit, praeclarum est Dei donum, et, qui omnibus seculis extiterunt docti viri, eos Deus ipse excitavit, ut ad veri notitiam mundo praelucerent †). Quid? quod philosopham indolem magnus ille vir ubique prodit. Institutionem, perenne illud opus, legas, in qua plus semel monet, Deum nobis patesecisse non, quis sit, sed qualis sit erga nos, illudque praeclarum

<sup>\*)</sup> Oper. t. I. p. 48.

<sup>+)</sup> Vid. ejus Ep. ad Bucer. Op. t. IX. Epp. p. 50.

dictum habetur: perfectissimi cujusque summa sapientia est proficere, placidaque
docilitate longius eniti \*). Haec, si quid
video, germani sunt Philosophi. Nos autem
de germano loquimur. Quem si informaverimus, luce clarius patebit, optimum illum
esse Theologum.

Agedum, A. A.! quis sit germanus Philosophus, videamus. Germanum dicimus; potueramus etiam simpliciter dicere Philosophus; nam, qui germanus non sit, is nomine gaudeat, revera non est Philosophus. Philosophus igitur est sapientiae cupidus, quod ipsa vocis vis declarat; sapientia autem, monente Cicerone, rerum humanarum divinarumque scientia est. Itaque illi inest studium, inest amor veritatis, cupitque res humanas et divinas cognoscere. Non desperat de invenienda veritate, eaque objectiva, quae dicitur; nam subjectiva, quae audit, veritas, objectivae opposita, praeclarum veritatis nomen non meretur. Quare

<sup>\*)</sup> Vid. Instit. Relig. Christ. L. III. c. II. s. 4.

ceteroquin in verum inquireret? Ipsum illud studium, quo gaudet, quodque ipsi ab optimo Creatore impressum est, testis illi est, et veritatem quaerendam esse et eam posse inveniri. Sed ad illam cognoscendam non transcendentali, quae dicitur, philosophandi ratione, non argumentationibus a priori, ut ajunt, non Aypothesibus delectatur, ita ut, quod hodie tanquam verum assumserit, cras ipse refutare cogatur; sed at quisque prudens naturae scrutator, ita et germanus Philosophus observat, inquirit, discernit, conjungit, comparat, ducitque ex suis observationibus consecutiones, ut sic a posteriori inveniat, quid mundo intelligibili a priori insit, inque dies melius cognoscat, quid pulerum, verum, bonum, justum, inprimis autem, quid verum sit. Hoc veritatis amore sic totus est imbutus et tenetur, ut cum infima plebe vera sentire malit, quam cum Platone errare. Neque tamen illud studium ultra terminos, humano ingenio positos, ex-Non quaerit, quid mens, quid spiritus sit, in qua quaestione, teste Gablero†), tota fere Philosophia Hegeliana versatur; sed ex ejus agendi ratione, qualis sit, Modestus est et sobrius, nec pudet cum, illad non liquet saepe in ore habere, et, quamquam non fateafur cum Socirate, nihil se seire, nisi hoc unum, nihil se scire, lubenter tamen exclamat: quantum est, quod nescimus! Cupit autem in primis hominem cognoscere, semperque praeclarum illud γνώθε orante oculos sibi ponens, prae caeteris omnibus se ipsum cognoscere studet. Itaque animum maxime spectat, in eoque et explorando, et ad veri cognitionem acuendo totus versatur, ut indaget, quid boni, malique illi insit, illudque firmet et augeat, hoc vero corrigat et emendet. Est enim ejus Philosophia cultura animi, finisque ultimus, quem sibiproponit, a δμοίωσις τῷ Θεῷ. Ad bunc autem finem non tendit Mysticorum ratione, sensui et speciebus indulgendo, sed disciplinarum, inprimis veri studio, neque hominum se subducit societati, sed per alios aeque ac

<sup>\*)</sup> V. ejus lib. laud. pag. 45.

per se ipsum assequi illum studet, a quibus cum institui cupit et formari, ipse illos erudire et excolere conatur. Est igitur ejus Philosophia non Kantiana, non Schellingiana, non Hegeliana, non alia, quae a secta, utor verbis nostri Heusdii, nomen habet, nec raro a disquirendo aliena, oraculis pronunciandis regere mundum literatum ausa est, sed ea, quam Veteres dixerunt \*). Verum enim vero, quid vobis germanum Philosophum informem, A.A.? Illos inter vos, inter vos inquam, videțis, Clarissimum nostrum Heusdium intelligo et Schröderum. Uterque enim, quamvis diversa nonnihil via, eandem tamen, si quid video, philosophandi rationem sequitur. Uterque observando ac disquirendo veritatem assequi studet. Uterque hominem maxime spectat, germanique Philosophi modestiam abunde scriptis pro-Quin tu, acutissime Schrödere! gratissimum nuperrime Theologis opus confecisti, quo Scepticismum, Idealismum,

<sup>\*)</sup> V. laud. V. Cl. Oratio, p. 12. Cf. Initia Philos. Platon. Vol. 1. p. 45-74. Vol. III. p. 255, 6.

Materialismum, perpetuos illos Theologiae hostes, uno ictu profligasti\*). Nec verum tantum, sed et bonum tu etiam sectaris. Audivi te aliquando in schola docentem. De pulcro dicebas. Nil pulcrum nisi bonum. Hoc multis exemplis ex Homero, Horatio, Virgilio petitis, probabas. Mirabar ingenii tui acumen, doctrinae copiam, memoriae capacitatem; sed magis etiam gaudebam Deoque gratias agebam, quod sic instituerentur et praepararentur futuri nostri Theologi: nam praeclarum me Sospitatoris dictum subibat: si quis voluerit, quod ille, qui me misit, vult, facere, is de doctrina mea agnoscet, utrum ex Deo sit, an a me ipeo loquar.

Audistis, AA. HH.! quis sit germanus Philosophus, imo vero vidistis eum; nec dubito jam, quin facile mihi assentiamini, optimum

<sup>\*)</sup> Vid. V. Cl. Bijdrage tot de beschouwing van de waarheid der menschelijke kennis, in Gedenkschriften van de derde
Classe van het Kon. Nederl. Instit. V. Conf. ejusd. V. Cl:
Orstio over de Prikkelbaarheid, p. 30 sqq.

illum dicenti Theologum. Nam, si quis alius, ille aptissimus est ad Religionis nostrae placita cognoscenda, aestimanda, amplectenda, tradenda, vindicanda. De singulis videamus.

Oportere Theologum Religionis Christianae placita tenere, non est, quod probem. vero ad illa cognoscenda quam sit aptissimus germanus Philosophus, animadvertite. Incenditur ille et instigatur suo veri bonique amore ad verum bonumque indagandum, atque id majore cum ardore, quo majoris sint momenti res, in quas inquirit. Excitant igitur et acuunt illud studium in primis ea, quae religionem, quae consolationem, quae emendationem, quae finem spectant, quem ipse sibi Itaque inquirit in patefactionis, proponit. quae dicitur, divinam originem; quam quo facilius agnoscit et persentiscit, eo ardentius, quid illa doceat, accurate scire cupit. Sed hoc Critices, Grammatices, Hermeneutices ope indagandum est. Ex quo patet, quam aptus sit ad Religionis placita cognos-

cenda; nam illas artes excolere et persectiores reddere philosophi est. Porro Critices regulas secutus, singulorum authentian librorum examinat germanamque lectionem constituit; qua constituta, deinceps Grammatices et Hermeneutices ope cognoscere studet, quid Moses et Prophetae, quid Christus et Apostoli docuerint. In hac autem disquisitione suo veritatis studio ducitur. Hanc unice spectat et sectatur. Nam liber est, vel saltem se liberare studet omnibus praejudicatarum opinionum vinculis. Non se cuiquam emancipavit. Nullius nomen fert. In hominum verba non jurat, neque ulli sectae addictus est. Paullinum illud sequitur: πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε. Nec antiqua, quia antiqua, nec nova, quia nova sunt, repudiat, quamquam hanc sibi regulam ponit, antiqua vulgoque recepta non rejicienda esse, nisi constet de illorum salsitate, melioraque dentur. Vult autem discere ab unoquoque, et adjumentis, quae tanta copia nostra actas offert, assidue gratoque animo utitur.

in primis ipsa divina adit scripta, eaque nocturna versat diurnaque manu. Sic sacro Codici suas opiniones non obtrudit, sed ex illo veritatem eruit. Sic rivulos non sectatur, sed ex ipso limpido fonte haurit, atque ita, unice vera via, ad religionis placita cognoscenda pervenire quaerit.

Sed germanus Philosophus non tantum aptissimus est ad illa placita cognoscenda. Valet etiam ejus philosophia ad ea aestimanda. Nam perspicit illorum nexum et efficacitatem, cum ad singulos homines consolandos et emendandos, tum ad omnes in unam societatem intimo amore conjungendos. ne unum quidem in nostra religione dogma exstat, quod non tendit ad nos Deo Christoque similiores reddendos, illoque solatio, quod vere unicum mortalibus dicitur in vita et morte, beandos. In primis autem in illa regnat locus de Dei erga hominem amore, imo hic princeps est dicendus. Ita Deus mundum dilexit, ut Filium suum unigenitum dederit, ut, quisquis illi credit,

non pereat, sed vitam habeat aeternam. Hoc ejus argumentum dici potest. Atque illum Dei amorem, per Christum et in Christo patesactum, nobiscum communicat, ut Eum amemus, et, hoc amore ducti, praeceptis Ejus obsequamur, Eum imitemur, persectique evadere nitamur, sicut Pater noster coelestis perfectus est. Vult igitur, ut Eum amore prosequamur, non, ut Ipse nos diligat, sed quia Ille nos prior dilexit. Vult, ut alios, ut cunctos amore prosequamur; imo vero, qui ipsam amplectuntur, hos omnes in unam quasi familiam conjungit, quae eundem Patrem, eundemque Dominum ac Servatorem veneratur, eodem Spiritu Sancto ducta et animata. In haec inquirere, caque in luce ponere germanus maxime Philosophus amat; nam studet hominem, in primis autem se ipsum cognoscere, regnatque in illo boni Itaque ille omnium optime nostrae Religionis praestantiam perspicit ac sentit. Perspicit autem et persentiscit illius praestantiam eo melius, quo accuratius illam cum

aliis religionibus et antiquorum Philosophorum placitis confert. Quae apud hos praeclare dicta habentur, haec magni facit, suosque in usus convertit; sed in omni antiquitate nihil invenit, quod cum Christiana comparari potest Religione, nihil, quod adeo tendit ad singulos consolandos et emendandos, mutuoque amore omnes conciliandos. Itaque, quod Cicero de Philosophia, hoc ille, multo majore jure, de Theologia, cum Mureto testatur: o vitae Theologia dux! o virtutum omnium parens, vitiorum expultrix, animorum liberatrix! Quid sine te non modo nos, sed omnino vita hominum esse potuisset? Tu depravatas impurissimis opinionibus hominum mentes velut de integro interpolasti, tu distractos, dissipatosque variis idolorum cultibus homines in unius verae Religionis societatem convocasti, tu magistra morum ac disciplinae fuisti; ac veluti sol exoriens nubium caliginem dissipat, - ita tu divinitus exorta et tenebras ignorantiae dissipasti, et illo tuo sationum dispulisti. Tu vitae tranquillitatem largita nobis es, et mortis terrorem sustulisti. Beatos igitur, qui ad te
tamquam ad portum confugiunt, beatos,
qui se tibi a teneris unguiculis penitus,
totosque tradunt. Tu enim earum rerum
scientiam profiteris, quarum plena cognitio aeternam beatitatem, ignorantia aeternum exitium hominibus pollicetur\*).

Porro germanus Philosophus Christianae Religionis placita facile amplectitur. Fatemur, sunt sane inter illa, quorum ratio capi a nobis non potest, imo ipsa patefactionis notio, singulari modo a Deo profectae et cum hominibus communicatae, nostrum captum superat. Ast verus Philosophus iccirco eam non rejicit: nam est modestus et sobrius, cum usu experiatur, quam arctis humanum ingenium limitibus circumscriptum sit, quamque multa nos fugiant. Firmissimis igitur

<sup>\*)</sup> Vid. Mureti Orationes etc. Or. prima de dignitate ac praestantia studii Theol. p. 10, 11.

argumentis divina patefactionis origine probata, non amplius disputat de vana quaestione, quae plurimos tenuit, num possit exstare talis patefactio. Idem enim hoc esset, ac si quis mundum ejusque pulcritudinem suspiciens, vellet inquirere, an possit exstare mundus. Neque pro lubitu alterum amplectitur dogma, alterum vero rejicit. Tunc enim ipse sibi non constaret, quod est a germano Philosopho quam alienissimum. Quae igitur divina oracula eum docent, haec omnia, sine ulla exceptione, amplectitur. Atque id eo lubentius facit, quo melius perspicit ac sentit, quam convenientia sint suae indoli, quam apta suae conditioni, quam efficacia ad sua hominumque commoda promovenda, quam Deo auctore dignissima. Etenim germanus Philosophus, ut vidimus, bonum sectatur, studetque se emendare, ac Deo similis fieri. Itaque nihil ei magis acceptum esse potest, quam nostra Religio, quippe quae tenerrimum non tantum amorem, sed purissimam etiam sanctitatem Deo adscribit, viamque illi monstrat, qua finem, quo tendit, assequi possit. Idem vero illud germani Philosophi studium facit', ut videat et persentiscat, quam longe sit ab illo fine remotus, quam perversus et prorsus ineptus, ad illum per se assequendum. Haec autem experientia aptum eum reddit et proclivem ad credendum, quae de hominis perversitate, de divini auxilii necessitate deque unica, ad veram salutem ducente via, Christiana tradit Religio. Haec experientia aptum eum reddit et proclivem ad amplectendum, quod Euangelium ubique inculcat, et in quo rerum sacrarum instauratores versabantur toti: omnes peccaverunt, Deique gloria desiciuntur, quippe qui Ejus gratia justi declarantur gratis, per redemtionern in Jesu Christo factam.

Sed Religionis nostrae placita non tantum cognosci, riteque aestimari, ac credi debent a Theologo. Sunt etiam ab illo aliis traden-da. Quantum autem hic valeat germana ejus philosophia cum in rerum, quas tradit, delectum, tum in rationem, qua illas tradit,

nemo vestrum est, qui non perspiciat. Theologus, qui idem sit germanus Philosophus, non gaudet inanibus ac futilibus quaestionibus, quibus Theologia, eheu! a multis olim non ornata fuit, sed onerata. Ad sacrorum Scriptorum exemplum illas omnes, quoad ejus nostris temporibus fieri potest, silentio praeterit, quae bona, quae utilia sint spectans, quaeque tendant ad hominem consolandum et emendandum; nam ducitur ille boni studio. Accedit, quod justo concinnoque ordine Religionis placita tradit, ex uno omnia deducens principio, ut sic illorum nexus pateat, meliusque perspiciatur, esse revera Euangelium δύναμιν Θεού είς σωτηρίαν πάντι τῷ πιστεύοντι Quid? quod et pulcro studet; nam ducitur etiam pulcri amore. Aversatur igitur sterilem et jejunam dictionem. Aversatur obscuram illam dicendi : scribendique rationem, qua nonnulli in Germania gaudent, ad quam vero intelligendam Oedipo opus sit. que tamen sublime captat dicendi genus, nec multis orationis luminibus floribusque delec-

Quod vere pulcrum est, sectatur. Tradit igitur Religionis placita verbis maxime congruis, actommodate ad hominum, quibuscum illa communicat, ingenia et conditionem, perspicue, accurate, coque consilio, ut illos Religionis amore imbuat, illorum scientiam augeat et corrigat, cosque emendet ac consoletur. Tradit illa magno cum animi ardore et diserte: nam loquitur, quia credit, et pectus est, quod disertum facit. Suspicite eum, A.A.! sive in schola futuros Ecclesiac ministros instituit, sive e sacro suggestu ad populum Christianum verba facit. In schola auditores non tantum eruditiores reddere cupit, sed et emendatiores, nam flagrat boni amore, estque illi persuasissimum, omnem, eruditionem, quamvis magnam, nihil valere Theologo sine pietate, animumque non minus, quam ingenium Academica institutione esse formandum. Communicat igitur cum auditoribus doctrinae suae copiam, sed ita mmunicat, ut in iis amorem excitet cum in divinam nostram Religionem, tum in Deum

nostrumque Servatorem, tum etiam in fratres omnesque omnino homines. O ter felices, qui, hoc amore penitus imbuti, Academiae valedicunt! Video illos audioque coram Christiano coetu prodeuntes. Ex animo dicunt, eumque amorem, quo ipsi flagrant, in omnibus inflammare nituntur.

Utinam omnes Theologi et suissent et essent etiamnum tales Philosophi, quippe qui ad vindicanda etiam nostrae Religionis placita aptissimi sunt. Fuerunt eheu! et sunt hodieque, qui ejus simplicitatem, sublimitatem, praestantiam ac vim salutarem nec perspicientes, nec sentientes, eam impugnarint et adhucdum impugnent, qui, animi sui pravitate et superbia ablati, veritatem non agnoscant, divinam ejus originem, vel quaedam placita negent, et in tenchris ambulare malint, quam in luce. Contra hos desendenda et vindicanda est nostra Religio. Sed quis melius hoc faciat, quam Theologus, qui idem sit germanus Philosophus? Hic se ad illud sponte accingit, optimaque pugnat ratione,

quippe qui non tantum Dialectica valet, sed in quo regnat etiam cum veritatis studium tum in primis amor. Paullinum igitur illud tenet: ἀληθεύειο ἐν ἀγάπη, adeo ut veritas primum apud eum locum obtineat; nam hanc in primis spectat. Itaque veritatem non prodit, non obscurat, non abscondit amoris caussa. Sed in illa propugnanda ac defendenda amore ducitur. Ab humanitate igitur nunquam recedit, nec vehementer in dissentientes invehitur, neque eos continuo condemnat, sed amice et humaniter tractat, quae bene et recte ab illis dicta sint, agnoscens, inque suum, hoc est, veritatis commodum, convertens. Quod quantopere, nostris maxime temporibus, praedicandum sit et inculcandum, dici non potest. Dolemus, eheu! iterumque dolemus rixas et contentiones, quae Christi corpus, quae Reformatorum etiam coetum distrahunt et dilacerant. Utinam omnes Theologi, omnesque omnino Christiani tales essent germani Philosophi! Utinam omnes, in vindicanda Religionis caussa, veritatem desende-

Audistis vos etiam, Viri nobilissimi, spectatissimi! germanum me Philosophum optimum habere Theologum. Ex quo quid sentiam, et qua ratione Theologiam tradere apud animum meum constituerim, essicere potuistis. Quae si vobis placeant, habebo equidem, quod impense gaudeam, nec vos demandatae mihi provinciae poenitebit. Hanc autem provinciam capessens, non possum non pro honorisica de me sententia, cum optimo nostro Regi, tum vobis; Viri amplissimi! gratias agere quam maximas. Scio, nec pudet palam profiteri, me longe abesse ab eo, quod fieri cupio; nam exigua sane est mea doctrinae copia. Sed perfectus Theologus mihi semper ante oculos versatur, quem intuens assidue

Numine, in dies huic fiam similior. Illud vohis persuasum sit velim, quod eruditionis miki desit, experientia non tantum, verum etiam industria ac labore me esse compensaturum. Academiam, cujus salus et honos vohis adeo cordi est, et ego flagrante prosequor amore, nam est mea alma mater. Hic igitur amor me instigat, semperque instigatiur, ut faciam, quod possim, ad ejus gloriam, si minus augendam, certe tuendam. Utinam vos diu salvos, incolumesque Deus optimus maximus servet, vestrisque auspiciis vere floreat ac vigeat Academia Rheno-Trajectina.

In vestrum igitur ordinem recipiar, Viri Clarissimi! collegasque vos jam mihi licet dicere conjunctissimos? Sed quis ego sum, qui hoc vos nomine appellem? Collegae illud vix proferre possum; ita meae mihi conscius sum tenuitatis. Hoc vero conjunctissimi facile enuntie; nam jungit animos cum commune illud artium omnium ac disciplinarum vincu-

lum, tum idem in Academiam amor. dubito, quin vos me benigne recepturi sitis, ubi videritis, me studia ac doctos magni sacere, sapientiaeque cupidum esse. In primis autem me vobis conjunctum sentio, quos ofim praeceptores, fautores, amicos habui, inter hos Kopsio etiam et Mollio; ut et vobis, Viri eruditissimi! qui humaniores docetis litteras et philosophiam, adeoque ad nostra studia futuros praeparatis Theologos. Quantum enim vestra valeat institutio in illorum animo et ingenio formando ad nostram disciplinam intelligendam, ipsamque Religionem rite aestimandam, ex ipso orationis meae argumento patuit. Est autem haec nostrae Academiae felicitas palam praedicanda, omnes omnino Professores, in quorum scholis nostri Theologi primum instituuntur et formantur, in id incumbere, ut illos non tantum pulcri, sed et veri bonique studio imbuant. Nam qui hoc studio flagrat, huic non potest non placere Christiana Religio. Pergite igitur vos hac ratione vestros instituere discipulos. Sic et schola nostra Theologica, et Christiana societas, et patria habebit, quod gaudeat, vobisque gratias referat. Sed quaero in vestro ordine Cl. de Fremery patrem, cui tantum debeo, quantum vix verbis possum enuntiare. Profecto nemo me melius vim persentiscit illius Homeri dicti: lyrpde γκρ άπης πολλών άντάξιος άλλων. Etenim, cum te intueor, tristissimus ille me subit dies, quem cum repeto, labitur ex oculis nunc quoque gutta meis. Valedicendum mihi videbatur studiis Theologicis propter infirmam valetudinem; sed tu me sustinuisti, tu animos addidisti, tu singulari cura, perfecto Medico digna, mihi consuluisti, tu, auspice Deo, me Ecclesiae, tu huic Cathedrae servasti. Arripio igitur quam lubentissime hanc occasionem, gratissimum meum erga te animum declarandi, Deumque precor, ut non tantum in meum, meorumque, sed etiam in Academiae nostrae ac civitatis commodum, diu te servet incolumem. autem, Cl. Heusdi! nescio, utrum magis

venerer, an vero amem; dolcoque etiamnum vehementer, tua me caruisse institutione. Quod tamen nemo in scholae Lonnepianae vituperium dictum putet; nam prweclara erat elegantissimi viri institutio multumque illi acceptum refero. Ast quod mihi hoc nomine deërat, id assidua tuorum lectione scriptorum et ego compensare studui, et tu ipsa, pro singulari tua humanitate, consuctudine sermonibusque compensasti. Lubenter igitur fateor, multa me etiam tibi debere, et, quamquam discipulus tuus non sum, tuum tamen et me agnoscas volo. Sed est mihi in primis salutandus Theologorum ordo. Accipite me vos, Cl. Viri! benigne, ut collegam, ut amicum, ut discipulum. Non frustra hoc petiissem ab Oordtio, venerabili illo sene, quem nobis nuperrime morte ereptum esse vehementer doleo; nam multis magnisque me, in hac Academia degentem, beneficiis ornavit, quae grata semper recolain niemoria. frustra a te illud peto, eruditissime Boxmanne! nam novi non tantum tuam singslarem et sere stupendam doctrinae copiam; sed humanitatem etiam tuam et modestiam: Nec profecto a te illud frustra peto, Royaardsi! nam non solum in easdem hic scholas ventitavimus, clarissimi etiam tui Patris, cujus memoriam a doct. Wildschuttio justa celebratam esse et ego gaudeo; sed eramus jam tum amicitia conjuncti. Equidem omnibus meis officiis efficiam, ut vos ambo vere possitis judicare, me vobis non amicum modo, verum etiam amicissimum velle existimari. Sed quid ad te dicam, Cl. Heringa! Tibine me commendem? At patris loco jam tum, cum in hac Academia versarer, mihi ,fuisti, pullamque tuorum erga me meritorum partem non modo referenda, sed ne cogitanda quidem gratia consequi possum. Laudesne igitur tuas efferam? Sed video te Praeterea omness abnuentem laudationem. virtutes tuae in vulgus notae sunt. Et quis ego sum, qui illas celebrem? Quid igitur? Gratissimum meum erga te animum hic palam declaro pro omnibus, quibus me cumulasti,

beneficiis. Tu enim, cum ex illustri Amstelodamensium Athenaeo huc trajeceram, continuo singulari me cura es prosecutus, tu isto me vitae, studiorumque meorum discrimine sustinuisti et consolatus es, tu amantissimis deinceps litteris subinde mihi profuisti, tu meum ingenium non tantum, sed et animum formasti, amoremque erga Deum Jesumque Christum, paterna domo, piissimae in primis matris institutione et exemplo excitatum, aluisti. Gratias igitur, venerabilis senex! iterumque gratias tibi ago quam maximas. In primis autem, cum omnibus tuis discipulis, Deo optimo maximo gratias agimus, quod te Academiae nostrae patriaeque dederit, ac per tot annos incolumem servaverit, Eumque enixe precamur, ut diu tibi sustentet illum · ingenii animique vigorem, quo singularia tua merita possis etiam augere et amplificare. Fruere, Clarissime Vir! tuo otio laete gratoque animo, sed ita fruere, ut, quod facis, Theologiae studiosis prodesse pergas. Hoc meo non tantum, sed et horum amplissimorum Virorum, sed tuorum Collegarum, sed horum Juvenum, sed Academiae, Ecclesiaeque nomine vehementer etiam atque etiam te rogo.

Venio tandem ad vos, optimi Juvenes! Accipite me vos omnes benevolo animo, nam vobis omnibus bene volo. Vos autem, qui Theologiae operam navatis, accipite me vestrorum studiorum ducem, vel potius comitem. Benevolentia vos in primis prosequor et caritate, nam estis Juvenes, qui Theologiae studetis, atque adeo, ut spero, Religionis, pietatisque amore flagratis. Estis suturi Dei Christique ministri, qui, Patris coelestis ejusque Filii nomine, unicam ad beatitatem viam miseris mortalibus ostendere eaque illis praeire cupitis. Estis futuri Ecclesiae doctores et pastores, e quibus cum patriae, tum plurimorum animorum immortalium salus magnam partem pendebit. Non possum igitur non vos magni facere, intimoque prosemi amore. Hi autem animi mei erga vos sensus me instigabunt, ut, quoad possim,

vohis prosim, omnemque meam institutionem ad eum dirigam finem, ut non modo doctiores evadatis, sed et meliores. cum videritis, vos me veneraturos atque amaturos spero ac confido. Philosophiae aeque ac litteris humanioribus operam navate. Nos a germana Philosophia nihil timemus, imo vero optima quaeque exspectamus; nam vera Philosophia non potest non cum vera Religione amice conspirare. Utinam vos omnes vos commendetis discendi ardore, progressibus, vitae honestate, pietate, caeterisque Academiae alumnis exempla sitis! Utinam vos omnes aliquando docti, pii, fideles Christi, ejusque Ecclesiae ministri evadatis, per quos plurimi in veram ad salutem viam ducantur, in eague teneautur. Ad quod ut cum Collegarum meorum, tum vero etiam mea institutio valeat, equidem Deum O. M. et nunc precor, et quotidie sum precaturus.

### DIXI.

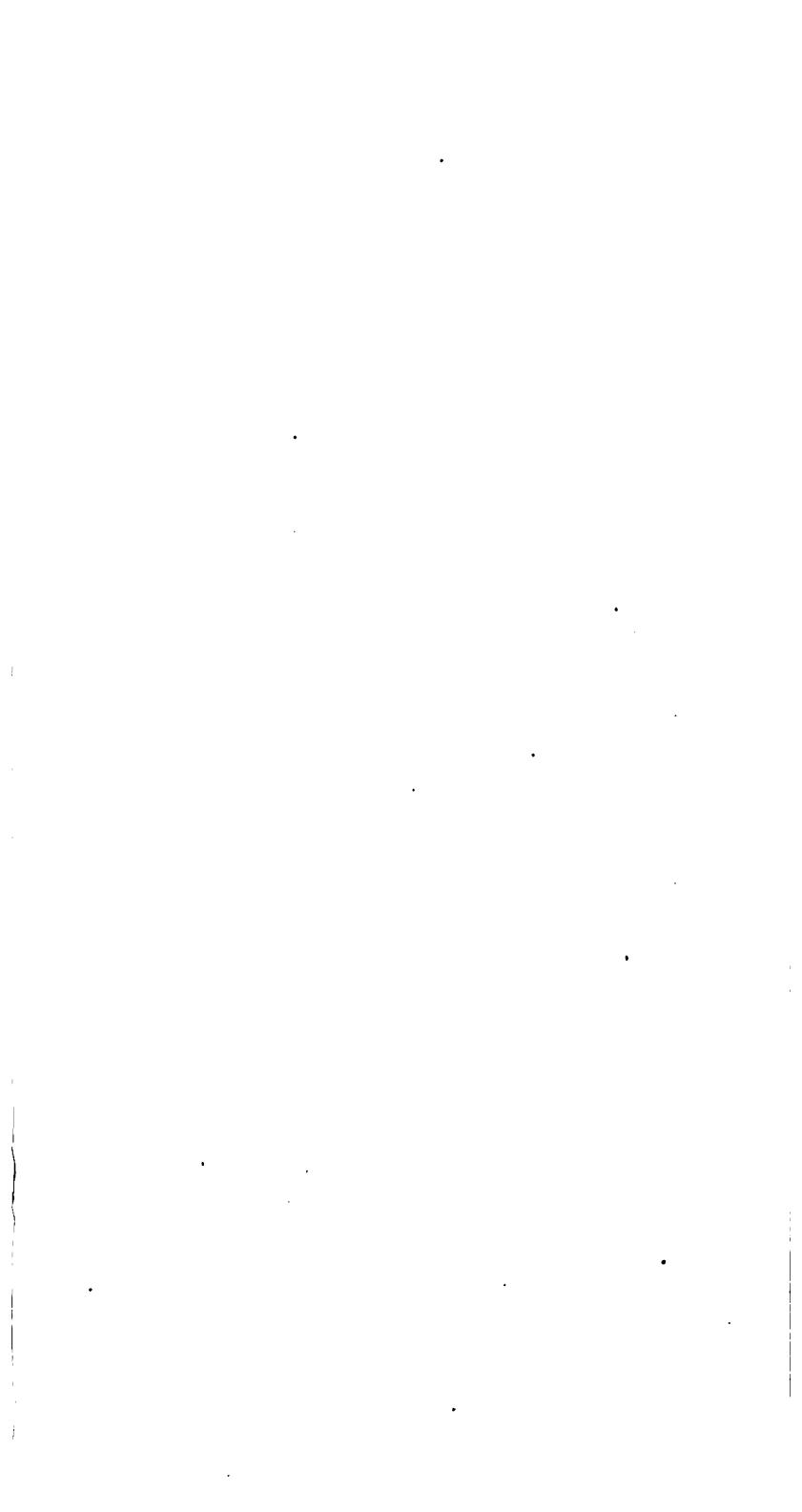

|   | • |     |   |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     | • |   |   |
|   |   |     |   | ٠ |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   | • | • . | • |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
| , |   | •   |   |   |   |
|   |   | ·   |   |   |   |
| • |   |     | • |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   | • |   |
|   |   |     | • |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   | · | • |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   | • |     | • |   |   |
|   |   |     | • |   |   |

## ORATIO

DR

# DEBITA CURA INFAUSTAM MANIACORUM SORTEM EMENDANDI EOSQUE SA-NANDI, IN NOSTRA PATRIA NIMIS NEGLECTA.

#### HABITA

DIE XVI M. MARTII A. MDCCCXXXVII.

CUM ACADEMIAE REGUNDAE MUNUS

SOLENNI RITU PONERET.

.

•

.

# ORATIO.

ACADEMIAE RHENO-THAJECTINAE CURATORES, VIRI AMPLISSIMI! ET QUI HIS AB ACTIS ES, VIR CONSUL-TISSIME!

ARTIUM ET DISCIPLINARUM PROFESSORES; VIRA CZARISEMI, COLLEGAR CONFUNCTISSEMI! ENCOMPO DOCTISSEMI!

Quotquot praesentia yestra hand Solemnitateri condecorates, Viri publica auctoritate, doctrinar laude, munerunque dignitate conspicui!

DIVINORUM ORACULORUM INTERPRETES DOCTISSIMI,

ARTHUM DOGTRINARUMQUE DOCTORES CONSULTIMENT; EXPERIENTESSIMI, ACUTISSEME!

ORNATISSIMI JUVENES ACADEMICI, PATRIAE SPES ET EXSPECTATIO!

CIVES DENIQUE ET HOSPITES, SUO QUIQUE LOCO HONORANDI!

Inter diversas facultates, mentisque egregias dotes, quibus Homo prae animalibus eminet, intellectum atque rationem omnium longe esse praestantissimas, nosque veram vivere vitam, quantum hujus Divinae particulae usu gaudemus, quis est, qui neget? quis in facultatis, ex qua verus humanitatis et virtutis sensus exoritur, cultu et imperio non omnem vitae felicitatem ponat? Tanta autem omnium rerum humanarum est levitas et singularis inconstantia, ut etiam ipse hujus intellectus et rationis nostrae usus non omni fato sit superior, non ab omni labe morbisque semper immunis, neque certa et continua dici possit ejus possessio.

Hacc si vera sunt, uti sunt verissima, quaenam inter gravissimas calamitates, qui-

bus homines interdum sine sua culpa affliguntur, magis commiseranda esse videatur, quam harum facultatum jactura, quam vere mentis alienationem dicimus. His enim facultatibus amissis aut laesis cedit mens, praeclara illa et certa dux vitae, atque Homo, summum Terrae ornamentum, ab illo culmine dejectus et prostratus in majora delabitur mala, quam quae unquam animalibus accidere possint; a quibus malis neque divitiae, neque corporis robur, neque ipsum ingenii acumen, neque etiam probitas morumque candor hominem defendere possunt.

Quum igitur mihi, Rectoris Magnifici munus successori tradituro, provincià oblata sit, ut coram nobilissimo virorum eruditissimorum conventu verba faciam, tale argumentum Orationis mihi selegi, quod, a meis studiis minus alienum, tum rei gravitate et momento, tum utilitate quadam sese commendare, vestraque attentione non indignum mihi visum est. Dicam ergo: de debita cura infaustam Maniacorum sortem emendandi eosque sanandi, in nostra Patria nimis neglecta. Quod cum ago, ut faciles benevolasque

mihi aures praebeatis, quan humanissima rogo.

Nullam generis humani cladem ipsa mentis alienatione esse magis formidandam, nulloque morbo ipsum adeo hominem corripi, quis est, qui non assentiatur, etiamsi obiter tantum miseros illos hoc morbo laborantes contemplatus fuerit. Adspicite homines rationis moderamine privatos, tanquam naves sine gubernaculo aestuosi maris fluctubus jactatos; quorum alius effrenatis animi perturbationibus agitatus in vehementissimos motus crumpit, aut laetitia gestiente et inani essus exsultat, aut ira et furore levissima de caussa in commotiones insolentius effertur; alius vero aegritudine contrahitur, et angore gravissimo atque ineluctabili moerore exanimatus misere deprimitur, quin etiam ad desperationem adactus ad ipsum vitae taedium ducitur manusque sibi adferre violentas (quod vel nulli unquam animali contingit) inque suum ipsius pectus saevire cogitur; tum denique uterque ad imbecillitatem depressus nihil nisi hominis formam sibi conservavit.

Quid mirum Veteres, quum abnormes adeo et horrendas animi perturbationes, sine ulla causa manifesta in insanis atque furiosis saepe concitatas, animadvertissent, credidisse, tam gravia mala, quae tanto impetu effervescerent, non e naturalibus causis posse redundadare, verum hosce insanos malis agitari et instigari Daemonibus: quod et antiquissimi Populi, multaeque gentes incultae recentioris temporis palam professae sunt et profitentur (1).

Ast vero in Graecia, ubi omnium sere reperiuntur disciplinarum incunabila, veritatis luce accensa, summi Philosophi, inprimis Socrates et Plato, magnam esse corporis vim in animi perturbationibus excitandis jam suspicati sunt (2); quod tamen plenius perspexerunt atque probarunt Medici Naturae Observatores sidelissimi, uti Hippocrates, qui ullam esse vim Daemonum negavit, hosque morbos e naturalibus causis explicuit (3), et postea Asclepiades, Celsus (4), Coelius Aurelianus aliique, qui eos curandi rationem, his Naturae conqui eos curandi rationem, his Naturae con-

templationibus fundatam, tam egregiam proposuerunt, ut de sententia nonnullorum Scriptorum recentiorum, qui de morbis mentalibus investigandis et curandis bene meruerunt, vix nostra aetate his antiquorum praeceptis aliquid addi potuerit (5).

Quantos sane progressus Medicina fecisset, si horum virorum vestigia insequentibus seculis secuti fuissent Medici! Summe igitur dosendum, barbarie et inscitia medii aevi omni vera disciplina sutilibus disputationibus misere corrupta, obruta et plane exstincta, veram hanc viam reliquisse Medicos, ita ut cum tota Medicina etiam haec pars gravissima evanuerit prorsus. , Revocata enim est hacc de Daemonibus sententia, ornata etiam et commixta Theosophiae Orientalium, Zoroastri et Pythagorae placitis, atque scholae Alexandrinae somniis adeo, ut in doctrinam emanationis et Kabbalam abierit, quae mundum Angelis et Daemonibus repleret, omnia autem bona et mala ex hisce derivaret (6).

His factum est, ut insaniam aut Daemonum vi adferri et incutiri, aut poenam a Deo esse missam, nulla vi nisi exorcismo, vel Sacerdotum (aut, uti tunc vocabantur, Precatorum (7))
precibus avertendam crediderint; — Tanta
autem fuit horum Doctorum dementia, atque
fatuitas singularis, ut ex hisce insanis alios
flammis (8) traderent, alios autem sanctis
adnumerarent (9).

Renatis literis hic et illic nonnulli Medici paullo accuratius hos morbos investigare, atque in ipsis medicinam experiri coeperunt; quae tamen vix a Theosophia et Magicis figmentis liberata, nimis adhuc Galeni placitis premebatur, ut non nisi pedetentim excoli, atque innumeros errores exuere potuerit; quare hujus disciplinae atque humanitatis progressus primum non multum Maniacis profuit. Nam si furore et ira agitati aliis periculum afferrent, vi repressi cum furibus et sceleratis in carceribus includebantur, vix unquam inde redituri; si autem mites eorum essent mores, publico ludibrio exponebantur, tristissima humanae miseriae exempla proferentes.

Tanta immanitate Maniaci ferarum instar etiam seculo 17 et 18 vexabantur, quid? nostris etiam temporibus hujus inhumanae medii aevi barbariei vestigia nimis abunde prostant et diuturna permanent.

Ipså tamen Medicina atque Psychologia magis magisque excultis, clarius patuit, Maniam esse morbum humanitate et apta medicina saepe sanabilem, quod plures prioris seculi Medici inprimis Angli, uti Arnold, Chrichton, Willis, Perfect (10) alique egregüs suis iuvestigationibus et praeceptis abunde probarunt. — Ast vero horum virorum experientia magis paucis illis Maniacis, qui ipsorum curae erant commissi, quam reliquis iisque longe plurimis vere profuit. Nosocomia, quae mente alienatis priore seculo adhibebantur, admodum rara erant, atque vix hoc nomine digna; longe plurimis enim locis Maniaci carceribus et cavernis angustis obscuris, saepe foetidissimis putidisque inclusi, neque luce solari, neque aëre salubri, neque motu corporis, quae ad sanationem utilia, quin necessaria sunt, frui poterant; quid, non pauci famulorum impudentiae et crudeli-. tati, vulgique curiositati expositi, tanquam monstra horrenda e societate humana depulsa, sine ullius Medici periti auxilio, sine humani et consolantis amici alloquio, catenis same verberibusque cruciabantur.

Tandem vero, ineunte seculo postro in Gal-

comparavit, qui primus horum carceres aperait, catenas atque vincula diffregit, atque humanitatem et benevolentiam in illorum habitacula induxit, idque ita egregie perfecit, ut frugiferà hac et benevolà curà non paucos ad sanitatem restitueret sibique suisque redderet. — Egregia sane laus! Praeclaram enim humanitas atque disciplina de barbaric reportavit victoriam.

Tanto exemplo excitati inprimis Galliae Angliae et Germaniae Medici ejus vestigia sequi instituerunt, crudelibusque et nefandis illis vexationidus strenue sese opposuerunt; quin cliam Reges atque Imperatores illorum monitis obsequentes, loco carcerum Nosocomia pro mente alienatis condiderunt, atque apta illa, nitida, ampla, spatiosis hortis ad aërem salubrem hauriendum, corporisque motus instituendos ornata, omnibusque auxiliis et commodis instructa, quibus animus depressus ad gratum Naturae spectaculum gustandum, vel ad labores allici possit, idoneisque insuper et necessariis adminiculis praedita, quibus furibundi misus violenter constringerentur, quam solummodo impedirentur, ne sibi aliis-

que nocerent, ita ut, si plura hujus generis instituta inspexeris, potius in villa quadam magnifica et amoena, quam in Nosocomio mente 'alienatorum te obambulare crederes.

Talibus egregiis humanitatis documentis Gallia, Anglia, Italia atque Germania gloriari nostro tempore possunt, quibus non modo Mániacorum sors in illis regionibus mirum quantum emendata est, sed etiam Medicis occasio oblata, difficillimos hos morbos accuratius explorandi eorumque causas absconditas investigandi, quibus sibi viam ad curam eorum morborum rationalem sternere coeperunt. Doleudum enim, plures scriptores suse quidem disputare de psychologicis quaestionibus, inque spinas partiendi et dividendi diversas species sese inmittere, quod autem summum est, curam rationalem fere penitus negligere, aut levi tantum penicillo tangere, vel rudi Empyria seductos plura inter se contraria remedia commendare solent.

Si vero jam ad Patriam oculos adverto, nescio, utrum me gravius moerore commoveri, an pudore suffundi sentiam.

In Patria enim, ubi nulla scientiae humanae pars neglecta, in qua tot asyla atque humanitatis et benevolentiae testimonia, illaque splendida et egregia inveniuntur, exterisque exemplo esse possunt, haec cura gravissima maximeque necessaria atque verae humanitatis pars, prorsus neglecta, atque fere nulla est.

Licet enim Boerhavius, lumen illud Europae, non modo Patriae, ad hos morbos curandos utilissima dederit praecepta, quae virum inagnum et humanum indicant, taimen a Galeni placitis de bile atra nondum satis se liberare potuit (11). Gaubius vero in priore de Regimine mentis, quod Medicorum est, Oratione, tanta eloquentia tantoque sententiarum pondere vim; quam habet corpus in mentem, atque efficacitatem Medicinae ad corrigendam mentis aegritudinem probavit, atque illustravit, Medicosque ad hanc difficillimam Medicinae partem diligentius excolendam ita adhortatus est, ut summopere mirer, egregia ejus monita nostrates adeo neglexisse, exteros autem prorsus ignorasse fere.

Qualis vero antea Maniacorum conditio in nostra Patria fuerit, patet ex his Swietenii verbis, quibus narrat, quendam apud Ba-

tavos suisse, certa quadam insanientium cura celebrem, virum, quippe qui hos miseros, simulac delirarent, tractabat serarum instar verberibus, catenis, persusionibus aquae srigidae, same et siti (12).

Verum id magna ex parte ipsi Patriae commune fuit cum aliis regionibus; quod vero maxime dolemus, hoc ipso tempore, quo in plerisque Europae regionibus cura medica Maniacorum eximie emendata foit, in Patria nostra exiguos modo fecit progressus.

Licet enim hic et illic Asyla privata exstent, quibas Mahiaci servantor, et humaniter tractantor, tamen plerumque curae hominis privati, artis medicae prorsus imperiti, sunt commissi, quorum tamen morbi difficillimam Medicinae partem constituent. Ast vero aliis in locis iisque plurimis non melius, quam Swietenii tempore cavernis carceribusque angustis secleduntor, aut cam captivis furibusque commisti vitam miserrimam ducunt, e quibus, si quis sanus redeat, vix unquam autem restituuntur sanitati, fortissimum documentum praebet, quanta obstacula ipso morbo majora Natura interdum superare possit. — Hisce carcerum et cavernarum posti-

bus eadem vere insculpi possint vocabula, quae apud inferes sedis Damnatorum postibus insculpsit Dante,

Missise omnem spem vos, qui intratis.

Hac miserima rerum conditione commotum celeberrimum Collegium Medicum, quod Amstelodami est, ante aliquot annos quaestionem proposuit, atque dainde responsionem, quam acceperat a Viro Doctissimo Guislain, praemio ornatam in lucem edidit, quae Commentatio Gallico sermone conscripta, eaque prima, quae hac de re in Patria nostra edita est, quamquam plura hona atque utilia praecepta continet, tamen parum profuit (13);—Nosocomium enim, qued proposuit Vir Doctissimus, minus aptum est propter amplitudinem aedificii et numerum aegrotorum, majoresque requiruntur sumtus, quam ut extrui potuerit.

Quare summopere gaudeo, id mihi contigisse, quod din in votis habueram, ut in
Patria etiam nostra Nosocomium viderem,
quod ad sanandos mente aegrotos aptum esset, atque cum iis, quae apud exteros sunt,
comparari posset. In nostra Urbe primum
id constructum est, vel potius pessimus Car-

cer mutatus suit in ejusmodi Nosocomium salutare; Aedisicium amplius redditum est, additi sunt horti, atque, quod efficit humana agendi ratio, suror Maniacorum raro erumpit, atque ita sedatus est, ut ipse Princeps Arausiacus Fredericus, qui, cum Festis secularibus nostrae Academiae interesset, atque etiam hoc Nosocomium visitasset, inprimis hunc omnium sedatum animum et tranquillitatem admiratus suerit (14).

Ergo est profecto, quod gaudeamus, atque quod gaudeant omnes, qui ex praeceptis sanctae nostrae religionis caritate hominum tenentur. Sed majus quid est, quod gaudeamus; nam Divinae Providentiae auxilio factum est, ut e Nosocomio nostro his tribus postremis annis sexaginta exierint sanati, divinis rationis dotibus iterum gaudentes, civitati, suis, sibique redditi.

Est omnino, quod gaudeamus; ad vos enim sermo meus conversus est, viri honoratissimi, amicissimi, qui mecum huic Nosocomio praeëstis, socii laborum meorum, socii gaudii mei. — Nullam aliam mercedem laborum nostrorum quaesivimus, nisi hoc gaudium, hoc Divinum auxilium, atque con-

scientiam recte factorum. — Ita pergite, Viri aestumatissimi, indefesso ardore; ita pergat Deus vestris annuere votis. — Qui caritate hominum ductus, leniendis et tollendis
ipsorum calamitatibus, quantum vires id concedunt, vitam impendit, is, peracto curriculo vitae, non frustra vixit: in officio mansit: Dei misericordis praeceptis obedivit.

hujus Nosocomii cura demandata est, agnovimus et liheralitatem, et auxilium, quod
nobis praestiterunt hujus Urbis Magistratus
nobilisaimi, eorumque Praeses aestumatissimus. Non verbis Vos, sed factis, humanitatem vestram ostendistis; idque palam profiteri, uti juvat, ita officii mei duco. — Neque etiam reticenda est benevolentia et auxilium, quod antea accepimus ab hujus Provinciae Ordinibus, Viris amplissimis, spectatissimis. Lubentissime etiam commemoramus
donum lautum, quod nobis quotannis mittitur ab incognito quodam viro laudando, humanitate ad id commoto.

Veruntamen hujus Urbis Nosocomium minime sufficit omnibus Maniacis in nostra Patria curandis (15); quare longe maxima eo-

que aut in habitaculis pessime instructis; famulorum incuriae et inhumanitati commissi
sunt, aut si major diligentia, humanitas et
cura ipsis adbibentur, tamen carent illa cura medica, quae ad sanationem necessaria
est:

An ergo humanitas et benevolentia erga miseros parcius in nostra Patria colantur, quam apud exteros? Quae contumelia potest esse injustior, odio digna majore? Immo vero magnam sibi Patria prac allis regionibus excultis gloriam comparavit, in quam, si velim, Oratio mea efflorescere possit. Ubique enim, publica humanitatis testimonia exstant Quanta enim et quam diversa cura adhibetur paoperibus, qui necessaria vitae subsidia sine aliorum auxilio sibi acquirere negmeunt, aut quos propter malam valetudinem vel senectutem xires deficiunt. — Societas illa, quae jure a henignitate nomen accepit, atque praeclarum prodit documentum, quantum efficere possit hominum caritas, si cum prudentia et consilio est conjuncta, properes nrittit: ad: colendos agros, aut ad alios labores honestos perficiendos, ita ut non solum sibi comparent, quae ad

victem et commoda vitae sunt necessaria, verum etiam meliores et utiliores reddantur societati. Quot asyla aperta sunt aegrotis! quot sembus! Quanta diligentia et caritàte accipiontur et tractantur, qui parentibus sunt orbati, coeci, surdo-muti, allique variis cladibus affecti! Id ubivis spectatur inprimis, ut honesta sit ipsorum educatio, ut probi fant cives, caque discant, quibus sibil aliisque prodesse possint. — Quae si contemplamur, mirum nobis videatur necesse est, tot esse in nostra Patria erga alios miseros, qui nostro auxilio indigent, benignitatis et liberalitatis indicia, sed fere nulla erga eos qui mente sont alienati. Minusne igitur commiseranda est corum sors, quam religitorum? Immo vero multo etiam magis. Miser sit pauper, miser parentibus, visu, auditu orbatus, miser senex fractis viribus; sed quaeso! cujus miseria cum corum miseria comparari potest, qui rationis luce sunt orbati, quorum conditio inferior esse videtur, quam animalium. Quo major autem est miseria, praecipue eorum, qui in ea perierenda culpă carent, eo major commiseratio esse debet, coque magis est in nostro officio;

jut, quantum possimus, intendamus vices, ut ista tollatur aut leniatur conditio.

Cur igitur, in quem maxime cura adhibenda sit, is minori aut nulla fruitur? — Quid? nulla adhibetur cura? — immo vero maxima cura; in nonnullis locis custodiuntur, servantur. Cun autem? ne aliis malum afferant, — non ut ipsis bonum aliquod afferatur, non ut sanitati restituantur, non ut ipsi gaudeant, atque honesta voluptate fruantur. — Saepe sors Maniacorum minus foret deploranda, si talis cura et custodia nulla exstitisset, quoniam ejusmodi vere est, ut ipsum animi morbum insanabilem reddat.

Mostro tempore Viri aestumatisimi, sensu humano compulsi, societatem sub Regis auspiciis inierunt, eo consilio, ut furum aliorumque hominum, propter commissum crimen in carcerem conjectorum, corrigendo mores sortem lenirent atque emendarent. Quod consilium quis est, qui non laudet; quis est, qui non gaudeat, si haec institutio eos fert fructus, ut ex his captivis plurimi, emendatis temperatisque moribus, inter bonos Cives denuo recipi possint, ita ut probitate, honestis et utilibus actionibus crimen, contra leges at-

que societatem humanam perpetratum, exstinguatur. An vero ullam videmus societatem, quae, Maniacorum libere curam, nulla proposita mercede, in se suscepit? An magis de ipsorum restituenda sanitate, quam de sceleratorum captivorum emendatione desperandum est? Nullo crimine, nullo flagitio sunt contaminati. Cur igitur lugent, moerent? cur nullo auxilio, nullo levamine, nulla sortis miserrimae emendatione digni habentur? -Cur eo usque procedit crudelitas atque injustitia, ut nonnumquam cum sceleratis hominibus, poena dignis, in ijsdem carceribus et cavernis includantur, atque ludibrio et vexationi malignorum hominum committantur. — Atque haec fiunt in populis, moribus mansuetis, excultis, in populis Christianis! Quis animo est tam agresti et duro, cujus baec videntis atque contemplantis non moveatur pietas erga hos miseros, auxilio et benignitate, non poena dignos; non moveatur summa indignatio in cos, qui haec perpetrant, qui bacc permittunt, risu et hilaritate quadam hanc vexationem et inhumanitatem conspiciunt.

Monent ad unum sere omnes, Maniacos,

inprimise qui ad furgrem procliviores sunt, maximum damnum et periculum et sibi et aliis afferre posse, si libere in societate hominum versentur, atque igitur prudepter cum ipsis agi, si secludantur. Recte monent; modo ne isti miseri ejusmodi habitaculis includantur, atque tam indigne gum iis agatur; - modo pateant ipsis domicilia, ipsorum miscriae leniendae aptissima, necessariis auxiliis instructa, in quibas non modo benigne et prudenter tractantur, verum etiam illas reperiunt medelas, quae maxime inservire possunt, ut a gravissimo morbo: liberentur, atque societati: spisque sanati reddantur. Haec jubet humanus, si quis est, sensus; caritas, si qua est hominum; haec jubet Religio Christiana, quae amorem et caritatem primam virtutem, inhumanitatem et crudelitatem summam perversitatem animi ponit.

Num quis nostrum, quaeso! non scelestum dixerit, non ut pestem aliquam fugerit atque abhorruerit eum hominem, qui ita omnem humanitatis sensum experit, ut in patrem, fratrem, filium, in alium consanguinitate conjunctum, aut in amicum inselicissimum, gra-

vissimo animi luctu et moerore depressum, atque de omni salute desperantem, tam improbe consuluerit, ut non modo omne solamen et auxilium ipsi negaret, verum ctiam, ne sibi molestias crearet, in carcerem ipsum includeret! — Veruntamen sunt et fuerunt Melancholici, iique non pauci, quibus haec contigit miseria. Morbus enim animum et rationem ipsam deprimit, atque ad desperationem salutis eos adducit; quae commiseranda sors acerbitate etiam hominum ingravescit, atque, quod majus est, perpetua redditur, donec misericordia Dei et isti miseriae et iniquitati hominum morte cripiuntur. - Nam quod ad animi moerorem et cruciatum, sictum malum, cujus cogitatione mens afficitur, non minus grave est, quam verum malum, imo vero gravius esse solet, quoniam plerumque quidem accidit, , ut ad id levandum, neque amicorum colloquium, neque ipsa Religionis placida monita quidquam valeant, atque una salus petenda sit a prudenti cura atque medela Medici, quibus tamen plerique Melancholici et Maniaci carent. Quo autem diutius iste morbus animum assligit, co magis redditur insanabilis.

Universe haec dici potuerunt de tristissima sorte multorum Melancholicorum atque Maniacorum, incuria atque iniquitate hominum, graviori et insanabili reddita. — Utinam, earum injuriarum, quas verbo attigi, solis in regionibus externis, non in nostra patria exempla reperirentur. Quod cum ita non sit, atque hominum caritas hac in re in nostra Patria nequaquam perspecta suerit, veritas, atque hi miseri ipsi, qui Patriae, qui civium auxilium atque desensionem implorant, atque huc usque frustra implorarunt, omnem hominem, qui vere hoc nomine dignus est, religiose jubent, quae ipse oculis suis viderit, aut de quibus aliorum testimoniis certior sactus sucrit, ea palam, ubi id utile est, profiteri. Nesas soret velamine hace obtegere, ita ut hoc malum sine obstaculo libere serpat, Patriaeque dedecus afferre non desinat. - Nimis parvus est numerus corum, qui horum miserorum queribundas voces audiant, auditis fidem tribuant, auxilium et levamen asserre conentur. Eheu! nomen ipsum Maniaci sufficit, ut non nisi ignominia, contumelia, fictaeque querelae ab ipso exspectentur. Primum igitur auxilium, quod

multi ipsis afferre possunt, est, patesacere injurias, quibus afficiuntur. — Prosecto non ita exstinctus est in nostris civibus sensus humanus, ut his auditis atque creditis non oriatur ea commiseratio, quae ubi id sieri potest, actionibus salutaribus se prodit.

Equidem gaudeo, nonnullis Patriae locis meliorem redditam fuisse Maniacorum conditionem, humane cum ipsis agi, inserviri ipsorum commodis, aptiora esse habitacula et aedificia, in quibus custodiuntur. Veruntamen, quod maximum est, cura medica atque regimine necessario carent, qua sanatio effici possit.

At vero quaenam est atque fuit ipsorum conditio aliis in locis Patriae!

Jam verbo attigi vexationes, ludibria agrestium hominum, quibus sunt commissi, verbera, quibus accipiuntur, vincula, quibus cruciantur, caveas et carceres, quibus includuntur, atque nonnunquam cum furibus et sceleratis hominibus. — Cognita mihi sunt in talibus habitationibus, ubi praeterea uterque sexus inter se commistus erat inclusus, stupra a Maniacis commissa. — Meis oculis vidi Maniacos caveis, ad quas nulla lux solaris, nul-

lus aër saluber penetrare possent, per quinquaginta annos jam inclusos. Vidi Maniacam, cujus articuli, diuturnis atque arctioribus vinculis constricti, immobiles redditi erant, atque concreverant. — Mente sanata, sed corpore fere immobilis deplorandam suam sortem acriter lugebat. Quis haec videns, temperet a lacrymis!

Verum haec sufficient. Satis superque enim ex iis, quae dixi, apparet, quantum justitiae et hominum caritati repugnent tum illae injuriae, quibus hi miseri affecti fuerunt, atque etiamnum multis in locis nostrae Patriae afficiuntur, tum illa incuria et negligentia aliorum, qui ipsis salutare afferre possunt auxilium; quantum haec ipsa caritas et justitia unumquemque admoneant, immo vero severe praescribant, ut hanc tristissimam sortem, ubi ipsi detur facultas et occasio, permutet, leniat, emendet, atque ita avertatur a Patria ipsa dedecus, quo contaminabitur, si non cessat ista inertia, si istae injuriae, proposita impunitate, continenter pergunt; qua ipsa impunitate atque inertia jam effectum est, ut haec vexatio atque barbara feritas, qua torquentur insontes, non criminibus adnumerentur, quoniam leges huic rei se admodum faciles et placabiles praebent, aut de ea prorsus silent. —
Leges silent! — At sileant leges ab hominibus constitutae, non silent leges Dei sanctissimi, leges Patris omnium, ultoris injuriarum,
vindicis miserorum insontium.

At vero leges Patriae non silent de Maniacis. Prudenter enim provisum est, ut publica auctoritate secludantur, si quod est periculum, ne aliis sibique noceant; cautum est, ne quis ita secludatur, qui non sit Maniacus. Sed silent hae leges de cura in salutem ipsorum adhibenda, de defensione eorum contra multorum injurias; permittunt, ut seclusi, ignaviae et segnitiei traditi, obstupescant penitus.

Pupillis, qui neque sua bona administrare, neque suam vitam regere possunt, leges Patrac maximo jurc prospiciunt, eosque in publica tutela collocant. Quare omnibus modis cavent, ne istis bonis fraudentur, cavent, ut scholae ipsis pateant, in quibus doceantur, instituantur, ut aequi bonique cives reddantur. Num vero Maniaci publica tutela minus indigent, aut quae causa est, cur ab hac tutela

sint seclusi? Quodnam detrimentum gravius ipsis inferri potest, quam si unica spe, quae superest, privantur, spe sanationis, quae spes fere nulla est, quamdiu desunt aedificia, instituta apta, desûnt Medici, deëst facultas et occasio sanandi.

At vero, ita occurritur nobis, non est in potestate privatorum hominum, illa erigere Nosocomia, quae tu vis, atque id efficere, ut ea cura, quam tu postulas, Maniacis impendatur. Audio. Quid autem? Tot sunt in Patria nostra, a civibus nostris atque a majoribus aedificia atque praeclara instituta, caritatis, aut amoris scientiarum documenta, ut non videam, quare instituta, ad sanandos atque curandos Maniacos apta, vires privatorum hominum superent, si voluntas firma est cum prudentia conjuncta, multique se hujus caritatis socios adjungunt. — Sed superent vires. — At vero sunt Magistratus urbani, sunt Praesecti atque Ordines Provinciarum, atque si hi non possunt, aut si, quod vix credibile est, parum hanc rem, quae vere in religionem venit, curant, eam ad lubitum differunt, vetera tuentur, - est Regia Potestas, quae in nostra Patria paterna est potestas, quae,

uti debet, ad miseros tuendos semper parata est et propensa.

Si quis autem dicat, Medicos inprimis, qui hos morbos negligant, hac in re esse accusandos, is sciat, Medicum eos vix posse sanare, nisi accedat Psychica cura. Quamdin pessimis cancellis seclusi, omni fere alia cura et auxilio sunt destituti, nulla cura Medica, quod etiam experientia satis docet, tanta sanationis impedimenta superare potest.

Accedit id, quod maxime doleo, ut ea pars gravissima Medicinae, quae curam Maniacorum spectat, nimis sit in Patria nostra neglecta, adeo ut magna pars Medicorum ejus sit imperitior. — Quare ego ipse ante aliquot annos a Medicinae studiosis rogatus, hanc partem docere lubentissime id me suscepi. — Sed quomodo, quaeso, hae lectiones ita, ut fieri oportet, institui possunt aliis locis, ubi Praeceptoribus ipsis nulla datur occasio hos morbos saepius contemplandi, investigandi, atque medicam curam ipsis adhibendi? -Quomodo Discipuli ipsi ex his lectionibus majores fructus carpere possunt, si ipsis non est facultas, hos Maniacos ipsos, Praeceptoribus ducibus, nonnumquam visitandi? - Nam,

cum in omnibus Medicinae partibus, tum in hac parte, propria experientia dux est et optima Magistra.

Quare Nosocomia instituantur diversis Patriae locis, atque inprimis in urbibus, ubi sunt Academiae, caque non magna, non splendida, neque nimis sumtuosa, sed idonea, salutaria, atque quantum id fieri potest, hortis et spatiis, omnibus adminiculis, quae sanationem spectant, instructa. - Tum demum erit data facultas Praeceptoribus cum maximo fructu docendi, Discipulis autem discendi et experiundi; tum demum mutua et salutaris aemulatio inter haec Nosocomia oriri potest, ita ut quodlibet hanc appetat laudem et gloriam, ut maximum beneficiam miseris tribuerit; — tum demum implentur hac in re officii partes, quas caritas hominum pościt et praescribit; tum maximo isto gaudio sirui potest homo, hominum et Patriac amans, ut longe maxima pars horum miserorum sanitati restituatur, atque Patria ipsa in eo gloriari possit, ut hujus benignitatis laude non amplius cedat exteris.

Utinam haec brevi fiant, atque cito auserantur obstacula, quae minus in rebus, quam in animis hominum sunt posita. Haec ardentissime opto; in spem adducor. Spes mea nititur humano sensu, quem nostri cives tot caritatis monumentis declarant; nititur morum mitiorum, disciplinarum, atque inprimis Medicinae artis progressu; nititur indole Regis augustissimi nostri, qui tot beneficiis Patriam ditavit, atque hanc summam humanitatis coronam lubens additurus est (16), sed maxime spes mea nititur Deo, miserorum vindice atque defensore.

# FATA ACADEMIAE.

Quum jam ad Academiae fata enarranda, quae est provinciae mihi hodie demandatae pars altera, aggredior, quod vitae hominis commune est, laetissimis etiam tristia fere semper admisceri, ego ipse quoque nunc experior. Etenim plura eaque graviora mihi sunt referenda, quae merito laetamur, sed hujus gaudii partem demit recordatio optimorum virorum, qui nuper nobis morte erepti sunt, quibusque defunctis, ut justa solvamus, monet animi sensus et pictas.

Vix enim tertium seculum felicissimis sub auspiciis ingressa nostra, Academia jam luget Virum nobilissimum Allardum Philippum Reinierum Carolum, Baronem

torem vigilantissimum, virum non modo stirpis nobilitate, summisque, quibus perfunctus
est, honoribus et muneribus, verum etiam animi ingeniique dotibus, moribus, atque in
Patriam meritis spectatum et insignem.

Elucchat in ipso jam puero singularis mentis acies atque studiorum ardor, quibus effectum est, ut in Gymnasio Daventriensi, duce Viro eruditissimo Bosscha, qui hujus Gymnasii tum Rector erat, ita in literas incumberet, ut 14 annos natus jam literis humanioribus ita instructus esse videretur, ut Academicis lectionibus interesse posset; quamquam propter tam juvenilem aetatem non misi quatuor post annis Academiam Rhenotrajectinam adiret; in qua Juris studio addictus, tot in hac disciplina, atque tam celeriter fecit progressus, ut jam biennio post dignus haberetur, in quem summi in Jure utroque honores conferrentur; qui etiam more Majorum, in celebratione sesti semisaecularis alterius Academiae nostrae, in eum collati sunt.

ltaque Juvenis, viz 20 annos natus, summis doctrinae laudibus ornatus, Academia relictà, in villam suam recessit, non ut aliorum exemplum secutus, iners ibi tereret otium, sed ut doctrinis et artibus plenius institueretur, quibus Patriae atque inprimis Gelriae suae, quae Provincia, natale solum, ipsi prae aliis cara erat, utilis evaderet civis. — Quod ipsum impulit, ut maximo studio complecteretur tum ea, quae Gelriae historiam, leges, rem nummariam aliaque spectant, tum inprimis, quae ejus agriculturae juvandae atque emendandae inserviunt; in quilius, quantum prosuerit, testantur scripta, quae in lucem prodidit; ex quibus nonnulla auro condecorata sunt, tum munera gravissima atque honorificentissima, quibus laudabiliter functus est. — Id enim semper studiose agebat, ut aliis prodesset; detestabatur motus et perturbationes, quibus tum Patria misere vexabatur, atque hanc sibi legem semper statuebat: boni civis est, praesentem Patriae statum tueri.

Quaecunque vero munera, licet quam maxime gloriosa, talia erant, ut iis impediri posset, quo minus in villa sua agriculturae, quae ipsi semper in deliciis erat, operam daret, ea constanter recusabat. — Nostrae au-

tem Academiae, ad quam maxime propensa erat ejus voluntas et studium, ante hos septem annos Curator a Rege creatus, illud semper maxime in votis habuit, ut festo Saeculari alteri praesens esset, quibus votis benigne annuit Deus.

Recordamini senem corpore vacillante, animo vero inilari atque alacri huc properantem, ut huic festo interesset, communisque gaudii fieret particeps. — Ipsi tum contigit raza quidem illa felicitas, ut summos illos homeres, more Majorum Juvenibus tributos, adspiceret Curator, quos eosdem honores in simili festi celebratione ejusdem Academiae alumans ipse acceperat.

Contigit etiam aliis Viris, sed iis paucis, ut atriusque festi essent socii, quare et ipse et illi Viri laudatissimi hujus gaudii testimonium esse voluerunt donum egregium, quo tum Bibliothecam Academicam ornaverunt.

Haec autem laetitia, qua tum fruebatur senex venerandus, similis amoenis solis occidentis radiis, postremos dies vitae laudabiliter peractae exhilaravit. — Etenim non multo post, morbo atque malo quodam inveterato ingravescente, singulari mentis conveterato ingravescente, singulari mentis conveterato.

stantia et vigore mortem appropinquantem exspectavit, atque corpore, non animo, confectus ad beatiorum sedem abiit.

Hunc autem Virum egregium Patriae, Academiae disciplinis, quas coluit, omnibus, quibus profuit, ereptum cum lugeamus, est tamen, quo recreëmur; quoniam non solum vos Viri Amplissimi! sanos et salvos hic adesse, sed etiam Curatoris locum vacuum occupatum esse videmus a Viro nobilissimo, Pabst van Bingerden, quem valetudine minus prospera hic absentem dolemus; qued munus honorificentissimum illi oblatum ee lubentius et Vobis et Academiae gratulor, quo tutius confidere possumus, Virum tanti nominis, taatisque honoribus atque doctrina insignem, nostrae Academiae res omnibus viribus adijuturum forc.

Ex Ordine etiam Professorum nobis morte ereptus est Gabriel Oordtius noster, scnex venerandus, quem merito suo lugemus omnes. — Erat enim in eo mitis indoles, urbanitas, comitas, singularis officiosa voluntas, benignitas, et liberalitas, quam nemo miser frustra implorabat, probitas et pictas

vere Christiana, quam omnes, qui ipsum cognoverant, venerabantur.

De ejus studiis et vita haec pauca hoc loco dicantur; uberiorem enim commemorationem eorum a Clarissimo nostro Heringa,
qui ipsi fuit et munere et amicitia conjunctissimus, optamus, atque exspectamus.

Com in Academia Lugdunensi, in litteris humanioribus Ruhnkenium, Valckenarium et Schultensium, in jure, naturali Pestelium, in philosophia Wynpersium, atque in theologicis disciplinis Kempium, Gillissenum et Boersium audivisset, ad nostram Academiam se contulit, atque ibi per duos annos in Philosophia et Theologia Hennertio, Rossino et Bonneto ducibus usus est. Hisce egregiis Doctoribus tum singulari sua diligentia, ardore et majoribus progressibus in studiis, tum humanitate. modestia et observantia adeo se commendavit, ut in dilectissimis discipulis fere ab omnibus fuerit habitus.

Haec autem laus doctrinacque copia, quam sibi comparaverat, maxime valuit, ut ad majorem stationem, in qua vires suas ad utilitatem Ecclesiae Christianae maxime impen-

dere posset, cito promoveretur. Nam cum primum in pago Oestgeest prope Lugdunum Batavorum, deinde in Urbe Zeelandica Flissinga et tandem Harlenië verbi divini ministrum fidelissimum se praestitisset, ipsf anno 1794 oblata fuit Cathedra Theologiae in Academia Franequerana, quam tamen accipere humaniter recusavit. — Postea eodem fere tempore invitatus est ad Cathedram Philosophiae theoreticae conscendendam in Groningana, Theologiae vero in nostra Academia. — Nostram elegit, suumque munus tum auspicatus est Oratione Inaugurali de Juvenibus ad Christianum Sacerdotium formandis, doctoris religionis Christianas. officio, cum praecipuo, tum gravissimo ac praestantissimo.

Quantam autem in hoc munere tum doctrina et probitate, tum difigentia et ardore Academiae, Ecclesiae et studiosae Juventuti utilitatem attulerit, id judicent illi Viri, qui cjus institutione usi, ipsi eo munere funguntur, quod ad augendam atque perficiendam Ecclesiam Christianam maxime valet. — Neque tamen prorsus silentio praetereundum est, ipsum Graphiarii Senatus Academici mu-

nere singulari cura et diligentia suisse perfunctum per sex annos, ab anno 1810 usque ad annu 1816, itaque per omne illud tempus calamitosum, quo Gallorum oppressio non modo Patriae, sed etiam nostrae Academiae interitum pararet.

Postea autem valetudine minus prospera utens, muneris vacationem honorificam, quam renuntiato omni stipendio petierat, anno 1822 adeptus est; quo tamen otio cum dignitate ad extremum vitae ita fruebatur, ut quacunque re posset Academiae commodis inservire, juvenibus re et consilio prodesse, omnibusque Civis optimi atque virtutis vere Christianae esse exemplum non desierit.

Utinam vestrum Ordinem, Juvenes Optimi!
integrum salvumque salutare possim, sed licet
pauca funera hic annus tulerit, nulli tamen
Ordini, nec aetati mors pepercit. — Egregios
enim Juvenes, Pabst, et van Rees tum
morum honestate, tum eximiis ingenii dotibus
adeo excellentes, ut optimam et Parentum et
Praeceptorum spem et exspectationem de se
excitavissent, e medio studiorum cursu sublatos lugemus:

A tristibus ad justum gandii sensum mentes nostras remittamus; nonnulla, quibus
amara temperentur, jam attigimus, plura,
eaque laetissima, commemoranda restant. Si
enim ad vestrum Ordinem me converto,
Viri Clarissimi, Collegae conjunctissimi! vos
salvos esse, et unum vel alterum modo, quod
dolemus, valetudinis, nec gravis tamen causa hic abesse, majoresque natu, qui honorifica quiete fruuntur, pro viribus Civium
saluti consulere potuisse, omnes boni mecum
laetantur.

Graviter vero dolemus, me hac occasione valetudinis minus prosperae causa desiderare senem, summe venerandum, Heringam, septuagenarium et a Rege Augustissimo hoc anno perhonorifice rude donatum.

Quid in senectute jucundius esse potest, quam conscientia hene actae vitae, multo-rumque benefactorum recordatio. — Haec conscientia atque recordatio ut ipsi vere sint, omni studio per suam vitam conatus fuit, atque conatibus suis annuit Deus. — Ut alia taceam, quorum recordatio jucunda est, testis est nostra Academia. — Quantum iu co fuit, semper id egit, ut haec opti-

dignitatem, quae non in inani quadam gloria et sama, non in vana praedicatione de sua lande, sed in virtute et recte sactis est po- eita, atque incorrupta voce bene judicantium de eo, quid deceat, quid in officio sit, de- clarator.

. Quando in summum periculum nostra Academia deducta erat, ille sua prudentia ct studio eam sustentavit, atque forsitan calaunitoso illo tempore conservavit. — Testes sunt ejus Discipuli, iique non pauci, quorum animos religionis praeceptis sakutaribus imbuit, quae aliis nunc tradunt, quihus ipsi, ut oportet, obedire ardenter cupiunt. — Si ipsis datur occasio, animum suum gratissimum erga eum declarandi, magnopere gaudent; quod gaudium nuperrime vidimus, cum hoc loco, hac in Cathedra, te, Clarissimum Vinke, dilectissimum suum Discipulum, ei successorem, nobis Collegam datum, audiebamus commoto animo dicentem, eum tibi in Patris loco finisse:

Sunt igitur huic Scni, quorum recordatio jucundissima est, quae etiam multum valent ad acerbitatem, quam afferre senectus po-

test, aequo animo perserendam, sed qued gravissimum est, ejusque animum, quae ejus est pietas erga Deum, summopere exhilarare potest, sunt ei prae multis aliis in sua senectute concessa a Deo benigno, a quo omnia sunt nostra bona, qui vires suas sustentavit, voluntatem suam firmavit, qui ipsi dedit tantam facultatem, ut de aliis, iisque permultis atque gravissimis in rebus optime mereri potuerit. — Pergat Deus ejus esse adjutor. — Benigne ei conservet animi corporisque vires, quantum ipsius id permittit aetas. — Talis. profecto Vir nostrae Academiae atque studiosae nostrae Juventutis commodis inservire non desinet. — Ipse enim, si quis alius, didicit uti aetate, atque opus suum facere, dum est dies.

Jam ad te me converto, Vir Clarissime Vinke, quem Collegam nunc publice salutare posse gaudeo. — Quantum tibi curae sit, atque fuerit, Praeceptoris dilectissimi, cui datus es Successor, vestigiis insistere, quanto amore et pietate eum complectaris, id tua Oratione inaugurali prodidisti. — Quid igitur exoptatius tibi accidere potest, quam ut ca dona, quae ipsi hucusque largita est

Providentia divina, cadem tibi per opme gravissiati tai muneris tempus largiatur; inprimir, ut valetudinis prosperitatem, animique vigorem tibi conservet. — Haet enixe tibi prezamur; institutio, atque doctrina tua, quod ipse in tua Oratione optasti, maxime valett ad cum sensum religionis in animis tuorum Discipulorum excitandum et firmandum; quo adi Christi et Ecclesiae Christianae evadant Ministri, per quos plurimi in veram ad salutem viam ducantur, in eaque teneantur. Ita etiam hac tua institutione fructus aberiçmos et maxime salutares exhibebit. Academia nostra, suamque dignitatem veretuebitur.

In cnarrandis iis, quae nostrae Academiae prospera aut adversa, me Rectore, accidentit, primum profecto locum accupat Festum nostrae Academiae saeculare alterum, quod praeterito anno celebrare nobis contigit. Nam si octasio et temporis momentum consideratur, cui nemo nostrum antea praesens fuerat, neque in posterum praesens erit, id omnino gravissimum dicendum est festum; — si rationem, qua celebratum est, tum solemnitatem, dignitatem, gravitatem, atque splennitatem, dignitatem, gravitatem, atque splen-

dorem egregium, tum singulare illud ab omnibus, servatum decorum, continentiam et
moderationem, non modo Festum Academiae
splendidum, atque magnificum, verum etiam,
quotquot adfuerint, iis honorificentissimum
vocare non dubito.

Si hanc Urbem recordor, tum splendide ornatam, ejusque Cives, qui ad unum omnes, ne iis quidem, quorum conditio est infima, exceptis, suum gaudium certatim significabant, animum subit Matris cujusdam venerandae imago, quae Natalem filiae dilectissimae omni, qua potest, cura, splendore, omnibus pietatis et caritatis signis, celebrare conatur, ita ut equidem hoc festum, quod celebravimus, non magis Academiae, quam totius Urbis gratissimum festum dixerim.

Si repeto unam causam gaudii, unum amicitiae et hilaritatis vinculum conjunxisse omnes, quotquot huc ex omnibus Patriae regionibus confuxerant, mihi videtur, non magis esse festum Academiae et Urbis Trajectinae, quam totius Patriae.

Quod si vero in memoriam redit calamitas istius temperis, quo Patria peregrinorum dominatione erat oppressa, quae nostrae Academiae non solum minitabatur interitum, sed eum jam fere adduzerat, atque hanc ipsam Academiam nunc video non modo servatam, sed etiam novis iisque praeclaris viribus et dotabus auctam et florentem, alterum suum festum saeculare ita celebrasse, maximo gaudio et studio omnium, quibus est verus et Patriae, et cognitionis, et disciplinarum amor; haec si recordor et contemplor, mentem meam sentio lactari, admixto tamen serio vicissitudinis humanae sensu.

Si enim ad rerum humanarum levitatem et miram inconstantiam attendimus, si res gravissimas, optimas, easque utilissimas infestis nefandisque manibus misere saepe corrumpi, everti, quin etiam penitus deleri videmus, quac causa est, cur hoc Trajectimae Academiae et Urbis ipsiusque Patriae festum, vere etiam humanitatis, veritatis atque virtutis de Tyrannide, vi, fraude atque inscitia, non splendidissimum dicatur Tropaeum.

Recte igitur religionis piaeque mentis sensus, gratusque erga Deum animus, exoptavit, ut sestum inchoaret et inauguraret religiosa Concio, qua, praeëunte nostro aestumatissimo Boumanno, insignis hominum multi-

tudo uno ore unoque animo summas pro servata Academia Deo Optimo Maximo gratias egit, atque sinceras pro salute futura preces supplex fudit.

Quis vero laeto mecum pon meminerit animo illum diem, quo dubito, num quis nostrum
unquam splendidiorem atque magnificentiorem
conspexerit; diem, quo praeëuntibus spectatissimis atque nobilissimis hujus Provinciae
atque Urbis Gubernatoribus et Magistratibus, tota Amplissimorum, Clarissimorumque
Virorum, Academiae Curatorum, Professorum, Juventutis denique ipsius studiosae Pompa eximia, vexillis insignita elegantissimis, per
praecipuas Urbis partes Templum adibat.

Serenissimo enim Coelo favente, tota Urbs innumeris Vexillis splendidissimisque Ornamentis et floribus adornata festum quoddam Nuptiale referre videbatur; — incredibilis undique ad adspiciendam hanc solemnitatem comfluxerat multitudo, quae tamén ejus gravitate et dignitate ita adficiebatur, ut, mirum dietu, silentio quasi nocturno inducto, inter tot hominum millia nullum motum, nullum rumorem, quis perciperet, verum spectaculi gravitate et splendore penitus commoti et

quasi obmutescentes conticuere omnes, et taciti Açademiae auctoritatem, et Pompae splendorem admirabantur.

Ecte illa documenta insignia, curà Magistratus hujus Urbis confecta, quibus voluntatem in nostram Academiam maxime propensam significarunt. — Ecce Vexilla manu Sexus elegantioris elegantissime ornata, quae ipsius nomine illo die Studiosae nostrae Juventuti tradere mihi contigit, quaeque nunc hoc Auditorium egregie adornant, atque hujus sesti splendorem aliquando etiam posteris indicabunt. — Recordemini nobilissimum conventum in Templo hujus Urbis primario, in quo esfigies Professorum hujus Academiae olim celeberrimorum ita suspensae et collocatae erant, ut Academiae gloriam, quam ipsi tam eximie confirmaverunt et auxerunt, nunc sancte a Posteris conservatam, ipsi quasi praesentes adspicere viderentur; inter quas effigies laeti cliam conspeximus, atque nunc conspicimus in Auditorio nostro imaginem Regis augustissimi nostri, qui hanc Academiam instauravit, auxit atque conservaturus est.

lta ounium animis intentis, artinm doctrinarumque communem cognationem confluxu

diversissimorum Cultorum in hoc sesto conspicuam in Oratione: De naturali illa doctrinarum conjunctione eloquentissime et ornate tum expressit noster egregius Collega H e u s d i u s, cojus Orationis merita, si possem, hic referre, summa Viri optimi vetat modestia.

Sed tempus me vetat, plura de hujus sesti solemnitate commemorare, quamquam sunt; quae ne verbo quidem attigi, atque tamen dignissima sunt, quae tradantur, atque posteritati praedicentur. — Refer huc inprimis solemnitatem ejus diei, quo octo Juvenes, eximii hujus Academiae alumni, alii in aliis disciplinis Doctoratus gradu more Majorum ornati suerust; inter quos suisse utriusque Collegae Suermanni et Heusdii silios vehementer gandemus, illisque tales filios, paternae gloriae aemulos, gratulati sumus. — Adde splendidam Juventutis Academicae pompam Principis Auriaci Mauritii triumphum post immortalem victoriam, referentem; tum nobilissimam illam vtriusque sexus atque omnium ordinum, inter quos ipse Princeps Auriacus, qui sua praesentia Academiae sestum honorare voluit, congregationem in templo Jaccbi, ubi mira suavitate nervorum vocumque

cantus delectabantur aures; denique pulchrum illud spectaculum noctis, ubi innumeri igniculi claram diem Urbi reddere videbantur.

Sed inutile esse videtur, in hisce aliisque narrandis diutius versari, quoniam hujus Festi descriptio plana et uberior brevi in lucem prodibit.

Maxima autem afficior voluptate, quod, ad unum consentientibus omnibus, palam possim profiteri, hujus Festi gloriam inprimis auctam fuisse laudibus, quas in illo celebrando Juventus nostra Academica merito sibi comparavit, tum ardore, assiduitate et industria, quam in moderandis rebus adhibuit, tum humanitate, qua se commendavit. — Haec sunt ex iis, quae veram Academiae gloriam maxime augent. —

Vobis autem praecipue Viel Amplissimi et Gravissimi, Academiae Curatores! et qui nostrae Regioni atque Urbi praeëstis, summa pro singulari erga Academiam studio gratia referenda est. — Pluribus enim egregiis documentis, inter quae nummi in sempiternam Festi memoriam, vestra, Viri Amplissimi! cura confecti, referendi sunt, aperte significastis, quantum nostra Academia vobis curae cordique sit.

Id inprimis tibi etiam dictum velin, Amplissime hujus Urbis Consul! nam non sulum omni cura et studio id egisti, ut omnia efficerentur et constituerentur, quae festi splendorem augere possent, sed etiam eruditissima tua Commentatione de Academise ortu, et intima ejus cum Urbe cognatione, Academiae, Urbi, atque tibimet ipsi documentum condidisti honorificentissimum, quibus omnibus palam fecisti tuum animum, in Academiam nostram omnemque veram eruditionem propensum, a proavo tuo, qui Provinciae Ordinum Praeses inter Academiae nostrae conditores fuit, minime esse degeneratum.

Ita Vos Viri Amplissimi, Gravissimi, pergite Academiae commodis et emolumento prodesse, illisque conatibus omnibusque vestris rebus benigne savcat, qui numine suo cubcta gubernat, Deus.

In enarrandis iis, quae Academiae hoc anno prospera acciderunt, non praetermittenda sunt ea, quibus aucta sunt doctrinarum adminicula.

In his praecipue sunt commemoranda splendidissima dona, quibus hoc anno ornata Academiae Bibliotheca est, quae in

saeculari Oratione memoravit Vir Clarissimus Heusdius, Bibliothecae Praesectus. ---Accesserunt deinceps cum alia, tum eximium Victoris Cusini munus: Ouvrages inedits d'Abélard par M. Victor. Cousin. Paris 1836. Addimus his autem duo, quae his ipsis diebus ad nos perlata sunt; primum superiorum temporum Alumnos Academiae nostrae, quibus vitam Academicam communibus reminisci conviviis placuit, certam destinasse pecuniae summam, ut, cum in benevoli erga almam Matrem animi testificaționem, tum in festi saecularis memoriam, Academiae Bibliotheca splendido dono literario ditaretur; — alterum Viros in hac Civitate spectatissimos, Festi nostri opportunitate, florenos ter mille et quadringentos Bibliothecae esse gratificatos, quod item donum haud jam contemnendum, novis comparandis libris adhibetur. Ego vero A. H. utroque hoc nuncio vobiscum communicato, nolim committere, quin liberalissimis donatoribus cum praesentibus, tum etiam absentibus, pro tantis muneribus gratias agam quam maximas.

Non cadem dici possunt de Museis nostris. — Neque enim Museum Geologicum et

Mineralogicum novis speciminibus, neque Laboratorium Chemicum novis instrumentis hoc anno aucta fuerunt, quamquam disciplinis illustrandis atque amplificandis egregie inservire pergunt.

Museo Anatomico, quoniam copia pecuniae, quae ipsi quotannis suppeditatur, perquam exigua est, pauca tantum specimina addi potuerunt. Quae adsunt, ad erudiendos Anatomiae et Physiologiae studiosos maximo cum fruetu adhibentur.

Musaeum Zoölogicum non auctum suit; specimina, quae adsunt, bene conservantur.

Horti Botanici curam Vir Clarissimus Kopsi us, honorifice rude donatus, Viro Clarissimo Bergsma hoe anno tradidit.

Nosocomium Medicinae Studiosis egregiam dedit facultatem et opportunitatem, ut ipsi, ducibus Viris Clarissimis Suermanno et Wolterbeekio, artem hanc salutarem universam exercerent, morborum internorum atque externorum decursum et naturam investigarent, atque etiam in absolvendo partu naturae vires et artis auxilia in isto promovendo et moderando cognoscere atque prudenter adhibere possent.

Quantos in omni disciplinarum genere progressus complures nostrae Academiae Alumni hoc anno secerint, praeclara ab illis edita doctrinae specimina palam testantur, inter quae Dissertationes elaboratissimae, occasione sesti saecularis publice desensae, merito referendae sunt. — Neque tamen vestra nomina praetermittenda sunt, Juvenes egregii, qui in Academia Leidensi hoc anno praemiis aureis et honoribus ornati fuitis. — Talis enim laus ab ordine Mathematicerum et Physicorum obtigit, tum Fockensio nostro, cui post plures victorias, hic et alibi reportatas, iterum palma data est; tum diligentissimo nostro Margareto Cornelio Verloren in eodem ordine, de quaestione Zoologica, tum denique ornatissimo V a illant, cui Jurisconsultorum ordo testimonium honorificum largitus est.

Haec denique diligentiae merita testantur Juvenes egregii in Gertamine literario Victores; quos ut publice praemiis ornem, Virum Clarissimum Holtium, qui Senatui ab actis est, rogatum velim, ut judicia Facultatum nobis praelegat; in antecessum autem mihi monendum est, Ordini Medicorum nullas pro

praemio obtinendo oblatas suisse Dissertationes.

#### JUDICIUM ORDINIS LITERATORUM.

Dirimendam proposuerat Ordo Literarius quaestionem hance: "Ex antiquae Politicae principiis, atque ex ipsa civitatum antiquarum historia, effatum explicetur Veterum, quod ad Ciceronem est pro Cluentio C. 53. legum omnes servi sumus, ut liberi esse possimus," ad quam tria accepit responsa. Primum, his verbis distinctum; πόλεως ψύχλ είσιν οὶ νόμοι κ. τ. λ. quamvis et sagacitatis et doctrinae laudem habeat, tamen nec disputandi ordine, nec vero stili nitore sic sese commendavit, ut vel praemio vel honorifica commemoratione dignum censeretur.

Magis Ordini placuit secunda disquisitio, verbis inscripta Senecae: Deo parere libertas est: quamquam haec item non magnopere tersà Latinitate insignis est, sed accuratam habet partium distributionem, ordine procedit justo, ut perspicuitate se mirifice commendet, et vero praecipuum in câ quaes-

vero Auctor sententiam Veterum ex antiqua politica, non ex historia, ut item postulabatur, illustrasset, Ordo non praemium, sed honorificam mentionem disputationi tribuit.

Utrique illi Specimini praestat, de Ordinis sententià, tertia commentatio, quae Platonis dictum adscriptum habet: Nede per yde w. — Desideravimus in eà concinnitatem, sed auctor et plene argumentum tractavit et recto judicio gravissimam antiquitatis sententiam exposuit, ut nobis proposito praemio dignissimus videretur. Apertis scidulis hujus repertus auctor est Janus Gerardus Hulleman, Phil Theor. et Litt. in Academia Rheno-Trajectina candidatus. Secundae disquisitionis scriptor apparuit Bartholdus Jacobus Lintelo de Geer, Phil Theor. et Litt. hum. candidatus, et in Academia Rheno-Trajectina studiosus.

Tu igitur primus huc accedas Jane Gerar di Hulleman; Audivimus honorificam Clarissimorum Virorum sententiam de tua Dissertatione, atque de doctrinae speciminibus, quae dedisti. — Haec te declarant dignissimum, cui hic nummus aureus, quem tibi trado, tradatur, eoque lubentius hoc sacio, quo majori gaudio animad verti, tale de vera libertate argumentum duobus nostrae Academicae alumnis adeo placuisse, ut in co elaborando vires tentaverint; argumentum enim, quid Veteres de vera libertate judicaverint, nostro imprimis tempore est gravissimum, quo tam multi, nescio quam, libertatem sine justis legibus, sine moribus honestis in suam aliorumque perniciem petulanter venditare solent. Apage istam libertatem homine atque societate indignissimam. — In nostra Academia seculo tertio audiatur dictum: Virtutum servi sumus, ut liberi simus.

Placet igitur Omen, primam in hoc tertio Academiae nostrae seculo victoriam ejus Alumnos de tali argumento reportasse; lubenter id accipimus.

Tu vero perge hac regia via, hoc veri recti, honestique studio aliis exemplo esse, ut quales honores jam tihi et Academiae adferas, tales aliquando fructus capias, cum ad doctrinae laudem, tum imprimis ad virtutem et veram vitae felicitatem uberrimos.

holde Jacobe Lintelo de Geer; tuae enim dissertationi atque tuae doctrinae magnae etiam tributae sunt laudes; accipe ergo a me hoc testimonium honorificum, quo industriam tuam ornarunt Praeceptores. Habes igitur, quod gaudeas, quod te, si opus sit, novis stimulis excitet, ut cadem, qua tau laudabiliter coepisti, diligentia et studio in artibus et disciplinis progrediaris.

#### JUDICIUM ORDINIS MATHES. ET PHILOS. NATUR.

Ad propositam Quaestionem Zoölogicam:
Quaeritur insectorum lepidopterorum,
quae, in opere Crameri: les papillons
exotiques des trois parties du monde etc.
ejusque supplemento, descripta et delineata sunt, Catalogus, continens enumerationem systematicam specierum, in sua
genera redactarum, secundum methodum
Cel. Latreille, in posteriore editione
Cuvierii operis: le Règne animal etc.
expositam — duas accepit Commentationes,
unam, Fabricii verbis inscriptam: Nu-

merus epecierum, in Entomologia, fere infinitus, et, nisi in ordinem redigantur, Chaos semper erit Entomologia; alteram, symbolum habentem dictum Ciceronis: In hoc sumus sapientes, quod Naturam, optimam ducem, tanquam Deum sequimur.

In priore Commentatione, licet magna auctoris diligentia et eraditio abunde pateant, plurimae tamen, in Crameri opere delineatae, insectorum Lepidopterorum species prorsus omissae sunt; tum etiam variae insectorum figurae in sua quaeque genera haud accurate redactae.

Quod quidem inde ortum fuisse videtur, quod, Crameri tabulas cum ipsis Naturae speciminibus comparandi, opportunitas auctori, ut ipse fatetur, defuerit.

Hanc autem opportunitatem posterioris Commentationis auctor non tantum habuit, sed tam egregie quoque adhibuit, ut et specierum, apud Cramerum obviarum, nullam fere negligeret, et in figuris accurate in sua genera redigendis diligentior esset, et vero etiam, comparatione cum ipsis speciminibus institutà, nonnulla, quibus Crameri tabulae laborarent, indicaret vitia. —

Deinde, praeter requisitum, secundum Latreillii methodum, Catalogum, alterum quoque dedit, juxta Ordinem tabularum redactum; unde haec Commentatio ad Crameri operis usum longe fructuosior esse poterit. Denique, in fontium delectu instituendo, tanto ingenii et judicii acumine usus est auctor, ut Ordo, variis hisce laudibus perpensis, posterioris hujus Commentationis Scriptori praemium tribuere non dubitaverit. — Prioris tamen Commentationis auctorem suis quoque laudibus haud destituendum ratus, secundos huic offerre honores, decrevit.

Resignatae igitur scidulae et legitime institutae disquisitiones Victorem, in hoc certamine, demonstrarunt Henricum Verloren, in nostrà Academia Juris Candidatum; — qui autem ad hujus accederet laudes, Petrum Henricum Jacobum
Wellenbergh, Medicinae studiosum, in
Academia Lugduno-Batava.

Huc igitur adscendas, Ornatissime Henricus Verloren. — Modo fratrem tuum laudavi, cui vix Palladis sacra ingresso nuperri-

#### 60 J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK

me ab Academiae Lugdunensi palma in Historia Naturali concessa fuit; Tibi, licet Juris Studioso, in eadem disciplina a nostra Academia nunc aequalis tribuitur palma. Laudabilis omnino est haec fraterna aemulatio; ambo pari studiorum et verae gloriae amore in hoc certamen descendistis, ita tamen, ut ex eo ambo Victores escendere potueritis.

Accipe igitur hunc nummum aureum, egregium industriae et doctrinae praemium. —
Num vis majus quoddam nobiliusque? —
Ecce Patris hic praesentis gaudium, Patris
venerandi, filiorum virtutibus beati. Quid enim
pio et probo filio dulcius esse potest, quam
Patrem, a quo tot bona accepit, gaudio afficere.

Pergatis ita, tu et frater tuus, ut Patris gloriam, familiae decus, Patriae ornamentum aliquando vere appellari possitis.

Te autem, Vir aestumatissime, Patrem horum filiorum cum praesentem videam, non possum non tibi ex animo tales filios gratulari. — Annuat Deus tuis precibus pro ipsorum salute. — Ita sint et maneant hi filii fontes uberrimi felicitatis tuae vitae.

Neque te, Petrum Henricum Jacobum Wellenberg, absque honoris significatione dimittam; audivisti laudes, quas tuae commentationi tribuit ordo Philosophiae Naturalis, quae non sunt exiguae.

Hoc igitur Documento tibi testimonium honotificum trado. Non auri pretium, sed honos
alit artes. Perge igitur hoc honore incitatus
eadem diligentia et ardore in utilissima atque
jucundissima Naturae studia incumbere, ut,
quemadmodum Academiae tuac Lugdunensi es
honori, ita aliquando Medicorum Ordini fias
ormentum.

#### JUDICIUM ORDINIS THEOLOGORUM.

Ordo Theologorum unum tulit responsum ad propositam quaestionem: schismatis in Dioscesi Rheno-Trajectina (1423—1457) historia ita enarretur, ut simul ejus vis exponatur cum in Ecclesiam et Hierar-chiam Belgicam, tum in praeparandam sacrorum in patria nostra emendationem, cui symbolum .... non Reformationis cct. Cum vero in schismatis historia enarranda,

#### 62 J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK

conditionis, quà cum universa tum Belgica Ecclesia et Hierarchia tunc temporis erant, nullam auctor rationem habuerit, et, schismate plane in se spectato, ne verbum quiden de remotioribus illius causis monucrit; cum praeterea unum ordinem Chronologicum adhibuerit, et schismatis vim, cum in Beelesiam et Hierarchiam Belgicam, tum in praeparandam sacrorum in patria nostra emendationem levius exposuerit; cum denique Latinitas vitiis scateat quam plurimis, hancee commentationem praemio ornandam non censuit Facultas.

Lubenter tamen animadvertit Ordo, auctorem in adhibendis optimis ad schismatis historiam explicandam fontibus, egregiam posuisse operam, atque in nonnullis factis recensendis laudabilis industriae et äxpißeias historicae documenta subindo dedisse; quapropter eum publice laudandum censuit. Ad id invitatus, Disputationis auctorem sese professus est, quod aperta schedula probavit, Egbertus Roelants, Theolog. Studios in Academia Groningana. Adversa autem valetudine hic praesens adesse non potoit,

#### JUDICIUM ORDINIS JURISCONSULTORUM.

Ad quaestionem propositam:

a Succincte exponatur, quale Caroli V. actate in Aidersis Belgii regionibus ei subjectis jus summi Imperii quibusque finious summi Imperantis potestas circumscripta fuerit.

duo accepit responsionis specimina, alterum inscriptum verbis Schelleri:

Thn hält in schranken nur das deutliche Gesetz

Und der Gebräuche tief-getretne Spur," alterum Horatii verbis:

« Valeat res ludiora, si me

Palma negata macrum, donata reducit opimum."

Quae autem quaestionis propositae vera sententia est, cum ex ipsis Juris Publici principiis, tum ex aetatis Caroli V. ratione et peculiari eà aetate regionum Belgicarum conditione aestimanda, eam nec bene intellexisse, nec, quod debuerunt, explicuisse visi sunt utriusque speciminis auctores. Neutrum igitur quaestioni satisfacere judicatum est. Lan-

## 64 J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK

dabili quidem industrià quâdam auctor prioris scriptionis in omnium regionum Belgicarum Carolo V. subjectarum conditionem politicam inquisivit. Verum non satis, quod ntique oportuit, ctiam in constitutionem, parum reputans, Jaris Publici quaestionem sibi esse propositam, Jureconsultorum more tractandam. Praeterea nec fontes optimos quosque adiit, nec usus est optimis quibusque subsidiis literariis. Historiae enim sontes paucos delibavit, juris pauciores; a recentioribus maxime scriptoribus proficiens, Jureconsultorum scripta neglexit, Historicorum autem nullo cum delectu adhibuit. Unius adeo inter ceteras regiones legem publicam, qua velut fundamento Publici Juris constitutio Carolo Imperante tota consistere videtur, șilentio praetermisit. Eo nomine sane laudabilior suit auctor posterioris speciminis, magisque ejus scriptio tam in disponendis quam in tractandis rebus Juris studiosum resert. Ceterum bie, praeter plura illius peccata, propriis quibusdam sibi offensis notabilis est. Vix enim unius alteriusve regionis rem publicam, Caroli aetate, jure constitutam accuratius examinavit; et quem harum regionum

statum publicum perspectum habuisse sibi visus est, eum quasi omnibus communem fuisse praesumsit. Eorum quae publice acta sunt Caroli V. aetate, ad definiendam necessitudinem regionum Belgicarum cum Imperio Germanico, ne verbo quidem mentionem fecit. Quae autem de illa necessitudine ipsa pauca interposuit, ea longe abesse a rei veritate, levissimo quoque aspectu deprehenditur. Offendunt, quoque alia multa in hoc specimine non solum a juris eorum temporum ratione, verum etiam ab historiae fide aliena, quos errores vitare potuisset auctor, cum diligentiori fontium investigatione, tum adcuratiori cognitione verae significationis verborum, quibus tunc temporis variae publicae potestatis partes appellari solebant. Nonnulli eorum errorum utrique specimini communes sunt, longe plures vero in eo conspiciuntur, quod posteriori loco memoratum est. Praemio ornari, ob causas expositas, neutrum potest.

Vidistis Juvenes ornatissimi, quam gloriosa sit certaminis Literarii victoria. —: Novas au-

tem quaestiones, quae decretae a singulis nostrae Academiae facultatibus, nunc vobis praelegantur, non habeo; mutata enim lex constituit, ut hoc quidem anno a solo Senatu Academico Groningano, quaestiones certaminis literarii proponantur. Ergo hoc non impedit, quo minus vires vestras in gloriosa hac Palaestra periclitemini. At vero parvus est in ea Victorum numerus, minor est etiam nunc redditus.

Alia tamen est palaestra, magis etiam gloriosa, in quam quilibet vestrum, dummodo firma est ipsi voluntas, sine periculo descendere, atque praeclaram coronam reportare potest. — Scilicet haec Corona exercitationibus virtutum est proposita, quam accipit, qui excellit honestate, humanitate, pietate, modestia, recte factis; — Corona, in qua posita est omnis vera gloria, omnis hominis dignitas, quae permanet post mortem, — Corona, qua nemo sine sua culpa caret, quam si meruimus, nemo nobis negare, nemo eripere potest. — Haec est conscientia bene actae vitae, multorumque benefactorum recordatio.

Hisce virtutis exercitationibus nos Professores, Vos studiosi, gloriam nostrae Academiae, quae nunc tertium seculum est ingressa, a Parentibus acceptam, intaminatam, uti oportet, quin etiam auctam nepotibus tradamus, neque patiamini in nobili hoc certamine ab ulla Academia nostram superasi.

Haec Vohis inprimis dieta sunto, Juvenes dilectissimi, quibus est sensus veri et honesti, qui a landandis Viris merito laudari cupitis; vocibus autem corruptis, levitati, atque pravae libidini non aures praebetis. — Pergite, ut facitis, dignitatem nostrae Academize tueri, et memores estote, quam praeclarum sit, quam jucundissima recordatio, alios ad rectam viam reduxisse.

Te autem Deum omnipotentem et benignum ardenter precamur, ut sinceris hisce conatibus omnium, quibus salus nostrae Academiae curae est, tuo numine faveas, ipsisque auxilio adsis. — Ita etiam hoc tertio seculo nostra Academia, post fata superstes, to auspice servabitur incolumis, ita veram ejus gloriam nepotibus intaminatam tradere possumus.

Hisce igitur peractis, unûm idque gratissimum mihi superest, ut Successori Rectionis munus atque insignia tradam.

#### 68 J. L. C. SCHROED. v. d. KOLK ORAT.

Te igitur Ludovice Gerarde Visscher, ex Augustissimi Regis decreto in proximum annum Academiae Rectorem publice dico, proclamo. Accedas igitur, et jure tuo, quam tibi relinquo, occupes sedem.

Salve Magnifice Rector, cui sigillum, et quidquid Academiae Magistratus honoris et oneris habet, omnia trado. Annus tibi contingat felix atque tranquillus, te Rectore floreat Academia, atque laetissima capiat incrementa.

#### DIXI.

## ADNOTATIO.

- (1) Vid. J. C. A. Heinroth, Lehrbuch der Stärrungen des Seelenlebens, Leips. 1818. I. Th. pag. 69. sq.
- C. Sprengel, Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde, Halle 1821. 3 Aufl. I. Th. p. 21. pluribusque aliis locis.
- J. B. Friedreich, Versuch einer Literatur-Geschichte der Pathologie und Therapie der Psychischen Krankheiten. Wurzburg, 1830. p. 1. sqq.
- F. E. Foderé, Traité du Delire, Paris 1817. Tom. L. pag. 45.
- (2) Vid. J. B. Friedreich, Versuch etc. pag. 90. sqq. C. Sprengel, Ueber Plato's Lehre von der Geisteszerrüttungen. In Nasse, Zeitschrift für Psychische Aertze, 1818. 2 Heft. pag. 159. sq.
- (3) De morbo Sacro, §. 2, 3. Edit. Linden. Tom. II. pag. 142. sq. Me non fugit, hunc Hippocratis librum esse spurium, neque a primo Hippocrate conscriptum, verum in genuinis libris pluribus locis causae naturales Melancholiae et Maniae enumerantur, nusquam vero de Daemonibus sermo est. Vid. coeterum J. B. Friedreich l. c. pag. 46. sq. et praecipue egregiam Dissertationem Inaug. Doct. H. Nasse, De Insania, commentatio secundum libros Hippocratis, Bonn. 1829. Cap. 2, 3,9. atque quae a Patre, Viro Clar.

- F. Nasse egregiae animadversiones huic Dissertationi sunt annexae pag. 77. sqq.
  - (4) A. C. Celsi, De Medicina, Libr. III. Cap. 18.
- (5) K. G. Neumann, Die Krankheiten des Vorstellungsvermögens, pag. 180. S. 231. J. B. Friedreich, pag. 42. T. E. Fodere I. c. pag. 106, 110.
- (6) J. C. A. Heinroth, Lehrbuch, I. Theil, p. 95. sq. F. E. Foderé, du Belire, Tom. I. pag. 47. C. Sprengel, Pragm. Gesch., 2 Theil. pag. 183.
- (7) F. E. Foderé, l. c. p. 99. C. Sprengel, Pragm. Gesch. 2 theil. pag. 202, 209. sqq.
- (8) F. E. Fodere l. c. pag. 50. sqq. K. G. Neumann, l. c. pag. 181. C. Sprengel, l. c. 3 Theil. pag. 385. sqq.
  - (9) K. E. Neumann, l. c. pag. 182.
- (10) Th. Arnold, Observation on the nature and prevention of Insanity, Lunacy or Madness., Lond. 1782.
- A. Chrichton, An Inquiry into the nature and origin of mental derangement, Lond. 1798.
- W. Perfect, Annals of Insanity, 5 Edit. Lond. sine anno; prima Editio prodiit ann. 1787. sub Titulo. Select cases in the different species of Insanity, Lunacy or Madness.
- (11) H. Boerhaave, Aphorismi cum Commentatione Swictenii, Tom. III. S. 1089. ad S, 1127.

Hoc loco adferre liceat epistolam Boerhavii, olimanihi dono lintam a Doct. Vir. Ph. Themmen, Med. Boct. Amstelodamensi. Scripta est ad virum clarissimitim Roelli um, eo tempore Anatomiae Professorem kintstelodamensem, atque agit de certa quadam Melancholia, quae, uti mihi videtur, e causa Mysterica disginem duxerat. Ex hac epistola patet, Boerhavi um, dum morbo, quem comitantem esse sispiciabatur, mederi conabatur, nexum inter animi affectionem atque symptomate morbosa nondum penitus perspektisse, saltem non indicasse; placidum tamen regimen medicum commendat, neque curam psychicam negligit. Si cui mirae in eo videantur praescriptiones remediorum, ex tot rebus compositae, is recordetur, tales eo tempore maxime in usu fuisse.

Est autem hujus argumenti.

#### GULIELMO ROËLLIO

#### H. BOERHAAVE.

Re omni rite perpensa collegi malum, cui obnoxia languet lectissima domina, ex animi potissimum moerore et perturbationibus, pendere, atque causam harum quum ars nostra vix attingat, haud multum subsidii adferat medicina. Id vero, quod simul adest minus bonae conditionis circa vasa uterina medelam quidem, mea sane sententia, admittet. Meditatus commendare ausim, ut simulac jam desinet repurgatio menstrua, hauriat tribus diebus, successivis, quotidie, mane, jejuna potionem purgantem A, integram, una vice. Vesperi autem ejus diei bibat liquorem B. uno haustu. — Hisce quoque diebus proderit parcior victus, frigoris evitatio, sedatus motus,

animi tranquillitas, vesperi pedum balueum per semihorii spatium. Hisce peractis, consulo, sumat ter quotidie quinque simul catapotia C. superbibendo semper unciam unam de vino medicato D. Id oportunum erit facere hora ante jentacula, prandium, coenam.

Interea loci fugiat largum nimis potus aquosi usum—Corpus exercitatione crebra moveat, atque abdomen imprimis mane, et vesperi, perfricandum curet pannis asperiusculis, calidis, siccis, ad eam praecipue ventris plagam, qua tumor ille assurgit, quo commode dissipari sensim queat. Atque ea quidem si, hac lege peracta, bene cesserint: tum medio Julii mensis aquas Spadanas potas curationem in sanationem ducturas auguror: Si modo intempestiva impraegnatio haud intercesserit, hancque ita methodum ultra vetuerit; sique vita etiam et animus, sic regi forte queat, ut affectibus majoribus liber, pacate degat. Id ubi sapienti monitu felix impetras, Hippoeratis eris coce Medicus philosophus Deo similis! sed ardua, quae pulchra. Vale Leidae 17 a 33.

ιητρος γαρ ΦιλοσοΦος, ισόθεος De decenti habitu Cap. 3. (§ 5.)

A.

Ro Lap. Cancror. gr. VIII.

— Haematit. gr. III.

Myrobalan. Citrin. gr. VII.

Rhei . . . . . . gr. IX.

Sacchari perlati gr. VI.

Seammon. lectissimi gr. VII.

Syrup. Cichor. c. Rh. dr. V.

diu, accurate, contritis in mortario vitreo, vitrco pistillo, admisce.

Aq: Stillatit. Melissac Unc. II.

B.

C.

ı

Ro Catechu optimi dr. β.

Lap. haemat gr. XV.

Mastiches gr. X.

Olibani.

Rhei.

Sarcocoll. gumm. â dr. β.

Ol. Stillatit. Ciaoi. gtt. LV.

m. f. pilulae, singulae gran. III.

D.

(12) Van Swieten, Commentaria in Aphor. Boerhavii, Tom. III. S. 1113. pag. 514. tum etiams 5. 1120. pag. 521.

- (13) J. Guislain, Traité sur l'alienation mentale et sur les Hospices des Alienes. Amet. 1826. 2 Tom.
- (14) Non inutile dazi brevem hujus Nosocomii descriptionem his addere, ex qua inprimis pateat, qualis sit ejus administrandi ratige.

Ante annum 1831 soli Maniaci, inferiore ordine nati, in hoc aedificium recipiebantur, qui ibi cancellis angustis putidisque inclusi, caeterum sibi relicti erant, sexu utroque inter se commixto. Numerus alio anno alius, ita tamen, ut esset fere inter viginti et triginta.

Verum inde ab anno 1831 usque ad hunc diem magis magisque emendatum et auctum fuit aedificium, its ut etiam horti fuerint additi, spatia apta ad aërem salubrem et liberum hauriendum, ad exercendum corpus diversosque ludos et labores instituendos, atque officinae, in quibus diversa opera a Maniacis perficiuntur.

Provisum etiam est, ut essent loca et spatia aperta, ubi, qui agiliores, tumultuosiores aut etiam furibundi essent, separati ab aliis sine suo aliorumque periculo aëre libero frui possent: denique jam hoc tempore exstruuntur officinac, quibus varia opificia atque labores separatim perfici a Maniacis possunt; quod autem maxime necessarium est in ejusmodi Nosocomiis, sexus uterque prorsus inter se est separatus.

His aliisque institutis et emendatis, numerus Maniacorum cujuscunque loci et ordinis, qui ad hoc Nosocomium mittebantur, quotannis insigniter auctus fuit. Hi in tres classes divisi sunt, in ditiores, mediae conditionis, et pauperes. — Singulis his classibus diversae sunt aedificii partes, quas habitant, horti et spatia, in quibus embulant, corpus excercent, ludos instituunt, atque opera peraguat, adeo ut, similiter atque sentes uterque, alia classis ab alia sit separata. Qui primae sunt classis, singuli suis cubiculis fruuntur, diversis utensilibus ovnatis, ut solet esse in domiciliis sorum, qui homestiore loco sunt nati.

Quenism: occupationes atque assiduus labor mirum in modum Maziacis prosunt, non solum ad placandos animos, verum etiam ad ipsam mentis sanationem restituendam, maxima cura est, ut non coacti, sed lubentes negotia aliqua et opera in se suscipiant, atque in ils perficiendis détineantur, atque delectentur. Qui inferioris sunt classis ad eos labores, quibus antea per longum tempus assueti fuerant, facile duci possunt; quales sunt opificum, ut sutorum, sartorum, pictorum, fabrorum lignariorum, corum, qui libros compingunt etc. Hisce omnibus, quantum id sieri potest, praebetur occasio et facultas artem suam excercendi, suppeditanturque instrumenta ad cam necessaria. --Plurimi serra et securi lignum dividunt, quod ad comburendum adhibetur, lectos aut culcitas (Matrassen), quibus Milites in urbe utuntur, reficiunt; Foeminae linteamina, vestes, vela, stragula aliaque suunt, restituunt, cibos parant etc.

Quanta autem opera hoc modo occupati conficient, ex hoc judicari potest.

Initio hujus anni 1837 numerus Maniacorum ex inferiore classe aequabat 19 viros, ex quibus 17 (duo enim ita erant stupidi, ut ad nullum opus apti essent) inde a 1 Novembr. 1836. ad 1 Mart 1837. haec peregerant.

Ligna securi et serra diviserunt in 4800 frusta. 14 Culcitas refocerunt. 44 Vestimenta varia, pilea pannea etc. confecerant. Deinde duo fabri lignarii Maniaci fabricati sunt 74 diversa utensilia, ut mensas, sellas, subsellia, scabella, atque 109 utensilia repararunt etc.

Eodem tempore 11 Foeminae e diversis classibus 795 ulnis lintei atque Gossypii usae fuerunt ad stragula, vela, vestimenta aliaque acu conficienda; praeterea plura tibialia contexta sunt; ad quos labores diligentiores praemiis parvis atque delectamentis alliciuntur, et exstimulantur, numquam vi coguntur. Ditiores ludis diversis, pingendo, Musicen exercendo, aliisque occupantur; praeterea Bibliotheca parva illis patet, atque unus ex iis Bibliothecarii vice fungitur.

Cura hujus Nosocomii septem Curatoribus, quibus ego ipse adnumeror, demandata est. Praeterea est Medic. Doct. Vir doctissimus N. P. Visscher, qui quotidie Maniacos visitat. — In ipso aedificio habitat Deconomus ejusque uxor, quibus rerum gerendarum cura est, ut ea, quae a Curatoribus atque a Medic. Doctore jussa sunt, peragantur.

Inter ea, quae in administrandi ratione emendata sunt, inprimis referendum est, quod haec administratio ita inter Curatores divisa fuerit, ut cuilibet sua pars in ea fuerit commissa.

Unus aedificio praeëst, quid conficiendum vel reparandum sit, curat, hisque de rebus cum Architecto, redemptoribus atque opificibus deliberat; secundus rei nummariae praeëst; tertius Actuarii vice fungitur; quartus rei alimentariae prospicit, idque inprimis curat, ut cibi optimi, salubres, a venditoribus modico pretio suppeditentur, ut bene praeparentur etc. quintus, quae ad vestimenta referuntur, administrat, quae administratio late patet, quoniam Maniaci ex inferiori classi Nosocomii sumtibus vestiuntur, atque hace vestimenta ipsa magnà ex parte operibus Maniacorum, quae diximus, conficiuntur, atque reparantur; sexto autem Curatori provincia demandata est, ut dirigat atque administret ea, quae spectant labores, exercitationes, atque recreationes, quae provincia, quam gravis sit, ex iis, quae dicta sunt, satis apparet.

Cara Medicinalis N. P. Visscher, Med. Doct. atque mihi demandata est, ita ut ille Vir Doctiss. quotidiamem curam in se suscipiat, quaeque necessaria sunt, praescribat, Balnei sive stillantis, sive calidi generalis usum indicet; — porro jubet atque Occonomo significat, num Maniacus propter furorem restringendus sit, mee ne; in casu vero aucipiti talis refrenatio ab Occomomo institui potest, sed causas hujus rei postea Medico explicare debet.

Denique cum viro doctiss. Visscher statutis diebus omnes Maniacos, qui cura medicinali indigent, visitare solco, quando mutuo consensu statuimus, quaenam remedia singulis Maniacis praescribenda sint, quid in praescriptione mutandum, investigamus, quosnam effectus remedia in priori consultatione praescripta praestiterint, inque brevi morborum historia adnotamus.

Omni alterna fere hebdomade conventus est Curatorum, quorum unus Praesidis munere per bienmium fungitur, quando quisque suas res profert, de quibus communis instituitur deliberatio, cui conventui semper etiam Medic. Doctor Visscher adest. Ita omnia, quae curam medicam spectant, aut ad emendationem Maniacorum quid conferre possint, quinam Maniací restituti Nosocomium relinquere possint, tum a me curam Medicinalem generaliter geren-

te, tum a Doct. Visscher in convente sille iproponuntur aut indicantur.

Hi Caratores cum Medic. Doctores quetannis, Unite Consule praesente, rei nummarine crationess reddunt; internum autem regimen totam iie mandatum est.—

Ut autem pateat, quosnam salutaves effectus hace mustata et emendata conditio protulerit, non inutile duri sequenti tabula numerum Maniacorum, qui quisque ultimis annis, quo tempore Nosocomium nostrum inprimis emendari coepit, Sanati fuerunt, referre, atque praesentem ejus conditionem, cum priore, atque cum Nosocomiis quibusdam externis comparare.

Quod ad priorem Nosocomii nostri conditionem attinct, monendum, numerum Maniacorum, qui quotamis accedebant, atque sanati egrediebantur, tam exigums fuisse, ut comparatio inter illos, qualem sequenti tabula exhibuimus, institui non posset. Saepe enim anus Maniacus quotannis accedebat, unus sanatus egrediebatur, quod igitur ad falsam omnino rationem duceret; hac de causa e numero Maniacorum, qui quotannis primo die Jan. in Nosocomio adorant, ex 30 annis, id est, ab anno 1800 ad 1830, medium numerum sumsimus, qui aequat 24; sanati egressi sunt intra hoc tempus 36, igitur per annum 1, 2. Ergo ratio est, uti 24 ad 1, 2, Postremis autem quinque annis medius numerus Maniacorum fuit 55, 4, numerus autem Sanatorum 17, 6; unde ratio 55, 4:17, 6 vel 554:176: Cum autem haec ratio fere sit, ut 24 ad 7, 8, atque prior esset, ut 24 ad 1, 2, sequitur numerum Sanatorum 30 prioribus hujus seculi annis ad numerum Sanatorum quinque postremis annis suisse, at 1, 2 ad 7, 6 vel 12:76; vel uti 3:19.

| Nosocomia<br>diversa.                               | Anni.<br>ab- ad-                                                                             | Numerus<br>Maniacorum re-<br>ceptorum. |                             |                              | Sanati.                  |                         |                           | Ratio Sanatorum<br>ad illos, qui re-                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                              | Viri.                                  | Poemi-                      | Summa.                       | Viri.                    | Formi-                  | Summa.                    | cepti sunt.                                                      |
| Nosocomium<br>Ahmo – Trajecti-{                     | 1832-1833<br>1833-1834<br>1834-1835                                                          | 32<br>26                               | 5<br>12<br>15               | 22<br>44<br>41               | 9<br>14<br>16            |                         |                           | 0,45=1:2,2<br>0,31=1:3,1<br>0,44=1:2,3                           |
| num.                                                | 1835-1836<br>1836-1837                                                                       | 35                                     | 21<br>22                    | 53<br>57                     | 15<br>20                 | 6                       | <b> </b>                  | 0,38=1:2,5<br>0,46=1:2,2                                         |
|                                                     | 1832–1837                                                                                    | 142                                    | 75                          | 217                          | 74                       | 14                      | 88                        | 0,41=1:2,4                                                       |
| Bicêtre et Salpêtrière. Charenton Incurabilibus ex- | 18 <b>25</b> -18 <b>28</b><br>18 <b>28</b> -18 <b>3</b> 1<br>1831-1834<br>18 <b>26</b> -1829 | 1093                                   | 1488<br>1458<br>1926<br>253 | 2573.<br>2551<br>3237<br>619 | 376<br>392<br>338<br>119 | 505<br>492<br>624<br>90 | 881<br>884<br>962<br>209  | 0,30=1:2,9<br>0,35=1:2,9<br>0,30=1:3,4 (a)<br>0,34=1:3,0 (b)     |
| dusis                                               | 1833–1835                                                                                    | 139                                    | 126                         | 487<br>265                   | 32                       | 40                      | 209<br>72                 | 0,43 = 1,2,3<br>0,27 = 1:3,7 (c)                                 |
| Siegburg                                            | 1825-1834                                                                                    | 404                                    | ,226                        | 630                          | 105                      | 70                      | 175                       | 0,28=1:3,6                                                       |
| clusis                                              |                                                                                              | -                                      | _                           | 433                          | -                        | -                       | 175                       | 0,40=1:2,5 (d)                                                   |
| Charité, quod Berolini est . { Epilepticis ex- {    | 1806-1819                                                                                    | -                                      | _                           | 1980                         | -                        | _                       | 811                       | 0,41==1:2,4                                                      |
| clusis                                              |                                                                                              | -                                      | <u> </u>                    | 1728                         | -                        | -                       | 811                       | 0,47=1:2,1 (e)                                                   |
|                                                     | 1814-1817                                                                                    | 106                                    | 83                          | 189                          | 10                       | 12                      | 22                        | 0,12=1:8,6 (f)                                                   |
| Bethlem in An- 5                                    | 1814-1824<br>1799-1815<br>1817-1819<br>1814-1823                                             |                                        | 309                         | 1725<br>4830<br>364<br>726   | 180                      | _<br>_<br>_<br>122      | 575<br>1884<br>195<br>302 | 0,33=1:3,0 (g)<br>0,39=1;2,6<br>0,54=1:1,9 (k)<br>0,42=1:2,4 (i) |

<sup>(</sup>a) Compte rendu sur le service des Alienés pendant l'intervalle de 1825 à 1833 par M. Des por tes. Paris 1835. Tab. VI. pag. 13. (b) Annal. d'Hygiene publique, Tom. I. pag. 131 sq. (c) Notice statistique sur l'Asyle départemental des Alienès etabli à Rouen par M. L. de Boutteville. Rouen 1835 pag. 22. (d) Ueber die Anlegung und Einrichtung von Irren Heilanstalten &c. von M. Jacobi. Berlin 1834 p. 449. (e) Horn öffentliche Rechenschaft &c. Berlin 1818 p. 315. (f) Nasse Zeitschrift für psychische Aertze. 1818 t'est. I pag. 117. (f) Friedreich Magazin für Seelenkunde. X Hest. pag. 60. (h) Friedreich Magazin 1. c. pag. 73.

In hac Tabula tantum ratio est habita eorum, qui quotannis recipiuntur, neglectis illis, qui initio anni in Nosocomiis aderant; quum enim in diversis Nosocomiis numerus incurabilium, qui diu adfuere, insigniter differat, omnis comparatio, nisi hoc modo fit, incerta redditur, quod inprimis de majoribus Nosocomiis, uti Bicêtre et Salpêtrière, valet.

Praeterea monendum est inter illos, qui sanati e Nosocomio nostro 5 postremis annis egressi sunt, non enumeratos esse illos, qui magis minusve emendati, non vero prorsus restituti, familiis suis sunt traditi; quorum numerus fuit 8, inter quos unus, multum jam emendatus, postea penitus restitutus est, sine alieno auxilio.

Nostrum Nosocomium, postquam emendatum fuit, cum pluribus Nosocomiis externis non sine honore posse comparari, inprimis ex eo apparet, quod nos in nostro calculo incurabiles, neque paucos sane, qui 5 ultimis annis accesserunt, non exclusimus, ita ut numerus 217 comprehendat quoque Imbecilles, Idiotas, Epilepticos, omnesque, quorum casus inveterati erant. Ad hanc rem inprimis est attendendum.

Haec causa est, cur ratio numeri sanatorum Maniacorum in diversis Nosocomiis tantum differat; veluti numerus Maniacorum in Bicêtre et Salpêtrière, qui curae medicae commissi sunt, comprehendit quidem Imbecilles et Epilepticos (a), sed exclusi sunt incurabiles, qui illis annis accesserunt, quorum numerus fuit 950 in prima serie ab anno 1825 ad 1828; 960 in secunda et tertia serie; horum tamen sanati fuerel 3 e prima, 12 e secunda, et 11 e tertia serie, quibus additis, ratio sanatorum

<sup>(</sup>a) Vid. Comple rendu et Tab. I comparatam cum Tab. VI.

ad illos, qui accesserunt, erit 0,25 in prima et secunda, et 0,23 in tertia serie. Si vero Maniacos solos, exclusis Epilepticis et Imbecillibus, computamus (a), ratio in prima serie est uti 2240:883 = 0,39; in secunda serie uti 2274:877 = 0,39; in tertia serie uti 2919:936=0,32, qui numerus nondum acquat rationem numeri sanatorum in nostro Nosocomio, qui erat 0,41, licet nulli sint exclusi incurabiles.

In Charenton plures milites recipiuntur, quorum mania acuta et recens fuisse videtur, ita ut ex 206 Militibus 102 sanati fuerint (b), quod quantum ad generalem calculum tribuat, quisque facile perspicit; in nostro Nosocomio etiam nonnulli Milites receptismut, sed plures eorum erant jam incurabiles.

Doct. Ferrus (c) vero monet, numeros, quos exhibuit Esquirol, et nos in Tabula dedimus, Maniacorum, qui in Nosocomio Charenton sanati sunt, minus accuratos esse; numero enim 619 Maniacorum, qui per tres annos fuerànt recepti, addendum esse numerum 492, qui initio anni 1826 aderant, quorum plures postea sunt sanati; quibus additis ratio esset, uti 1111:209 = 0,19 = 1:5,3; quam rationem si nostre Nosocomio applicamus, eventus etiam non infaustus est. — In nostre enim Nosocomio 1 Jan. 1832 aderant 14 Viri atque 16 Foeminae, fere omnes incurabiles, quos si numero priori addimus, erit ratio sequens, uti 247:88 = 0,36 = 1:2,8, quae ratio adhuc superat rationem numeri Sanatorum, quam in ta-

<sup>(</sup>a) Vid. Compte rendu etc. Tab. 1. (b) Annales d'Hygiene, 1. c. p. 132. (c) G. Ferrus des Alieués, considerations sur l'état des Maisons etc., Paris 1832 pag. 154, 158.

bula exhibuimus e Nosocomio Charenton 9,34 == 1:3,0, in qua Maniaci, qui aderant initio anni 1826, non recepti sunt.

In Nosocomio Charité, quod Berolini est, Incurabiles, raro admittebantur (a), qui aderant, remittebantur, ita quidem, ut ab anno 1806 ad 1819 den minus quam 742 incurabiles ex hoc Nosocomio remissi fuerint (b), qua ratione calculus potissimum de recentioribus casibus valet, unde faiustus éventus facile explicandus.

In Italia, testante Fuchs (c) plures Maniaci facilius sanari possunt, quum Mania ibi sacpt e Pellagra, leprae specie, oriatur, quando raro esset incurabilis, quod num de Aversa valèat, affirmare non possum.

Denique in Bethlem nulli incurabiles recipiuntur, imo vero Maniaci, quorum morbus ultra annum jam continuavit, non admittuntur, qua de causa in Bethlem nulli inveniuntur casus inveterati, neque ab initio incurabiles; porro Maniaci, qui per annum in hoc. Nosocomio morati sant, dimittuntur (d), ut sanc mirer, sub his conditionibus numerum Banatorum non majorem fuisse.

Recidivi pauci tantum fuere in nostro Nosocomio, scilicet intra quinque ultimos annos, 5 tantum de novo codem morbo affecti fuerunt, ita ut ratio ad illos, qui admissi fuerunt intra hoc tempus, sit uti  $5:217 \Longrightarrow 1:43$ . In Bicètre et Salpètrière uti 1:15 (e); hace vero differentia longe major est, si ratio, uti me judice

<sup>(</sup>a) Horn, Oeffentlich. Rechenschaft, p. 209. (b) Horn, l. c. p. pag. 299 sqq. (c) Friedreich, Magazin, Heft. K. rag. 83. (d) Friedreich, Magazin, l. c. pag. 71. (e) Compte rendu, Tab. 1X. et pag. 10.

debet, instituatur Recidivorum ad Sanatos, quando im nostro Nosocomio suit uti 5:88 == 1:17,6; in Bicêtre vero et Salpètrière, uti 739:2763 == 1:3,7 (a), quod sane ingens est, quum ex singulis sere quatuor Sanatis unus recidivum passus suerit.

Quod ad mortuos attinet, differentia inter 5 ultimos . monos in nostro Nosocomio, atque 30 priores hujus se-\_culi satis magna est, minus quidem propter mortalitatem adeo insignem, sed, quum pauci Sanati egressi fuerint, ratio mortuorum major est, imo Sanatos superat; mortui enim sunt intra illud tempus 52, Sanati 36; 1° Jan. 1800 aderant 21 Maniaci, accessere 30 annis 126, unde ratio mortuorum est ad illos, qui aderant uti 52: 147 = 0,35 = 1: 2,8, quinque ultimis vero annis uti 43: 247 == 0,17 == 1:5,7, quod fore acquat rationem, quae in Bicêtre et Salpêtrière reperitur, ubi in prima serie fuit 0,18 == 1,5,6; in secunda 0.16 = 1:6.0; in tertia 0.13 = 1:7.5 (b). In Charenton fuit uti 221:1111=0,20=1:5,0 (c). Vide porro plures hac de re comparationes in Guislain, Traité sur l'alienation mentale, tom. II. p. 212 sqq.

Tandem numerus virorum numerum foeminarum in nostro Nosocomio superat, quod pro parte quidem ex eo explicandum, quod plures milites in nostro Nosocomio recipiuntur; horum vero numerus non tantus est, ut sola hac causa haec sexus differentia possit explicari; virorum enim numerus major est in tribus istis Classibus, quas memoravi majorque etiam fuit 30 prioribus hujus

<sup>(</sup>a) Hic calculus comprehendit quoque 36 Sanatos, qui ex incurabilibus adhuc restituti sunt, quos in Tabula nostra, exclusis incurabilibus, non adnumeravimus. (b) Compte reudu Tab. VI. alia vero est proportio in Tab. I, ubi omnes mortui enumerantur, quando ratio est, uti 5851:1246 = 0,21 = 1:4,7.

(c) Ann. d'Hygiene publ. l. c. p. 137 sqq.

Seculi annis, licet in pluribus aliis Nosocomiis tum externis, tum in illo, quod Amstelodami est, contrarium reperiatur; de qua ratione fuse disputat Esquirol (a) uti et Fuchs (b).

(15) Licet perquam difficile sit, numerum Maniacorum in nostra patria accurate determinare, quodammodo tamen possumus de illo conjectare ex inquisitione publica auctoritate hac de re instituta, ex qua patuit 1 Jan. 1825 sequentem fuisse Maniacorum numerum atque rationem ad incolas in nostra Patria (c).

| Provinciae:               | Numerus<br>Maniacorum. | Numerus<br>Incolarum. | Ratio  Maniscorum ad  numerum Incolarum. |  |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--|
| Brabantia Septentrion     | 270                    | 324,071               | 1:1200                                   |  |
| Gelria                    | 177                    | 282,272               | 1:1594                                   |  |
| Hollandia Septentrion     | 316                    | 391,187               | 1 : 1238                                 |  |
| Meridionalis .            | 364                    | 485,167               | 1-: 1196                                 |  |
| Zelandia                  | 130                    | 129,715               | 1: 998                                   |  |
| Provinc. Rheno-trajectin. | 113                    | 117,743               | 1:1042                                   |  |
| Prisia                    | 74                     | 202,687               | 1 : 2739                                 |  |
| Provinc. Transisalana .   | 179                    | 160,991               | 1: 899                                   |  |
| Groningana                | 173                    | 156,093               | 1: 902                                   |  |
| Drenthia                  | 32                     | 53,868                | 1:1683                                   |  |
| Summa                     | 1828                   | 2,253,794             | 1:1233                                   |  |

<sup>(</sup>a) Ann. d'Hygiene publ. l. c. p. 107 sqq. (b) Friedreich, Magazin, l. c. pag. 95. (c) Friedr., Magazin, 1830. III heft, pag. 148.

Amstelodami certe ratio Maniacorum non minor est quam 1:1000 incolas, quum vero numerus Maniacorum in urbibus major sit, quam inter agricolas, ratio modo data non magnopere a veritate recedere videtur; Fuchs e comparatione diversorum populorum concludit, generalem rationem Maniacorum ad Incolas reliquos esse uti 1:900 (b); cur autem tanta sit differentia inter quasdam Provincias, uti v. c. inter Frisiam et Transisalaniam me nescire fateor, saltem si enumeratio ubique aeque exacte instituta fuerit; ipsas hujus enumerationis Tabulas conferendi postea mihi occasio data fuit, atque vidi in Tabulam, quam dedit Friedreich, nullum vitium irreptum esse.

Caeterum quum nostrum Nosocomium non ultra 100 Maniacos capiat, satis apparet, id nequaquam sufficere posse.

(16) Hanc spem atque exspectationem non vanam fore, eo certius me confidere posse arbitratus sum, quum me non lateret, jam diu Regem, humanitate sua commotum, emendationes insignes sortis Maniacorum animo concepisse, verum in iis perficiendis seditione infelici belgica impeditum fuisse; sed paulo post habitam hanc Orationem summo gaudio hanc spem confirmatam vidi, quum mihi a Rege Augustissimo honorificentissime mandatum fuerit, ut rationem modumque, quibus sors Maniacorum infelix in Patria optime posset emendari, indicarem.

<sup>(</sup>a) Friedreich, Magazin, X heft pag. 90.

•

#### GABRIËL VAN OORDT (\*)

#### scriptat edita reliquit:

Onderzoek van de vraag: of alle opvolging een begin moet ineluiten? e Gallo-franco Cochii opere redditum exstat in quarto Volumine Syllogae Hennentia-IAE: Uitgelezene Verhandelingen over de Wijsgeerte en fraaje Letteren, getrokken uit de Werken der Koninglijke Akademie der Wetenschappen te Berlijn. Utrecht. 4784. pag. 286—328.

Opwokkingsrede tot eene plegtige hulde aan onzen aanbiddelijken Verloeser: uitgesproken in de Walschakerk te Rotterdam, bij de algemeene Vergadering van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, gehouden aldear den 11 Augustus 1803. 's Haage. 1803.

<sup>(\*)</sup> De vita et moribus Viri scripserunt: J. HERINGA E.z. Levensberigt aangaande wijlen den rustenden Hoogleeraar Gabriël van Qordt. (Algemeene Konst- en Letterbode. 1837. I. Deel.). J. F. VAN OORDT J. VV. z. Iets aangaande wijlen den rustenden Hoogleeraar Gabriël van Oordt. (Waarheid in Liefde, 1837. 111. Stuk.)

Orationes duae, altera de juvenibus ad Christianum sacerdotium formandis, doctoris religionis Christianae academici officio, cum praecipuo, tum gravissimo ac praestantissimo: publice habita die 11 Octob. 1804, quum ordinariam Theologiae professionem in Academia Rheno-Trajectina solenui ritu auspicaretur. Altera de Jesu Christo, salutis publicae praeside ac statore: publice dicta die 10 Maji 1810, cum magistratum Rectoris Magnifici in Academia Rheno-Trajectina solenniter deponeret. Traj. ad Rhenum. 1810.

### **DISQUISITIO**

PHILOSOPHICO-HISTORICA

DB

# LEGIBUS, LIBERTATIS CIVILIS

VINDICIBUS.

• • • : • 

# DISQUISITIO PHILOSOPHICO-HISTORICA

DE

## LEGIBUS, LIBERTATIS CIVILIS

VINDICIBUS,

QUA

#### RESPONDETUR

AD

#### QUAESTIONEM LITERARIAM,

A NOBILISSIMO ORDINE PHILOSOPHIAE THEO-RETICAE ET LITERARUM HUMANIORUM

# IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA ANNO MDCCCXXXVI

#### PROPOSITAM:

» Ex antiquae Politicae principiis, atque ex ipsa civitatum antiquarum historia, effatum explicetur Veterum, quod apud Ciceronem est pro Cluentio c. 53: » Legum omnes servi sumus, ut liberi esse possimus."

QUAE PRAEMIUM REPORTAVIT

D. XVI. M. MARTII A. MDCCCXXXVII;

AUCTORE

## J. G. HULLEMAN,

PHIL. THEOR. RT LITT. HUN. IN ACAD.
RHENO-TRAJ. CAND.

Fructum studiorum viridem et adhuc dulcem promi decet, dum et veniae spes est et paratus favor, et audere non dedecet; et, si quid desit operi, supplet actas; et, si qua sint dicta juveniliter, pro indole accipiuntur.

QUINCTILIANUS.

Amstelodami certe ratio Maniacorum non minor est quam 1:1000 incolas, quum vero numerus Maniacorum in urbibus major sit, quam inter agricolas, ratio modo data non magnopere a veritate recedere videtur; Fuchs e comparatione diversorum populorum concludit, generalem rationem Maniacorum ad Incolas reliquos esse uti 1:900 (b); cur autem tanta sit differentia inter quasdam Provincias, uti v. c. inter Frisiam et Transisalaniam me nescire fateor, saltem si enumeratio ubique aeque exacte instituta fuerit; ipsas hujus enumerationis Tabulas conferendi postea mihi occasio data fuit, atque vidi in Tabulam, quam dedit Friedreich, nullum vitium irreptum esse.

Caeterum quum nostrum Nosocomium non ultra 100 Maniacos capiat, satis apparet, id nequaquam sufficere posse.

(16) Hanc spem atque exspectationem non vanam fore, eo certius me confidere posse arbitratus sum, quum me non lateret, jam diu Regem, humanitate sua commotum, emendationes insignes sortis Maniacorum animo concepisse, verum in iis perficiendis seditione infelici belgica impeditum fuisse; sed paulo post habitam hanc Orationem summo gaudio hanc spem confirmatam vidi, quum mihi a Rege Augustissimo honorificentissime mandatum fuerit, ut rationem modumque, quibus sors Maniacorum infelix in Patria optime posset cmendari, indicarem.

<sup>(</sup>a) Friedreich, Magazin, X heft pag. 90.

Et profecto non potest non ejusmodi quaestio jucundissimam simul et utilissimam praebere disserendi materiem. Non enim uno quodam continetur definitoque antiquitatis loco, sed totam omnino ipsam complectitur, ut haud facile alterum reperias disputationis argumentum, quod et tam latum exhibeat laetumque campum, in quo perscrutandi studio indulgeas, et pariter in interiore antiquitate verseris.

Haec igitur causa maxime fuit, cur mihi adeo arrideret laudata quaestio et certaminis ineundi propositum animo meo statim volvere inciperem; sed altera mox accessit. Laus honosque, (fatebor enim) quae comitari fere juvenem solent ex ejusmodi ludo palmam ceteris certatoribus praeripientem, haud levis mihi ad respondendum stimulus exstiterunt. Adeo verum est, quod apud Platonem effatur in Politia Socrates: "Askeītau τὸ ἀεὶ τιμώμενον, ἀμελεῖται δὲ τὸ ἀτιμαζόμενον."

#### GABRIËL VAN OORDT (\*)

#### scripte edite reliquit:

Ondersoek van de vraag: of alle opvolging een begin moet inelwiten? e Gallo-franco Cocess opere redditum exstat in quarto Volumine Syllogae liennentsamae: Uitgelesone Verhandelingen over de Wijsgeerte en fraaje Letteren, getrokken wit de Werken der Koninglijke Akademie der Wetenschappen te Berlijn. Utrecht. 4784. pag. 286—328.

Opwekkingerede tot eene plegtige hulde aan onzen aanbiddelijken Verloeser: uitgesproken in de Walsche kerk te Rotterdam, bij de algemeene Vergadering van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, gehouden aldaar den 11 Augustus 1803. 's Haage. 1803.

<sup>(\*)</sup> De vita et moribus Viri scripserunt: J. HBRINGA E.z. Levensberigt aangaande wijlen den rustenden Hoogleeraar Gabriël van Oordt. (Algemeene Konst- en Letterbode. 1837. I. Deel.). J. F. VAN OORDT J. W. z. Iets aangaande wijlen den rustenden Hoogleeraar Gabriël van Oordt. (Waarheid in Liefde, 1837. III. Stuk.)

jus arbitri, legite et dijudicate, quae equidem ad propositam quaestionem respondenda duxi. Vestram autem indulgentiam cur magnopere implorem? Nam aequitate, non gratia duci in judicio ferendo soletis. Quapropter si forte doctiori cuidam et elegantiori commilitonis disquisitioni victricem palmam decreveritis, infeliciora quidem, sed justa tamen mihi evenisse credam.



# DISQUISIȚIONIS CONSPECTUS.

## INTROITUS.

# EXPONITUR ANTIQUARUM CIVITATUM ORIGO ET NATURA.

- S. I. De origine antiquarum civitatum. p. 1.
- S. II. De civitatum antiquarum natura. p. 8.
- S. III. De Politicae apud veteres ratione. p. 13.

# \* DISQUISITIONIS CONSPECTUS.

# SECTIO PRIOR.

# EXPLICATUR NOTIO ET NATURA TAM LEGUM QUAM LIBERTATIS.

# CAPUT 1.

#### DE LEGIBUS.

| §. 1. De lege ab antiquis proprie ita dicta. p. 20                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$. 2. De necessitudine, quae intercedit inter legem proprie ita dictam et leges, quales vulgo habentur p. 28 |
| S. 3. De natura legum in civitatibus anti-<br>quis p. 36                                                      |
| §. 4. De auctoritate legibus secundum anti-<br>quos tribuenda p. 46                                           |
| CAPUT II.                                                                                                     |
| DE LIBERTATE.                                                                                                 |
| §. 1. De universa libertatis notione p. 55.                                                                   |
| §. 2. De libertate hominis p. 59.                                                                             |
| §. 3. De libertate populi sive civitatis p. 66.                                                               |
|                                                                                                               |

#### SECTIO POSTERIOR.

# ' AGITUR DE RATIONE, QUA VINDICATUR LIBERTAS.

#### CAPUT I.

## . : EXPLICATUR BATIO, QUA VINDICATUR HOMINI LIBERTAS.

| <b>S</b> : 1 | <b>Ļ.</b> | De zatione, qua vindicatur homini<br>libertas, ex antiquorum et Platonis                                       |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •            | •         | maximo senseusia p. 73.                                                                                        |
| <b>§.</b> 2  | 2.        | De varid, quam et antiqui philosophi<br>secuti sunt et nos sequimur ad mo-<br>ralem nobis vindicandam liberta- |
|              |           | tem, vid p. 78.                                                                                                |
| <b>§.</b> 3  | }•        | De ratione qua vindicatur homini in civitate libertas                                                          |

#### CAPUT II.

## EXPLICATUR RATIO, QUA VINDICATUR CIVI LIBERTAS.

- §. 1. Ex antiquae Politicae principiis. . p. 99.
- §. 2. E vigore reipublicae Lacedaemoniorum p. 109.

§. 3.

| XII | DISQUISITIONIS | CONSPECT | JS. |
|-----|----------------|----------|-----|
|-----|----------------|----------|-----|

- S. 3. E vigore reipublicae Atheniensium. p. 114.
- 5. 4. E vigore reipublicae Romanae. . p. 119.

## CAPUT III.

# EXPLICATUR RATIO QUA CIVI TOLLITUR LIBERTAE.

| <b>5</b> . | 1. | Ex antiquae Politicae principiis     | p. 128 |
|------------|----|--------------------------------------|--------|
| <b>5.</b>  | 2. | E lapsu reipublicae Lacedaemoniorum. | p. 137 |
| 5.         | 3. | E lapsu reipublicae Atheniensium     | p. 142 |
| <b>S</b> : | 4. | E lapsu reipublicae Romanae          | p. 153 |
|            |    | Epilogus                             | р. 167 |

#### **300**(E

# DISQUISITIONIS INTROITUS.

# EXPONITUR ANTIQUARUM CIVITATUM ORIGO ET NATURA.

Ne ipsa jam contemplanda quaestione abreptos nos in medias res continuo sentiamus, haud abs re videtur in disquisitionis hujus exordio universe quasi per introitum exponere antiquarum civitatum tum originem tum interiorem conditionem. Sic enim facillime progredi deinceps nobis licebit consultumque multis erit partibus ceterae disputationis ordini ac perspicuitati. Quocirca ipsorum maxime veterum vestigiis insistentes, qua ducant illi via, eà nos sequamur.

## §. I.

#### De origine antiquarum civitatum.

Quae prima fuerit hominum vivendi ratio, optime exponit in libris de Legibus Plato. Refert ea
nativam prorsus simplicitatem. , Vitam homines
A

degebant, κατά μίαν οἴκησιν καὶ κατά γένος διεσπαρμένοι. Vivebant igitur πατρονομούμενοι et, patris matrisque obsequentes imperio, avium gregis instar vagabantur. Deinde vero majores urbes condentes, plures in eundem locum conveniebant et ad agriculturam se in montium primum convertebant convallibus, et septa quaedam e congestis lapidibus, tanquam murorum propugnacula, ferarum causa conficiebant, unam constituentes communem magnamque domum''(1). Uti autem familiae illae excoli procul dubio coeperunt mutuis celebrandis sacris festisque, ita etiam inde merito repeti solent prima societatis civilis initia. Ubicunque aedes sacrae exstabant et templa, illuc congregabantur facile gentes, ut, sacrificiis festo tempore communiter peractis, cum communibus interessent sacris, tum una se festivae hilaritati darent. Nec profecto mirum. Minus excultis hominibus, pariter ac pueris, festo die nihil esse potest acceptius; sed simul ad amicitiam connectendam nihil magis est Gaudium et laetitiam omnia spirant, nullus est inimicitiarum locus. Factum autem communibus illis sacris, ut mepintloves haberentur familiae, templorum viciniam tanquam habitationis locum imprimis appetentes. Similis res Romae initia confirmavit. Şacrum asylum patefecisse fertur Romulus, quod plurimi continuo petebant, in quo sedem deinde suam collocarent. Ita in Graecia

quo-

<sup>(1)</sup> Plato, de Lagg. Lib. III. p. 680. E. 681. A.

quoque accesserunt olim familiae et tribus sacro illo vinculo ad conjunctionem et societatem. Quum autem sensim ad majorem ingenii cultum pervenerant, tum quod prius peregerant naturae impulsu, id fecerunt tandem rationis ductu mentisque, ut ipsi societatis studio imprimis obsequerentur et ad civilem conjunctionem sese applicarent (1). Sed juvat haec accuratius attendere.

Quemadmodum universe in humanam societatem maximam exserere vim solet mirum illud, quo fere omnes ducimur, amicitiae et societatis studium, ita in civilem quoque hominum conjunctionem tantam aliquando auctoritatem exercuisse videtur, ut repeti inde antiquarum civitatum origo et incrementa multis partibus possint. Licet enim plura jam ab antiquis memorentur civitatum initia, per se haud spernenda (2), vel sic tamen vi sua tantum non destituta fuisse videantur, nisi accessisset studium illud societatis, communionis et amicitiae, homini natura proprium et veluti innatum, quod scilicet vel

<sup>(1)</sup> Vid. omnino Cl. van Heusde, Diatr. in Civ. ant. p. 2. sqq.

<sup>(2)</sup> Memorat v. c. Plato indigentiam, de Rep. Lib. II. p. 369. B., de Legg. Lib. III. 680. D.; Polybius hominis imbecillitatem, Lib. VI. c. 5; Cicero utilitatis spem et securitatis, de Off. Lib. II. c. 21. Imbecillitati autem et vitae necessitati tanquam civilis societatis initiis adversatur Cicero, de Rep. Lib. I. c. 25., de Off. Lib. I. c. 44., qui contra vim laudat hac in re philosophiae, Tusc. Quaest. 1 ib. V. c. 2., et eloquentiae, de Orat. Lib. I. c. 8., de Inv. Lib. I. c. 2.; de quo vid. Mitscherlich ad Horat. Carm. Lib. I. Od. 10. init.

vel solum tanta videtur facultate instructum, et. quamvis hominem ad communitatem incundam nihil aliud instigaret, is prae natura sua, omnem fere solitudinem esset et communionem et amicitiam appetiturus. "Quód nemo," ait Cicero, "in solitudine vitam agere velit, ne cum infinita quidem voluptatum abundantia; facile intelligitur, nos ad conjunctionem congregationemque hominum et ad naturalem communitatem esse natos. -- Quemadmodum igitur membris utimur prius, quam didicimus, cujus ea utilitatis causa habeamus: sic inter nos natura ad civilem communitatem conjuncti et consociati sumus" (1). Sponte nostra societatem civilem et conjunctionem appetimus, η Φύσει ή δρμή έν πᾶσιν έπὶ την τοιαύτην xowwwlay" (2). Tale quid cetera animantia fere ignorant. Coeunt quidem ista ac conjunguntur, sed ut firmam ineant stabilemque communionem, hoc ipsis natura negavit. Homini tantum id datum Hunc participem rationis et orationis natura ad diuturnam rectamque ineundam societatem et informavit idoneum et a primis inde temporibus instimulavit. Multus imprimis Aristoteles est in vi laudanda, qua valet natura ad hominem cum homine consociandum, ut adeo πολιτικον ζώον (3) suapte

**D2-**

<sup>(1)</sup> Cic. de Fin. Lib. III. c. 20. Cff. de Off. Lib. I. c. 4., c. 16., c. 44.

<sup>(2)</sup> Aristot. Politic. Lib. I. c. 1. 5. 12. ed. Schneid.

<sup>(3)</sup> L. I. Lib. I. c. 1. §. 9.

natura hominem esse statuat. Fuit hoc naturale hominis studium, quo antiquitus gentes, sacris festisque satis excultae, duci ad civilem communitatem coeperunt. Adsunt primum familiae, quae patris veluti principis cujusdam imperium sequentes suas quaeque aedes habitant, donec plures in eundem locum conveniant. Tum oritur vicus, e pluribus vicis urbs (1). Familiae autem istae simul etiam sua sacra afferunt, instituta, mores. Inde communis in nova civitate cultus Deorum, communia inde instituta, communes item leges (2). Ita autem, singularum moribus et institutis receptis, coalescunt tribus et familiae, ut unam gentem, unum populum, unam denique civitatem essicere incipiant. Tum enim sacris istis, quibus antea conjungi quodammodo coeperunt, ad eam perveniunt conjunctionem, quae legum constare auctoritate censeatur. Vetus autem illud sive sacrum vinculum manet quidem, sed novum sive politicum haud minori vi et efficacitate accedit. Tum exsistunt comitia et forum, tum senatus et curia, tum singuli communi civitatis causae consiliis factisque communiter consulere amant (3). Veruntamen, quod egregium est apud Platonem in Protagorea de Prometheo et Epimetheo fabula monitum, ut firma illa sit ac stabilis civium conjunctio,

2.5

المناج

j. %

<sup>(1)</sup> Cf. Aristot. Lib. 1. 5. 4-8., quique eum secutus esse; videtur Cic. de Off. Lib. 1. c. 17.

<sup>(2)</sup> Plat. de Legg. Lib. III. p. 681. A .- C.

<sup>(3)</sup> Vid. Cl. van Heusde, I. l. p. 16. sqq.

ctio majus quid requiritur. Ceteroquin enim sieri aliter vix potest, quin mutuis se caedibus interiment cives, novaque civitas prae ipsorum civium discordia celeriter exstinguatur. Quale autem iliud sit quum Platone disertius explanare nequaquam possim, ex hoc Platonis quasi quodam sancto augustoque fonte nostra omnis manabit oratio.

Dicitur igitur in fabula illa humanum genus, misere Epimethei negligentia affectum, accepisse a Prometheo την έντεχνον σοφίαν σύν πυρί, artis facultatem cum igne. Qua facultate eximie ornati homines continuo aedes sibi struere aliaque parare, inurbibus habitare adeo instituebant. Verum prae artis civilis defectu aliis alios laedentibus, denuo disjuncti et dispersi, a feris plerumque dilaniabantur, propterea quod ubivis illis erant infirmiores. vero Jupiter, de nostro genere metuens, ne totum periret, Mercurium de coelo misit, qui ad homines adduceret ,, aldw te xal dixyv, iv elsu πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοί Φιλίας συναγωγοί." Rogabat autem Mercurius Jovem, quo tandem modo ntramque hominibus daret. ,, IIdrepov", inquit, , , & , αὶ τέχναι νενέμηνται, οῦτω καὶ ταύτας νείμω; νενέμηνται δε ώδε είς έχων ιατρικήν πολλοίς ικανός ιδιώταις, χαὶ οἱ ἄλλοι δημιουργοί. καὶ δίκην δη καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ έν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω;" Tum Jupiter: ,, Έπὶ πάντας, καὶ πάντες μετεχόντων οὐ γὰρ αν γένοιντο πόλεις, εὶ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχριεν ώςπερ άλλων τεχνών. καλ νόμον γε θές παρ' έμου τον μή نورو

δυνάμενον αίδους και δίκης μετέχειν κτείνειν ώς νόσον πόλεως" (1).

Vel fallor equidem, vel sponte animadvertimus quam egregie sit illud apud Platonem expositum. Rudiores homines, artis facultate instructi, aedes quidem aliaque sibi parant, sed civilem societatem inire nullo pacto possunt. Ubi vero ad majorem pervenerunt ingenii cultum, eo magis in iis sese explicat, cujus natura omnes sunt participes, pudoris et justitiae, boni justique sensus. Tum sanciuntur leges, ad boni justique normam exactae, tum in legibus cives unicum ponunt salutis vitaeque felicis praesidium; tum inter se natura ad amicitiam compositi, mutuae harmoniae ac concordiae student, mutuam amicitiam eo magis colunt et exercent. Hoc igitur modo quum natura simus apti ad coetus, concilia, civitates (2), quum aidús te nal dixy, si quid aliud, ut perduret civilis societas necessario requirantur, merito statuendum mihi esse videtur, principium antiquarum civitatum boni fuisse justique studium.

Sufficient utique haec ad antiquarum civitatum originem indicandam. Quae enim interiorem spectant earum conditionem, separatim sunt exponenda, quo plenius porro Politicae apud antiquos vim et naturam percipiamus.

S. II.

<sup>(1)</sup> Plat. Prot. p. 320. C. - 522. D. - Fabriam deditationera subtiliter in Commentatione explicuit doct. A. Ekker, Traj. ad Rhen. 1822.

<sup>(2)</sup> Cic. de Fin. Lib. III. c. 19.

#### S. II.

#### De civitatum antiquarum natura.

Itaque , coetus hominum sedem primum certo loco domiciliorum causa constituerunt; quam cum locis manuque saepsissent, ejusmodi conjunctiopem tectorum oppidum vel urbem appellaverunt, delubris distinctam spatiisque communibus" (1). Fuerunt igitur civitates primum hominum receptacula, moenibus securitatis causa cincta, quemadmodum hodieque etiam apud rudiores 'populos locum habere satis constat. Ubi vero homines sacrorum conjunctione ad civilem societatem maturi sensim facti erant, ubi in foro habebantur comitia, in curia rei communi consulebat senatus, ubi denique cuncti legum ac justitiae voci obtemperare haud detrectabant; tum sese politici exserebat maxime vinculi vis, tum demum rite constitutae exsistebant civitates. Ut igitur recte intelligamus, quod obtineat urbem inter et civitatem discrimen, tenendum est, referri urbem ad locum, tecta eorumque conjunctionem; civitatem dici de reipublicae constitutione ac de multitudine civium, qui sacro et politico vinculo continentur. Ex quo continuo efficitur diruta urbe exstare potuisse civitatem, Ponec erant superstites cives, de ipsa civitate non erat

(1) Cic. de Rep. Lib. I. c. 26,

ci-

erat desperandum. Exemplo nobis sint Athenienses, qui, monito Themistoclis urbe relictà, naves conscendebant, ut navali proelio Persarum vim prosternerent. Quod nisi ipsis prospere cessisset, Sirin, in Italia urbem, sese contulissent novasque condidissent Athenas (1).

Itaque habitae sunt civitates "concilia coetusque hominum jure sociati" (2). "Est enim civitas juris societas" (3), seu potius "coetus hominum non quoquomodo congregatus, sed juris consensu et utilitatis communione sociatus" (4). Justi scilicet bonique sensu ac studio unice civilis societas contineri putabatur, prouti apte in Protagoreà sabula declaratum esse vidimus. Aido te nai dikny humano generi per Mercurium largitus est Jupiter. Utraque virtute praeditus internam habet homo juris sive justitiae notionem, ut quid alteri debeat peque ignoret nec nolit illud in vita observare, ut constantem servet et perpetuam voluntatem jus suum cuique tribuendi. Hoc scilicet jubet innata illa justitiae vox. Sed pudorem etiam accepimus, boni studium, ut quod honestum rectumque sit et coleremus et veneraremur. Atque uti aliquando Tullio maximum ornamentum amicitiae tollere videbatur, qui ex ea tolleret verecundiam (5), ita hujus in

<sup>· (1)</sup> Herod. Lib. VIII. c. 62.

<sup>(2)</sup> Cic. Somn. Scip. c. 3., ad q. l. vid. Macrobius.

<sup>(3)</sup> Cic. de Rep. Lib. I. c. 32. Cff. Lib. III. c. 21. & c. 25.

<sup>(4)</sup> l. l. Lib. I. c. 25.

<sup>(5)</sup> Cic. de Amic. c. 22.

civitate, quippe quae ex amicitiae studio quasi fata sit, vim et auctoritatem egregie agnoscere licet. Non ante morum probitate et aequitate civitas vigere putanda est, quam hoc in civium animis inhaereat et infixum sit, ut την έπὶ μὲν τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ τοῖς καλοῖς Φιλοτιμίαν perpetuo alere studeant, quum fieri non possit, ut sine his aut civitas aut privatus homo magna edat et nobilia facinora (1). Justitià igitur quum naturà simus omnes praediti, id nobis in civili societate praestandum est, ut ne alteri vim injuriamve inferamus, dum nos vetat verecundia factis ei dictisve fieri invisos ejusque voluntatem a nobis abalienare (2).

Est autem civitas coetus non juris tantum consensu, ut e Cicerone novimus, sed utilitatis etiam communione sociatus. Ipsi communionis et societatis studio civitates antiquae primordia sua magnam partem debebant. In ipso autem civitatum flore manebat communio illa, imo vero florebant vigebantque communione civitates. , Τὸ μὲν γὰρ ἔν τι εἶναι γένος ὁμόφωνον καὶ ὁμόνομον, ἔχει τινὰ Φιλίαν,

XOI-

<sup>(1)</sup> Plat. Symp. p. 178. D.

<sup>(2)</sup> Utramque virtutem conjunctam vide ap. Hesiod. Opp. Dier. vs. 192, 193.; Plat. de Legg. Lib. XII. p. 945. D.; Cic. de Off. Lib. I. c. 28.; Ovid. Fast. Lib. I. vs. 249. aqq.; Plutarch. in Vita Thes. c. 6. et ad princ. indoct. Vol. IX, ed. Reisk. p. 134.; Dion. Halic. Ant. Rom. Lib. VI. c. 36., qui tamen modestiam addit: ,, Alδώς τε καὶ κόσμος καὶ δίκη, ὑΦ' ὧν ἡ πᾶσα κοινωνία πολιτική σύζεται." Alia scriptorum loca citat doct. Ekker, l. l. p. 31.

κοάνωνδυ ιερών δυ και των τοιούτων πάντων" (1). Et vero, si ita de civitatum natura existimandum est, patet, ni fallor, concionibus olim constitisse maxime civitates. Non erat antiquitus civitas, quin forum illa et curiam haberet. In festis celebrandis communibus, communibus frequentandis concionibus, versabantur et Graeci et Romani. Tribus in conciones, principes in senatum conveniebant, communi consilio res civitatis curantes. Hoc autem modo quum domi communiter civitatis saluti prospicerent, foris cam communibus viribus contra hostium vim et injurias desendebant. Cives quisque suos quam maxime curabat, civitatis suae sive · nonwylag, ut Aristotelica appellatione utar, unice sollicitus, ut vivere prorsus pro illa dici posset. To per yap roudy existimabant Eurdely, to de idion διασπάν τὰς πόλεις (2). Verbo, antiquae civitates, ut appellare eas sere amat Cicero, fuerunt Respublicac (3).

Fuit illa universa civium communio, quam cele-

<sup>(1)</sup> Plato, de Legg. Lib. IV. p. 708. C., ubi paulo ante docuerat causam, cur in pejus rueret Persarum imperium, hanc esse, ,, δτι τὸ ἐλεύθερον λίαν ἀφελόμενοι τοῦ δήμου, τὸ δεσποτικὸν δ΄ ἐπαγαγόντες μᾶλλον τοῦ προφηκεντος, τὸ Φίλον ἀπώλεσαν καὶ τὸ κοινὸν ἐν τῷ πόλει," Lib. III. p. 697. D. Aristoteles item τὴν Φιλίαν appellat μέγιστον τῶν ἀγαθῶν ταῖς πόλεσιν, Polit. Lib. II. c.1. §. 16.

<sup>(2)</sup> Plato, de Legg. Lib. IX. p. 875. A. Off. de Rep. Lib. V. p. 462. B.; de Legg. Lib. III. 686. B.

<sup>(3)</sup> Vid. Cl. van Heusde, Diatr. p. 35, sqq.

bravit imprimis Plato, commendavitque tanquam civium concordiae adeoque civitatis felicitati saluberrimam. Iccirco ita comparatos cives esse voluit, ut nemo inter ipsos reperiretur, qui hoc suum, illud alienum diceret, sed omnes κοινὰ τὰ Φίλαν haberent. Nam "quemadmodum digito nostro dolente, non solum digitus ipse, sed totum corpus dolere videtur, sic bene constituta civitas, ἐνὸς πάσχοντος τῶν πολιτῶν ὁτιοῦν ἢ ἀγαθὸν ἢ κακὸν, μάλιστά τε Φήσει ἐαυτῆς εἶναι τὸ πάσχον, καὶ ἢ ξυνησθήσεται ἄπασα ἢ ξυλλυπήσεται" (1).

Denique, ut hoc addam, ne quae recentiore aetate obtinuit de civitatibus opinione in errorem nos duci patiamur, longe profecto abfuit, ut machinem quandam veteres civitatem haberent (2). Hominum isti cogitabant societatem, unde in Politia sua Plato, uti unumquemque nostrum in se quasi civitatem continere existimabat et civitatem proponebat tanquam majorem hominem, ita humana etiam studia variasque cupiditates civitati adscribere solet., Οἶσθ΄ οὖν'', inquit, ποτι καὶ ἀνθρώπων εἶδη τοσαῦτα ἀνάγκη τρόπων εἶναι, ὅσαπερ καὶ πολιτειῶν; ἢ οἶει ἐκ δρυός ποθεν ἢ ἐκ πέτρας τὰς πολιτείας γίγνεσθαι, ἀλλ΄ οὐχί ἐκ τῶν ἡθῶν τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν, οἶ ὰν ῶςπερ βέψαντα τἄλλα ἐφελκύσηται'' (3).

Haec

<sup>(1)</sup> Plat. de Rep. Lib. V. p. 462. C. D. Cf. Pluterch. Fit. Solon. c. 18.

<sup>(2)</sup> Vid. Cl. Heeren, Ideen, Vol. VI. p. 192.

<sup>(3)</sup> Plat. de Rep. Lib. VIII. p. 541. D. E.

Hace si tenemus, rectam nobis informare possumus de antiquis civitatibus notionem recteque imprimis de politica earum ratione judicare, ad quam illustrandam nunc continuo pergamus.

#### §. 111.

#### De Politicae apud veteres ratione.

Etsi quae de natura antiquarum civitatum hactenus disputata sunt, proprie quidem ad politicam ipsarum sint conditionem referenda, operae tamen pretium videbatur ea prius exponere, quo melius deinceps moralem imprimis Politicae vim ejusque omnino cum ethica conjunctionem perciperemus.

Vigebant igitur civitates antiquae civium maxime consensu et concordia, ut patria nihil ipsis esset amabilius. "Cari sunt parentes," ait Cicero, "cari liberi, propinqui, familiares; sed omnes omnium caritates patria una complexa est: pro qua quis bonus dubitet mortem oppetere, si ei sit profuturus?" (1). Fuit autem hoc Politicae in civitatibus antiquis proprium, ut cives fere unice civium rationem haberent, ceteros vero homines tanquam a se alienos mit-

(1) Cic. de Off. Lib. I. c. 17. Cff. hujus Lib, c. 45, de Fin. Lib. 1. c. 7, Lib. III. c. 20; imprimis autem praeclarus Tullii locus, qui est in libris de Legg. Lib. II. c. 2, tum vero etiam quae apud Piatonem disputat Socrates, Crit. p. 51. A. sqq.

mitterent. Respiciebant unice zowaviav suam. In omnes, qui cives non essent, crudelissime saevire licebat. Inde servitus, quae perquam apud eos invaluit, humanitati illa prorsus repugnans, ut a domini voluntate penderet, utrum liber quis eva-Quodsi apud Graecos libertate deret, necne. servus donabatur, is ad inquilinorum fere referebatur numerum. Romani vero majore hac in re humanitate usi sunt, quum servos manumissos cum plena libertate, tum civitate etiam donarent, ut civium adeo gauderent jure atque honoribus. Jus autem civitatis antiquitus, optima certe aetate, summum habitum fuisse honorem, non est quod moneam (1). Longe sane alia ratio est, quae hodie apud gentes recentiores obtinet. Verum erant etiam antiquae civitates longe a nostris genere diversae, quippe quae ex communionis et societatis studio originem suam imprimis repeterent. Hac ipsa deinde communione vigorem suum floremque et parabant et paratum retinebant, quo sponte factum, ut xorvavoùs suos unice etiam curarent et amore prosequerentur. Sed vel sic tamen habet veterum Politica, quo se nobis imprimis commendet, quodque pleniore expositione omnino dignum videatur.

Effici haec Politicae antiquae praestantia jam quodammodo potest ex modo laudata Platonica narratione, quae

<sup>(1)</sup> Subtiliter de eo disputst Cl. van Heusde, Diatr. p. 51. sqq.

quae uti civitatum, ita Politicae etiam originem egregie exponit. Erat nempe veterum Politica tam arcto cum religione ac morum doctrina vinculo conjuncta, ut tota ethicâ nisa fuisse dicenda sit (1), primaria adeo utriusque virtutis nomine σωφροσύνης τε καὶ δικαιοσύνης apud Platonem appelletur (2). Videbatur autem, η αίτια τοῦ δρθῶς πράττειν ἐν τῆ πόλει καὶ ἀτεχνῶς κατὰ τὸ Λίσχύλου ἰαμβεῖον μόνη ἐν τῷ πρύμνη καθῆσθαι τῆς πόλεως, πάντα κυβερνῶσα καὶ πάντα χρήσιμα ποιεῖν" (3).

Toto igitur coelo haec Politicae ratio ab ea distat, quam recentiore aetate quidam inter politicos commendarunt. Hi enim doctrinam profitebantur, qua Politicam arta populi regundi contineri statuebant, unde ars haberi coepta est, qua quis aliis imperet suamque firmet auctoritatem. Fit ita ut nomen illud plerumque sensu accipiamus minus nobili et calliditatem, fraudem, quidquid denique sit subdolum falsumque hac ipsa voce intelligamus. Disjungatur autem ita Politica a doctrina morali necesse omnino est, si scilicet civitatum rectores parum curant, utrum juste agant an vero injuste. Fuit haec Machiavelli imprimis sententia, qui artem civilem, ne in optima quidem civitate cum vir-

<sup>(1)</sup> Cernitur eadem quoque ratio in philosophia, postquam in partes suas distingui coepta est. Es enim pars, quae Ethicae praecepta tradebat, simul etiam complectebatur Politicam.

<sup>(2)</sup> Plat. Symp. p. 209. A.

<sup>(3)</sup> Plat. Euthyd. p. 291. D. Cf. Alcib. II. p. 145.

virtute coujungi posse statuit (1); quod Itali placitum a Platonis et antiquitatis sententia prorsus Quum enim Flato in Republica sua discrepat. tam hominem cum civitate quam civitatem cum homine compararet, de virtute utriusque et felicitate egregiam item disputationem instituit, cujus summa hue redit, ut sine virtute hominem neque semet ipsum, neque civitatem ullo modo recte administrare posse demonstretur (2). "Nam civitas apud eum non hominum est multitudo, una in urbe communiter viventium, nec vero urbs est, moenibus cincta, arce munita, instructa portubus, templis denique et aedificiis ornata: civitas est civium constans mutua conjunctione, quorum moribus invalescit maxime" (3). "Oùr an more yévoiro," ait, , ευδαίμων ούτε πόλις ούτ ανήρ ούδείς, ος αν μή μετα Φρονήσεως ύπο δικαιοσύνη διαγάγη τον βίον ήτοι έν αύτῷ κεκτημένος, η δσίων ανδρών αρχόντων έν ήθεσι τραφείς τε καλ παιδευθείς ένδ/κως" (4).

Ex hac morali Politicae apud Platonem vi fluxit ejus de summo imperante in *Politia* sententia, quem ita comparatum esse volebat, ut virtutem non solum cognitam haberet, sed etiam tum factis exerceret ipse, tum subditos ad colendam virtu-

tem

<sup>(1)</sup> Vid. Cl. C. Star Numan, Diatr. in N. Machiavelli opusc. del Principe inscriptum, P. II. p. 92.

<sup>(2)</sup> Vid. omnino Nob. de Geer, Diatr. in Polit. Plat, prine. com passim, tum p. 125, aqq., 143, sqq.

<sup>(3)</sup> Verba sunt Cl. van Heusde, Init. Vol. III p. 63.

<sup>(4)</sup> Plat. Bp. VII: p. 335. D.

tem informaret et impelleret (1). Inde Cicero: "Virtute gubernante rempublicam, quid potest esse praeclarius? Cum is, qui imperat aliis, servit ipse nulli cupiditati, com quas ad res cives instituit et vocat, eas omnes complexus est ipse; nec leges imponit populo, quibus ipse non pareat; sed suam vitam ut legem praesert suis civibus"(2). Scilicet ea demum recta pulchraque existimabatur reipublicae administratio, si quis ita resocivium procuraret, ut quam optimos ipsos cives efficeret (3). Non enim in rebus externis, sed in interna civium conditione civitatis felicitatem positam esse antiqui censebant. , Οὐκ ἄρα τειχῶν, (ita apud Platonem effatur Socrates) οὐδὲ τριήρων οὐδὲ νεωρίων δέονται αὶ πόλεις, ἄ ᾿Αλκιβιάδη, εὶ μέλλουσιν εὐδαιμονήσειν, ούδε πλήθους, ούδε μεγέθους, άνευ άρετης. --Εί δη μέλλεις τὰ τῆς πόλεως πράξειν δρθῶς καὶ καλῶς, άρετης σοὶ μεταδοτέον τοῖς πολίταις" (4). Spernebant igitur divitias politici veteres, utpote civium virtuti labefactandae maxime idoneas. Cives enim secundum Platonem, ηπροΐοντες είς τὸ πρόσθεν τοῦ χρηματίζεσθαι, έσφ αν τουτο τιμιώτερον ήγωνται, τοσούτω άρετην άτιμωτέραν. η ούχ ούτω πλούτου άρε-ТÀ

<sup>(1)</sup> Plat. de Rep. Lib. V. p. 473. D.

<sup>(2)</sup> Cic. de Rep. Lib. I. c. 34. Cf. de Legg. Lib. II!. c. 14.

<sup>(3)</sup> Plat. Gorg. p. 513. E.

<sup>(4)</sup> Alcib. I. p. 134. B. Cum hisce autem Politicae Platonis praeceptis optime Polybiana convenient, de quibus Vid. Cl. van Gondoever, de hist. Polyb. laudibus, p. 70 & 71.

τη διέστηκεν, ώςπερ, ἐν πλάστιγγι ζυγοῦ κειμένου ἐκατέρου, ἀεὶ ἐπὶ τουνάντιον ἑέποντα"; (Ι).

Factum hac Politicae cum Ethica conjunctione est, ut moribus servandis civitatem simul servari antiqui existimaverint.

## "Moribus antiquis res stat Romana virisque"

cecinit Ennius, et quod ille de Romanis, id alii de civitatibus in genere professi sunt (2). Moribus crescebant et invalescebant antiquae civitates; sed erant, illi ad temperantiam, justitiam, fortitudinem, patriae amorem, virtutem omnino compositi. Morum igitur integritati, ut firmissimo reipublicae praesidio, prospiciebant legumlatores, consulebant optima aetate magistratus, ut quod labefactare putaretur civium bonitatem et virtutem, id non arcere piaculum ducerent. — Sed haec et nunc satis sint et in reliquis diligentius tractabuntur, quare ad ipsam quaestionem accedamus.

- (1) Plat. de Rep. Lib. VIII. p. 550. E. Rem ex ipso Platone optime exposuit Nob. de Geer, l. i. p. 158. sqq.
- (2) Nominasse sufficiat Plat. de Legg. Lib. imprimis VII. p. 797. B. sqq., ubi late hac de re disputat. Cicero Ennio ex animo assentitur de Rep. Lib. III. c. 19.; Lib. V. c. 1.

#### SECTIO PRIOR.

# EXPLICATUR NOTIO RT NATURA TAM LEGUM QUAM LIBERTATIS.

#### CAPUT I.

DE LEGIBUS.

Λογισμός, — δς γενόμενος δόγμα πόλεως κοινόν, Νόμος ἐπωνόμασται. Plato.

Maxρον το προοίμιον τῷ ἐπιθυμοῦντι ἀχοῦσαι"! Ita fortasse aliquis, disputatione hacce inspecta, cum Glaucone apud Platonem exclamet. At teneat ille, quaeso, non eo me consilio haec praemisisse, ut ita inani uterer doctrinae quantulaecunque tandem ostentatione; sed imprimis, quod initio monui, ut rectius deinde de tota quaestione judicare possemus. Et sic quidem pervenimus sponte ad omnis civilis societatis vinculum Legem, de qua jam porro ita agere miĥi liceat, ut postquam universe de legum natura disputaverim, qualis et sit et esse debeat, earum etiam in antiquis civitatibus rationem et auctoritatem singulatim exponam.

S. 1.

#### **§.** 1.

# De lege ab antiquis proprie ita dicta.

Ubi nos Legem dicimus, solemus fere mandatum intelligere principis cujusdam aut scitum aliquod populorum, verborum certe formulam quandam (1), hominum excogitatam ingeniis et literis consignatam (2), quá universus tenetur populus. Verae autem legis secundum antiquos politicos ratio longe aliter sese habet. Ab ipsa illam natura ducebant et proprie vocabant naturae legem, aeternum quiddam, quod universum mundum regeret, imperandi prohibendique sapientiam. Continebat lex illa e sententia antiquorum principia juris et fons habebatur limpidissimus, e quo omnes haurirentur humanae leges. Operae pretium est hac de lege audire cum Veterum universe, tum Ciceronis imprimis in libris de Legibus sententias. Ci-

- (1) Ita Ernest. Ind. Legum, init., ubi vocabulum Lex derivat a Gracco Aéysiv, Ciceronianam etymologiam a Legendo rejiciens. Sed recte observatum a Davisio esse ad Cic. Lib. II. de Ligg. c. 5, voce Legere usum fuisse Tullium eligendi potestate, docet cons. E. C. d'Engelbronner, disp. juris de loco Ciceronis qui est de Legibus, quam defendit Praes. H. C. Cras, V. Cl. Amstelod. 1802, p. 29, qui item de Gracco nomine Nómos omnino est consulendas.
- (2) Cic. de Legg. Lib. I. c. 6., quo loco » Sed quoniam," anquit, » in populari ratione omnis nostra versatur oratio, populariter interdum loqui necesse erit et eam legem, quae scripto sancit quod vuit, aut jubendo, aut vetando, ut vulgus appellare."

quam

Cicero igitur in laudato opere, juris disciplinae fontes et principia exploraturus, ordiendum esse censet a summa illa, quam dixi, naturae lege, ut neque hominum excogitatà ingeniis et saeculis omnibus ante natà quam scripta lex ulla, aut quam omnino civitas constituta (1). Est autem lex illa ejusmodi, ut neque tolli neque abrogari unquam possit (2). Nascitur enim una cum homine, quum sit, "ratio summa, insita in natura, quae jubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria" (3). Fit ita ut non uni alterive sit propria, sed uti cuique eadem (4), sic omnium sit commune bonum. "Quibus enim ratio a natura data est, iisdem etiam recta ratio data est: ergo et lex, quae est ratio in jubendo et vetando" (5).

Sed porro etiam audiamus Ciceronem. In causa Miloniana ad Judices sese convertens: "Est haec, Judices," inquit, "non scripta, sed nata lex: quam non didicimus, accepimus, legimus, verum ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus: ad

<sup>(1)</sup> Cic. de Legg. Lib. I. c. 6. cf. Lib. II. c. 4.

<sup>(2)</sup> Cic. l, l. Lib. II. c. 6.

<sup>(3)</sup> L. Lib. 1. c. 6. — Pafiter Stoici νόμον σπουδαΐον esse dicebant λόγον δρέδν δντα, προςτακτικόν μέν τῶν ποιητέων, ἀπαγορευτικόν δὲ τῶν οὐ ποιητέων, ap. Stobacum Serm. XLII. p. 278. — Èandem senteutiam nunc video laudatam jam esse a Davisio, qui item duos confert Philonis palmarios locos περὶ τ. π. σπουδ. ἐλευθ. εἶναι p. 675. et de Josepho p. 414.

<sup>(4)</sup> Cf. Demosth. Orat. I. Contra Aristog. p. 790. ed. Reisk.

<sup>(5)</sup> Cic. L. l. Lib. l. c. 12.

quam non docti, sed facti, non instituti, sed imbuti sumus" (1). Alibi: "Est," inquit, "recta ratio imperandi atque prohibendi" (2), sive: "ratio profecta a rerum natura, et ad recte faciendum impellens et a delicto avocans: quae non tum denique incipit lex esse, cum scripta est, sed tum, cum orta est. orta autem simul est cum mente divina. quamobrem lex vera atque princeps, apta ad jubendum et ad vetandum, ratio est recta summi Jovis" (3). Idem Plato quoque haud obscure annuere videtur, ubi pudor et jus homini natura propria dicuntur; neque minus is verae legis naturam in libris de Legibus clara in luce posuit ipsamque in hominis mente collocavit. , Aéyei di xal νῦν'', ait, ,,οὖτος ὁ λόγος ἀληθεία χρώμενος, ὡς ὅσων άν πόλεων μή θεός, άλλά τις ἄρχη θνητός, οὐκ ἔστι πακών αὐτοῖς οὐδὲ πόνων ἀνάφυξις, ἀλλὰ μιμεῖσθαι δείν ήμᾶς οἶεται πάση μηχανή τον ἐπὶ τοῦ Κρόνου λεγόμενον βίον, καὶ όσον ἐν ἡμῖν ἀθανασίας ἔνεστι, τούτφ πειθομένους, δημοσία και ίδία τάς τ'οικήσεις καὶ τὰς πόλεις διοικείν, τὴν τοῦ νοῦ διανομὴν ἐπονομάζοντας Νόμον (4). Dominatur plane in laudato opere haec legis notio et pluribus eam locis enucleate exposuit. Ita postquam fuse de incesto illi-

ci-

<sup>(1)</sup> Cic. pro Mil. c. 4.

<sup>(2)</sup> Cic. de Legg. Lib. I. c. 15.

<sup>(3)</sup> Cic. J. l. Lib. II. c. 4.

<sup>(4)</sup> Plat. de Legg. Lib. IV. p. 713. E., 714. A. Cf. omnino Lib. I. p. 644. C. sqq., qui locus, quamvis plane eximius, tamen longior est quam qui hic exprimatur.

citoque amore in civitate non admittendo disputavit ejusque ostendit turpitudinem, sic deinde loqui pergit: "Τίς οὖν ἀνθρώπων τοῦτο ἐν τοιοῦτον νομοθετήσει; σχεδὸν οὐδεὶς, ἔχων γε ἐν τῷ νῷ νόμον ἀληθῆ" (1).

Patuit jam ex iis, quae e Cicerone et Platone hactenus congessi, divinam ab antiquis huic legi tributam fuisse originem. Vocatur inde a Cicerone "recta et a numine Deorum tracta ratio, imperans honesta, prohibens contraria" (2). Ulterius etiam processit Plutarchus in libello ad principem indoctum. Hic enim, commemoratis Anaxarchi verbis, quibus dixerat, Jus et Fas Jovi assidere, ita ea reprehendit, ut dicat: , 'Ο μεν Ζεύς ούκ έχει την δίκην πάρεδρον, άλλ' αὐτὸς δίκη καὶ θέμις έστὶ, καὶ νόμων δ πρεσβύτατος καλ τελειότατος. ολ παλαιολ οῦτω λέγουσι καὶ γράφουσι καὶ διδάσκουσιν, ώς ἄνευ δίκης ἄρχειν μηδε του Διδς καλώς δυναμένου" (3). Itaque vel fallor equidem, vel jure Cicero ab hac sempiterna divinaque lege juris principia ducenda esse putavit. Copiose iccirco, ut apparuit, in opere de Legibus eam illustravit et definivit; sed in libris de Republica quoque non intactam naturae legem reliquit. Fragmentum exstat apud Lactantium, quod plene laudatae legis vim et naturam explicat. "Est quidem," inquit, vera lex recta ratio, naturae con-

<sup>(1)</sup> Plato I. l. Lib. VIII. p. 856. E.

<sup>(2)</sup> Cic. de Legg. Lib. I. c. 28. Philipp. XI. c. 12. Cf. de N. D. Lib. I. c. 14. tum vero maxime Digg. Lib. I. Tit. III. §. 2.

<sup>(3)</sup> Plutarch. ad princ. indoct. Vol. 1X. p. 123.

gruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna; quae vocet ad officium jubendo, vetando a fraude deterreat, quae tamen neque probos frustra jubet aut vetat; nec improbos jubendo aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est, neque derogarí ex hac aliquid licet, neque tota abrogari potest, nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus: neque est quaerendus explanator aut interpres ejus alius: nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac; sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit; unusque erit communis quasi magister et imperator omnium Deus, ille legis hujus inventor, disceptator, lator; cui qui non parebit, ipse se fugiet, ac naturam hominis aspernatus, hoc ipso luet maximas poenas, etiamsi cetera supplicia, quae putantur, effuge-·rit"(1). Neque silentio praetermittenda est eximia quae-

<sup>(1)</sup> Cicero, ap. Lactant. Instit. Lib. VI. c. 8. — Fuerunt qui Ciceronianam de naturae lege disputationem totam putarent haustam e Chrysippi Stoici de Legibus libris, quos inter imprimis Turnebus, in Comment. inserto edit. Davis. librorum de Legibus, p. 268. sqq.; quod docte explicat cons. d'Engelbronner, l. l. p. 24. sqq., qui et ipse Turnebi est sententiam amplexus. Videtur tamen Cicero, quemadmodum in plurimis suis scriptis, hoc quoque loco egregiam Platonis doctrinam non fuisse aspernatus; sed pariter e Platone profecisse atque e Stoicorum scriptis, qui item philosophiae suae principia ex codem foute repetebant. Locum autem, quem prae ceteris secutus fortasse fuerit Tullius, modo memoravi e Platonis Lib. 1. de Legg. p. 644. C. sqq. — Post, inspecta doct. J. A. C. van Heusde,

quaedam de naturae lege Maximi Tyrii sententia, quae, si qua alia, naturae legis indolem apte exponere videtur. Est illa hujuscemodi: , 'O δè νοῦς τὸ τιμιώτατον έν ψυχή και άρχικώτατον, καθάπερ έν πόλει νόμος, οὐκ ἐπ' ἀξόνων γεγραμμένος, οὐδὲ ἐπὶ στήλης έγκεχαραγμένος, οὐδὲ ὑπὸ ψηΦισμάτων κεκυρωμένος, ούδ' ὑπ' ἐκκλησίας κεχειροτονημένος, οὐδ' ὑπὸ δήμου έπηνημένος, οὐδ' ὑπὸ δικαστηρίου δεδοκιμασμένος, ούδ' ύπὸ Σόλωνος ἢ Λυκούργου τεθείς ἀλλὰ Θεὸς μὲν ό νομοθέτης. ἄγραφος δὲ ὁ νόμος, ἀχειροτόνητος δὲ ή τιμή, ανυπεύθυνος δε ή έξουσία. Καὶ μόνος αν είη ούτος νόμος οι δε άλλως καλούμενοι, δέξαι ψευδείς καὶ διημαρτήμεναι, καὶ σΦαλλόμεναι. Κατ' ἐκείνους τούς νόμους και 'Αριστείδης έΦευγε, και Περικλής έζη. μιούτο, καὶ Σωκράτης ἀπέθνησκε κατά δὲ τὸν θεῖον τοῦτον νόμον καὶ ᾿Αριστείδης δίκαιος ἦν, καὶ Περικλῆς λγαθός ήν, καὶ Σωκράτης ΦιλόσοΦος" (1).

Itaque quoties apud Platonem (2), Aristotelem (3) aliosque νομίμων et νόμων ἀγράφων mentionem factam videmus, facile apparet, quid de iis existimandum sit. Significatur nempe naturae lex, cujus quidem, utpote in imis, ut cum Platone dicam, hominis penetralibus insculptae, ea est vis, ut

om-

de Cicerone Φιλοπλάτωνι disquisitione, cadem illic et statui et idoneis argumentis probari animadverti. Vid. p. 238. sqq. imprimis autem p. 240.

<sup>(1)</sup> Max. Tyr. Diss. XII.

<sup>(2)</sup> v. c. de Legg. Lib. VIII. p. 838. A., 841. B.; de Rep. Lib. VIII. p. 563. D.

<sup>(3)</sup> v. c. Politic. Lib. VI. c. 3. §. 1.

omnium animos sibi submittat et, adhibitis etiam timoris aculeis, efficiat ut latis legibus obtemperare velint (1). Hanc vero legum non scriptarum vim copiosius a Platone tractatam invenimus, ubi in opere de Legibus plurima de animo recte instituendo praecepta tradit. Illic enim: "Ταῦτ' ἔστι πάντα," inquit, 4, δσα νῦν διεξερχόμεθα, τὰ καλούμενα ύπο τῶν πολλῶν ἄγραΦα νόμιμα καὶ οῦς πατρίους νόμους έπονομάζουσιν, σύχ ἄλλα έστιν ἢ τὰ τοιαῦτα ξύμπαντα. καὶ ἔτι γε ὁ νῦν δη λόγος ήμῖν ἐπιχυθεὶς, ὡς οὖτε νόμους δεί προςαγορεύειν αὐτὰ, οὖτε ἄββητα ἐῷν, είρηται καλώς δέσμοι γάρ ούτοι πάσης είσὶ πολιτείας, μεταξύ πάντων όντες τῶν ἐν γράμμασι τεθέντων τε καί κειμένων, και των έτι τεθησομένων, άτεχνώς οίον πάτρια καὶ παντάπασιν άρχαῖα νόμιμα" (2). Haec Plato. Ne tamen discipulum dum laudamus divini magistri plane simus immemores. Servavit enim Xenophon in suavissimo de Socrate libello elegantem hujus cum Hippia Sophista sermonem, quo de juris tam civilis quam naturalis fontibus ac causis multa disputantur. Rogat ibi Socrates: "Αγρά-Φους δε τινας οίσθα, & Ίππία, νόμους;" Tum hic: ηΤούς γ' έν πάσμ," inquit, ηχώρα κατά ταύτά νομιζομένους. - Εχοις αν ούν είπεῖν, ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὺς ἔθεντο; — Καὶ πῶς ἂν, οι γε οὖτε συνελθείν ἄπαντες αν δυνηθείεν, ούτε δμόφωνοί είσι; Τίνας οὖν νομίζεις τεθεικέναι τοὺς νόμους τούτους; Έγὼ

<sup>(1)</sup> Plat. de Legg. Lib. VIII. p. 839. C.

<sup>(2)</sup> Plat. l. l. Lib. VII. p. 793. A. B.

Έγὸ μὲν θεοὺς οἶμωι τοὺς νόμους τούτους τοῖς ἀνθρώποις πρῶτον νομίζεται θεοὺς σέβειν" (1). — Quem vero celebratissimi latent versus, quos amabili Antigonae in tragoedia tribùit Sophocles? Rea est carissimi fratris sepulturae. Vitae periculum instat, sed summa et suavitate et vero dignitate causam suam coram Creonte tyranno tuetur. Hic enim: "Καὶ δῆτ", inquit,

η Καὶ δῆτ' ἐτόλμας τούςδ' ὑπερβαίνειν νόμους;"

Tum vero Antigone — et sane dici vix potest,
quantopere verba illa nos legentes moveant quan
tâque piae sororis admiratione teneamur —:

, Οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε,
Οὐδ' ἢ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη,
Οῖ τούςδ' ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισαν νόμους'
Οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ῷόμην τὰ σὰ
Κηρύγμαθ', ὥστ' ἄγραπτα κἀσΦαλῆ θεῶν
Νόμιμα δύνασθαι θνητὸν ὄνθ' ὑπερδραμεῖν.
Οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθὲς, ἀλλ' ἀεὶ ποτε
Ζῆ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου 'Φάνη'' (2).

Sed satis jam superque de hac naturae lege ejusque vi disseruisse mihi videor. Accepit homo boni justique sensum, quo honeste vivere, neminem laedere, jus suum cuique tribuere quasi divino impulsu jubetur, quum naturali illa facultate

in-

<sup>(1)</sup> Xenoph. Memor. Lib. IV. c. 4. §. 19.

<sup>(2)</sup> Sophocl. Antig. vs. 449. s1q. ed. Brunck.

instructus quid justum, quid injustum, quid fas, quid nefas sit mente et ratione continuo discernat, illud peragere, ab hoc abstinere doceatur. Ipsa igitur hac justi injustique norma, in natura hominis insita, continetur proprie secundum antiquos legis notio, quam dedita opera ex eorum scriptis fusius adumbrandam esse duxi, quo certius judicaremus porro de vulgaribus in civitate legibus. Age, ad naturae legis normam quomodo hae exigendae sint jam videamus.

#### S. 2.

De necessitudine, quae intercedit inter legem proprie ita dictam et leges, quales vulgo habentur.

, Προβρητέον δή τι περὶ πάντων τῶν τοιούτων τοιόνδε' ὡς ἄρα νόμους ἀνθρώποις ἀναγκαῖον τίθεσθαι, καὶ ζῆν κατὰ νόμους, ἢ μηδὲν διαΦέρειν τῶν πάντη ἀγριωτάτων θηρίων. ἡ δὲ αἰτία τούτων, ἢδε, ὅτι Φύσις ἀνθρώπων οὐδενὸς ἱκανὴ Φύεται ὥςτε γνῶναι τε τὰ συμΦέροντα ἀνθρώποις εἰς πολιτείαν, καὶ, γνοῦσα τὸ βέλτιστον, ἀεὶ δυνάσθαί τε καὶ ἐθέλειν πράττειν''(1). Ita recte Plato: nam ,, si quomodo est natura, sic judicio homines, humani (ut ait poëta) nihil a se alienum putarent, coleretur jus aeque ab om-

<sup>(1)</sup> Plat. de Legg. Lib. IX. p. 874. E.

omnibus" (1). Itaque vix iis, quae nunc habentur, legibus opus esset. Nemo nostrum alteri vim injuriamve inferret nec factis dictisve ipsi se invisum redderet; sed omnes aurea naturae praecepta pariter in honore haberemus, pariter in nostra vivendi ratione observaremus. Benigna enim naturae manus singulis alda te kal dianu largita est. Hujus partes sunt, non violare homines, illius non offendere (2). Ejusmodi felicem atque integrum humani generis statum somniabant poëtae, quum priscorum hominum vitam sive auream aetatem carminibus suis celebrabant. Haec enim aetas

" Vindice nullo,

Sponte sua, sine lege, fidem rectumque colebat.

Poena metusque aberant; nec yerba minacia fixo

Aere legebantur; nec supplex turba timebant

Judicis vra sui: sed erant sine judice tuti" (3).

Verum enim vero quum parum curare aureum Terentii effatum homines soleant, leges sanciantur omnino necesse est, quae quidem "hoc spectant, hoc volunt, incolumem esse civium conjunctionem" (4). Inde sit, ut quemadmodum corpus sine mente, sic civitas sine legibus exstare nequaquam

pos-

<sup>(1)</sup> Cic. de Legg. Lib. I. c. 12.

<sup>(2)</sup> Cic. de Off. Lib. I. c. 28.

<sup>(3)</sup> Ovid. Metamorph. Lib. I. vs 89. sqq. Cf. Seneca, Ep. XC. init.

<sup>(4)</sup> Cic. de Off. Lib. III, c. 5.

- possit (1). Harum igitur natura qualis esse debeat, egregie item docuerunt antiqui. Ad naturae nempe legem eas accommodandas esse statuerunt. (2). "Ergo ut illa divina mens summa lex est; ita, cum in homine est, perfecta est in mente sapientis. Quae sunt autem varie et ad tempus descripta populis, favore magis quam re, legum nomen tenent" (3). Itaque divina illa ratio cum est in hominis mente confirmata et confecta, hominum lex est (4). "Est enim ratio mensque sapientis, ad jubendum et ad deterrendum idonea" (5); quod recte etiam pronunciavit aliquando Demosthenea, quum diceret: ,, Πᾶς ἐστὶ νόμος εὖρημα μὲν καὶ δώρον θεών, δόγμα δ' ἀνθρώπων Φρονίμων, ἐπανόρθωμα δὲ των έκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων, πόλεως δέ συνθηκή κοινή, καθ' ήν πασι προςήκει ζήν τοῖς έν τή πόλει" (6). Quum igitur naturae lex quod justum bonumque est spectare dici debeat, ut divinam referens originem, leges in civitate ita ad naturae le-
  - (1) Demosth. ap Stob. Serm. 41. p. 270.
- (2) Sophistae tamen uti justitiam το τοῦ κρείττονος συμφέρον definire solebant, ita distinguebant quoque Legem inter et Naturam. Vulgus nempe hominum leges sanxisse dicebant, quibus quaevis prohiberetur injuria; naturam vero robustioribus et fortioribus omnia concessisse et validioribus jus dedisse imperandi imbecillioribus; argumento Platone in Gorg. p. 482. E. sqq.
  - (3) Cic. de Legg. Lib. II. c. 5.
  - (4) Cic. I. I. Lib. 1. c. 6., ad q. I. vidd. Interpretes.
  - (5) Cic. I. I. Lib. II. c. 4.
  - (6) Demosth. Orat. I. Contra Aristogit. p. 774.

legis normam exactas esse voluerunt antiqui, ut praeter justitiam virtutem maxime et communem civium utilitatem respicerent (1), utque, quemadmodam e communionis studio ipsae natae esse leges habebantur, ita eaedem studium illud alerent perpetuo amicitiaeque in civitate adaugendae rationem haberent. Verum rem propius consideremus.

Et Plato quidem leges partim bonorum virorum gratia poni censet, ut discant, quomodo mutuam amicitiam et humanitatem colere possint, partim eorum causa, qui, omnem dum oderint disciplinam, tam praefracta sint natura, ut vix prohibeantur, ne ad omnem nequitiam praecipites ferantur (2). Passim idem in libris de Legibus, nec non alibi, ea de re copiose disputavit, ostenditque, ceteris rebus missis, virtutem primarium esse legis propositum. Τούτον δη," inquit, , τίθεσθαι τὸν νόμον ὀρθῶς ύποτίθεμαι μόνον, δς αν δίκην τοξότου έκάστοτε στοχάζηται τούτου, ότω αν συνεχώς τούτων των αεί καλών τι ξυνέπηται μόνφ τα δε άλλα ξύμπαντα παραλείπη. ἐἀν τέ τις πλοῦτος, ἐἀν τε ἄρα τὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ον τυγχάνη, άνευ τῶν προειρημένων" (3). Rem supra fusius adumbraverat et docuerat virtutem certum esse legum recte condendarum fundamentum eamque per omnes illarum partes permeare,

ut

<sup>(1)</sup> Exsecrari Socrates eum solebat, qui primus utilitatem a natura sejunxisset." Cic. l. l. Lib. I. c. 12. Cf. id. de Off. Lib. III. c. 3.

<sup>(2)</sup> Plat. de Legg. Lib. 1X. p. 880. D. E.

<sup>(3)</sup> Plat. 1. 1. Lib. IV. p. 705. E. 706. A.

ut praeponerentur singulis legibus, ducum instar, singulae virtutes (1). Ex quo efficitur oportere legislatorem, leges condat, ,, οὐ πρὸς ἀρετῆς τι μόριον, καὶ ταῦτα τὸ Φαυλότατον βλέπων, ἀλλὰ πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν' (2). Praesertim autem legumlatores vitia in civitate funditus tollere debent: tum novam reipublicae formam ad exemplum aeternae justitiae, pulchritudinis, temperantiae, denique virtutis ita describere, ut, humanae vitae ratione habità, eam efficiant civium praestantiam, quam ferant res humanae et poscat exemplaris divini similitudo (3).

Quandoquidem igitur leges optimorum gratia ferantur, voluit Plato legislatorem in iis scribendis non belli maxime rationem habere, sed pacis et amicitiae. Nec quidquam etiam videtur rei naturae accommodatius. Quum enim amicitiae maxime studio conjuncti homines civitatesque deinceps ortae sint, ad amicitiam illam alendam legislator e Platonis sententia operam impendat oportet; neque munere suo est dignus habendus, ,, εἰ μὰ χάριν εἰρήνης τὰ τοῦ πολέμου νομοθετοῖ μᾶλλον ἢ τῶν πολεμικῶν ἔνεκα τὰ τῆς εἰρήνης" (4). Iccirco minus probandae ipsi videbantur Cretensium leges, quia

<sup>(1)</sup> Plat. de Legg. Lib. I. p. 631. B. - 632. D. Cf, Lib. III. p. 688. A. sqq.

<sup>(2)</sup> Plat. de Legg. Lib. I. p. 630. D. Cff. p. 630. C.; Lib. IV. p. 705. D. E.; Lib. VIII. p. 836. D.

<sup>(5)</sup> Plat. de Rep. Lib. VI. p. 500. D. sqq.

<sup>(4)</sup> Plato de Legg. Lib. I. p. 628. D. E.

unice ad bellum istae referrentur atque ad partem adeo virtutis (1).

Sed ut de justitià, legibus imprimis spectandà; singulatim etiam videamus, animadvertendum, vos luisse antiquos, ut legislator patris matrisque personam in civitate gereret, ut leges ejus imaginem repraesentarent hominis, civium saluti omnia postponentis, nec vero tyranni ac domini, pro arbitrio imperantis (2). Nam perverse vulgo statui dicebant, hoc potissimum legum esse propositum. ut utilitati eorum prospicerent, qui civitati praeessent (3), quum potius toti civium multitudini consulere debeant, nec recte illae leges dicantur; quae non ad communem referantur civitatis utilitatem (4). Testatur haec cum Platone Aristoteles: , Απορούσι τινες, inquit, ,, πότερον τῷ νομοθέτις : υομοθετητέον, βουλομένω τίθεσθαι τοὺς δρθοτάτους νόμους, πρός τὸ τῶν βελτιόνων συμφέρον ἢ πρός τὸ τῶν πλειόνων. - Τὸ δ' δρθὸν ληπτέον Ίσως τὸ δ' ἴσως δρθον προς το της πόλεως όλης συμφέρον και προς το κοινόν τὸ τῶν πολιτῶν" (5).

Ex hisce igitur colligi possit, merito legem, vitiorum emendatricem vocari a Cicerone potuisse commendatricemque virtutum, recteque illum putasse ab

<sup>(1)</sup> Plat. 1. 1. Lib. IV. p. 705. E.

<sup>(2)</sup> Plat. I. I. Lib. IX. p. 859. A.

<sup>(5)</sup> Plat. i. l. Lib. IV. p. 714. C. sqq.

<sup>(4)</sup> Plat. 1. 1. p. 715. B. Cf. de Rep. Lib. VII. p. 519. B: et passim.

<sup>(5)</sup> Aristot. Politic. Lib. III. c. 7. §: 13:

ab ea ducendam esse vivendi doctrinam (1); sed patet inde simul, quales veteres cogitavetint bones leges. Non sane jussa principum leges appellabant neque item instituta, quamquam hacc quoque leges subinde dieuntur. Jussa enim ac vetita populorum vim non habere ad recte facta vocandi et a peccatis avocandi arbitrabantur (2). Bt profecto, si res ita sese haberet, si regum populorumque jussa vim legis habere putanda essent, non foret integra legum conditio. Fit enim interdum, ut jussa ista sint injusta, quum plane ab hominum quorundam arbitrio pendeant. Injustitia autem in legem cadere nullo paeto potest. ,, Ainy mer our," dicebent antiqui, ,, voucou téxos éctive vouce de, apχοντος έργον άρχων δέ, είκων θεού του πάντα κοσμούντος" (3). Valet idem de institutis. Sunt multa prorsus injusta, sponte et casu inducta vel homisum etiam perversitate, possumque illa, dum huic genti prosunt, alteri recepta insigne afferre detrimentum. Apte id exposuit Cicero: ,, Jam vero," inquit, ,, illud stultissimum, existimare omnia justa esse, quae scita sint in populorum institutis aut legibus. Etiamne, si quae leges sint tyranuorum? Si triginta illi Athenis leges imponere voluissent? aut, si omnes Athenienses delectarentur tyrannicis legibus, num idcirco hae leges justae haberentur?

Ni-

<sup>(1)</sup> Cic. de Legg. Lib. I. c. 22.

<sup>(2)</sup> Cic. l. l. Lib. II. c. 4.

<sup>(3)</sup> Plutarch. ad princ. indoct. Vol IX. p. 122.

Nihilo, credo, magis illa, quam Interrex noster tulit, ut Dictator, quem vellet civium, indicta causa impune posset occidere. est enim unum jus, quo devincta est hominum societas, et quod lex constituit una. quae lex est recta ratio imperandi, atque prohibendi: quam qui ignorat, is est injustus, sive est illa scripta uspiam, sive nusquam" (1). Ut igitur verbo dicam, una naturae lex scriptarum legum omnium veluti τύπος esse debet (2). ,, Ergo est sex" - qua quidem Ciceronis definitione hancce disquisitionis meae partem absolvere liceat -" justorum injustorumque distinctio (3), ad illam antiquissimam et rerum omnium principem expressa naturam, ad quam leges hominum diriguntur, quae supplicio improbos afficiunt, defendunt ac tuentur bonos" (4).

§. 3.

<sup>(1)</sup> Cic. de Legg. Lib. I. c. 15. Cff. c. 16. init.; Lib. H. c. 5.

<sup>(2)</sup> Discrete Pythagoreis lex naturae dicebatur πατήρ κα] ήγεμών τῶν γεγραμμένων νόμων; ampliasimique nominis honore dignus Βασιλεύς, νόμος iisdem vocabatur ἔμψυχος. Vid. Valckenser. ad Herod. Lib. III. c. 38.

<sup>(5)</sup> Supra eam dixerat juris atque injuriae regulam; Lib. I. c. 6., plane uti justi injustique regula vocatur apud Senecam, de Benef. Lib. IV. c. 12. et κανών δικαίων τε καὶ ἀδίκων ap. Martian. Digg. Lib. I. Tit. III. §. 2., quae laudavit Turnebus. A Cic. denique lex dicitur etiam recti praeceptio, pravi depulsio, de N. D. Lib. II. c 31. (4) Cic. de Legg. Lib. II. c. 5.

**S**• 3•

# De natura legum in civitatibus antiquis.

Hisce quomodocunque tandem explanatis, contemplanda nobis est vera legum apud veteres ipsos ratio, ut simul inde appareat, quatenus ad leges, quae proprie hoc nomine vocandae sunt, accommodatae fuerint. Uti igitur plerumque apud rudiores gentes obtinet, is antiquitus fere receptus erat mos, ut leges non scripto mandarentur, sed memoriae. Erant phrpae sive breves et graves sententiae, quas pueri fere ediscebant, ut viri cognitas observarent. Scribi autem tum demum leges incipiunt, quum ad majorem cultum ac humanitatem populus pervenit. Exstiterunt ita postea apud Athenienses cum Draconis, tum vero Solonis leges, apud Romanos leges XII tabularum, a Decemviris legibus scribendis collatae. Missi hi Athenas sunt ,, jussique inclutas leges Solonis describere et aliarum Graeciae civitatum instituta, mores juraque noscere" (1). Quatenus vero illi id peregerint, sub judice lis est. Certe post hoc tempus scriptis legibus uti coeperunt Romani, quum olim summa juris dicendi potestas penes solos Patricios et Pontifices fuisset. Multi sunt antiqui in landandis XII tabularum le-

gi-

scn-

gibus. Splendidum afferam Ciceronis in libris de Oratore (1) locum, qui, quamquam non ad brevitatis normam est exactus, tamen ad legum illarum naturam cognoscendam summi esse momenti videtur. Ibi Crassus: " Sive quem," inquit, " antiqua studia delectant, plurima est et in omni jure civili et in Pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis esfigies, quod et verborum prisca vetustas cognoscitur et actionum genera quaedam majorum consuetudinem vitamque declarant; sive quis civilem scientiam contempletur, -- totam hanc, descriptis omnibus civitatis utilitatibus ac partibus, XII tabulis contineri videbit; sive quem ista praepotens et gloriosa philosophia delectat, (dicam audacius.) hosce habebit fontes omnium disputationum suarum, qui jure civili et legibus continentur. Ex his enim et dignitatem maxime expetendam videmus, quum verus, justus atque honestus labor honoribus, praemiis, splendore decoratur, vitia autem hominum atque fraudes damnis, ignominiis, vinculis, verberibus, exsiliis, morte multantur; et docemur non infinitis concertationumque plenis disputationibus, sed auctoritate nutuque legum domitas habere libidines, coërcere omnes cupiditates, nostra tueri, ab alienis mentes, oculos, manus abstinere. Fremant omnes licet, dicam quod

<sup>(1)</sup> Lib. I. c. 43, 44. Cff. de Rep. Lib. II. c. 36, 37. Liv. 1, 1. c. 34.; Tacit. Ann. Lib. III. c. 27.

sentio: bibliothecas, méhercule, omnisht philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellus, si quis legum fontes et capita viderit et auctoritalis polidère et utilitatis ubertate superare."

Ne tamen in veterum legibus indagandis debitum Lycutgi legislationi honorem denegemus. Is in peregrinas régiones, Cretam imprimis, profectus, sedulo gentium legibus atque institutis exploratis, post diuturnam tandem peregrinationem ad suos rediit novasque Lacedaemoni leges dedit. Harum deinde cognitione penitus imbuebantur pueri; sed scripto leges non mandabantur. Erant item Arpai, oraculi jussu a Terpandro poeta certis numetis adstrictae, quo facilius ediscerentur. Non autem scribi leges suas voluit Lycurgus, quandoquidem existimabat, illud, quod civium felicitati firmandae augendaeque inserviat, quod ad virtutem eos adducat, eorum moribus impressum et institutionibus immotum haerere, quippe cujus fundamentum sit intima persuasio quodque stabili eorum voluntate innitatur, qua quidem multo magis sint obstricti quam vi, quae eos cogat: ut educatio juvenilis exsistat regula et legislatoris loco habenda sit (1). Uti autem antiquarum civitatum ratio ad moralem maxime civium conditionem referebatur, ita leges etiam suas ad morum servandam integritatem composuit Lycurgus. Eo puerorum educatio et com-

mμ-

<sup>(1)</sup> Plutarch. Vit. Lyc. c. 13.

munia civium tetenderunt convivia, quibus tanquam διδασκαλείοις σωφροσύνης pueri adessent deque rebus politicis confabulantes cives audirent (1). Valuerunt eo cum inducta ferrea moneta sublataque ed mercatura (2), tum vero etiam Esmansin vetitaque civium peregrinatio, ut ne una cum divitiis luxuria, cum peregrinis ipsis aut peregrinatis civibas mores item peregrini in civitatem irreperent (3). Atque sie quidem Lycurgus ,, Genep sude audpes βίω και πόλεως δλης νομίζων εύδαιμονίαν άπ' άρετης έγγίνεσθαι και διμονοίας της πρός αυτήν, πρός τουτο συνέταξε και συνήρμοσεν, δπως έλευθέριοι και αυτάρκεις γενόμενοι και σωφρονούντες έπι πλείστον χρόνον diareλώσιν" (4). Unde Xenophon: ,, 'Η Σπάρτη είνοτως πασών πών πόλεων άρετξ διαθέρει, μόνη δημοσίφ έπιτηδεύουσα την καλοκαγαθίαν" (5).

Apparet igitur, quae potissimum fuerit legum apud antiquos natura. Quod autem de Romanorum et Lacedaemoniorum legibus observatum est, idem de ceterarum antiquitatis gentium et vero Atheniensium legibus valet. Vigebat apud hos, optimis certe reipublicae temporibus, a Solone confirmatus Areopagus, quae curia totius Graeciae gravissima fuit, sanctissima, severissima. Optimi quique et justissimi civium olim in Areopagitarum

Bu-

<sup>(2)</sup> Pluterch. l. l. c. 12.

<sup>(2)</sup> Plutarch. l. l. c. 9.

<sup>(3)</sup> Pluterch. 1. 1. c. 27. Cf. Xenoph. de Rep. Laged. c. 7.

<sup>(4)</sup> Plutarch. i. l. c. 31.

<sup>(5)</sup> Xenoph. de Rep. Laced. c. 10.

numerum eligebantur, qui populo post praeclare gestum magistratum probati tam legum quam moralis civium conditionis maxime curam haberent(1). Judicabant autem secundum leges, quae praecepta de virtutibus ac vitiis complectebantur, quibus obsequentes cives bene sancteque viverent. Lycurgi autem exemplum secutus curam primariam Solon posuit in puerorum educatione, quum publice eos institui ad virtutem ab optimis praeceptoribus vellet; deinde vero e pueris egressos in gymnasio legibus, morum honestati maxime accommodatis, assuefieri, quo magis ad virtutem mature informati virili aetate probi evaderent honestique cives (2).

Itaque quod in hac nostra disputatione imprimis est tenendum, leges antiquae mores spectabant, moribus erant fundatae (3). Quae more et consuetudine recepta fuerant, postero tempore firmari legibus coepta sunt. Erant adeo leges ad antiquam paupertatis, parsimoniae, temperantiae, probitatis normam exactae, moribus antiquis cum ipsa republica superstructae. Conscribebant autem leges viri eruditiores, plerumque philosophi, "non contentiosi

<sup>(1)</sup> Vidd. de Areopago et Areopagitis Isocrat. Orat. Areop, ed. Steph. p. 147., ad q. l. vide quos laudat Bergmann. Cic. de Off. Lib. I. c. 22. Val. Max. Lib. II. c. 6. f. 4. Optime totam curise rationem cum aliis inter recentiores exposuit Cl. Luzac, in anim. ad Orat. de Socr. Cive, p. 115. sqq. ed. alter.

<sup>(2)</sup> Legatur omnino Isocrat. l. l. p. 148, sq.

<sup>(3)</sup> Inde apud. Virg. Aen. I ib. I. vs. 264, mores prolegibus dicuntur.

tiosi illi aut formularii, quales proxima ab iis temporibus aetate extitisse legimus, sed rebus gerendis nati homines, vere sapientes, qui sapientiae praecepta in usum vitae transtulerant, naturas rerum atque hominum hoc uno consilio didicerant. ai ad juvandas eas aut emendandas idoneum quid excogitare possent; qui longo tandem rerum usu exerciti erant et subacti, peregrinationibusque longinquis susceptis variarum civitatum et rerumpublicarum bona ac mala cognoverant" (1). Invaluit autem antiquissimo aevo in legibus conscribendis haud raro mos, ut non nude et simpliciter conderentur leges, quemadmodum id postea factum est hodieque etiam fieri solet, sed ut legibus procemia quasi in commendationem praemitterentur, quibus civibus suis legislatores persuaderent, ut proposítas leges tanquam civitatis suaeque adeo saluti utihissimas considerarent (2). Patrum igitur personam legislatores illi sustinebant, patrum instar suos cives admonebant et ad legum obsequium horta-Probavit quam maxime institutum illud bantur. Pla-

<sup>(1)</sup> Sunt verba Heynii, V. Cl., Opusc. Vol. I. p. 140. Legatur hac de re omnino Ciceronis locus, qui est de Rep. Lib. I. c. 2.

<sup>(2)</sup> Egerunt id imprimis Zaleucus et Charondas secutique in suis de Legibus disquisitionibus corum exemplum sunt Plato et Cicero, quamquam ipse Plato negat se in co quemquam esse imitatum, de Legg. Lib. IV. p. 722. E.; qua de re vid. ofinino d'Engelbronner, l. l. p. 54, 55., uti etiam Nob. de Geer, l. l. p. 174.

Plato, quum non jubendo tantum minandoque cogendi sint cives, ut quod debeant agene velint,
verum monendo etiam et persuadendo eo sint adducendi, ut sua sponte lavis legibus obtemperent (1).
Eandem rem saepius attigit philosophus et docuit
legislatoris officium non iis solum terminis circumscribi, ut leges ponat, sed etiam efflagitare, quod
majus est, ut medium quoddam adhibeat, quod inter admonitiones legesque intercedat; oportere pempe euun, mi mono paccer intercedat; oportere pempe euun, mi mono paccer rous voluous, spos de
rois voluois dea radà auti donei nai mi madà elium,
voluois demendermée paccer paccer.

Verum uti in magnis rebus non cadem semper solet esse virorum doctorum sententia, ita fiac quoque in re Plato nullam non vituperationem passus est: quod paucis explicare ab hoc loco non videtur alienum. Seneca nempe hunc morem procemia legibus praemittendi reprehendens: "Non probo," inquit, "quod Platonis legibus adjecta principia sunt. Legem enim brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur, velut emissa divinitus vox sit. Jubeat, non disputet. Nihil videtur mihi frigidius quam lex cum prologo, Mone, dic quid me velis fecisse: non disco, sed pareo" (3). Qued-

<sup>(1)</sup> Plat. de Legg. Lib. IV. p. 718. B. sqq.

<sup>(2) 1.</sup> l. Lib. VII. p. 822. D. — 823. A.

<sup>(5)</sup> Seneca Epist. XCIV. Laudavit tamen procemia legum Cicero, de Legg. Lib. II. c. 6., cum in Zaleuci et Charondae legibus, cum quidem illi non studii et delectationie, sed reipublicae causd leges civitatibus suis scripserint;

Quodsi tenemus leges illas antiquissimis temporibus, in summa duntaxat hominum vitaeque simplicitate fuisse latas, non mirum esse possit legibus ipsis vivendi doctrinam hominibus praescriptum fere fuisse, quod quidem quum minus bene ipsis legibus perficerent, commode legum prologos inveniese videntur legislatores. Ceterum, quae de legis brevitate monnit brevitatis, ut Stoicus, amens Seneca et in Platone, cujus tamen leges ipsae breves sunt et jubent tantummodo (1), vituperavit, en prolixius dijudicare non ad rem nostram pertinere videtur; sed ipsius Platonis, ubi de legum prodentis agit; verba huic vituperationi opposuisse satis crit: Τὸ μὲν οὖν περὶ πολλῶν ἡ δλίγων γραμμάτων ποιήσασθαι τὸν λόγον, λίαν εθήθες. τὰ γὰρ, οἶμαι, βέλτιστα, άλλ' οὐ τὰ βραχύτατα, οὐδὶ TH MAN TIMETEON" (2).

Ot igitur summatim dicam, solebant antiqui praeter jara, quae vulgo dicuntur, publica, civilia, stera, (quae tamen antiquissimis temporibus nondum sue capita redacta,) item ea perscri-

rint; tum etiam in Platone. Hic enim corum vestigiis pressis hoc quoque legis putavit esse, persuadere aliquid, non omnia vi ac minis cogere. Conferri omnino cum legum prologis orationes possunt, quae in commendationem legis enjusdam apud Romanos in foro haberi solebant.

<sup>(1)</sup> Sejunxit enim Plato, ut post eum Tullius, procemia a legibus; qua de re vid. d'Engelbronner, l. l. p. 55., qui laudat Spec. Cons. P. A. de Fremery, de rationibus ve-terum Jureconsultorum, Lugd., Bat. 1801. p. 72, 73.

<sup>(2).</sup> Plat. de Legg. Lib. IV. 722. A.

scribere, quae ad morum sanctitatem vitaeque tam. publicae quam privatae honestatem pertinere videbantur; unde fit ut Lycurgi, Zaleuci, Charondae aliorumque leges magnam partem praecepta moralia, minus vero leges existimandae sint (1). Continebant adeo antiquitus leges quaecunque et sibi et Deo aliisque homo debere putari potest, exprimebantque ita plane naturae legem, quum morali sua natura justitiam, pietatem in Deum, verbo virtutem honestatemque commendare et paterno affectu suadere solerent (2). Eadem ratio fuit legum Mosaïcarum, quas verarum legum rúxque merito vocaveris. Omnino enim morali gentis suae praestantiae Hebraeorum ille legislator divino impulsu consuluit fundumque legum suarum virtutem fecit et summi Numinis reverentiam (3).

Ejusmodi quum esset in antiquis civitatibus legum natura, optime intelligitur quomodo factum sit, ut tantum posuerint curam in puerorum edu-

Ca.

<sup>(1)</sup> De Zaleuci ac Charondae legibus cons. Heynius, V. Cl., Opusc. Vol. II.

<sup>(2)</sup> Iccirco Pythagoras a Xenophilo interrogatus, quomodo optime filium suum institueret, respondit: "Ελ πόλεως εὐνομουμένης γενηθείη," ap. Diog. Laërt. Lib. VIII.
c. 16.

<sup>(3)</sup> Neque aliter rem tractavit Plato, de Legg. Lib. IV. p. 715. E. — 717. B., qui quum universe virtutem civium maxime a legislatore spectandam esse censeret, etiam religionis sensum inque Deos pietatem eorum animis inesse voluit. Praeclara item de Deorum in civitate cultu praecepta tradidit Cicero, in libris de Legibus, Lib. II. c. 10. sqq.

catione et institutione, quam a legibus prorsus pendentem legum custodes sive magistratus perpetuo inspiciebant ac cognoscebant. Quia enim id volebant potissimum leges, ut et scelera poenis coercerentur et hommum malitia erueretur radicitus virtusque publica et privata in eorum animos infunderetur, puerorum illae enutritionem imprimis curabant atque ita hujus ratione praescribenda firmissimum habebant praesidium ad id quod spectabant efficiendum. Quocirca haec civilis apud antiquos prudentiae veluti arx est dicenda, ut civibus disciplinae procuratio legibus ipsis consignaretur (1). Verissimum enim et historiae testimonio egregie confirmatum Isocratis monitum, η τοὺς μέν κακῶς τεθραμμένους καὶ τοὺς ἀκριβῶς τῶν νόμων ἀναγεγραμμένους τολμήσειν παραβαίνειν τούς δε καλώς πεπαιδευμένους καὶ τοῖς ἀπλῶς κειμένοις ἐθελήσειν εμμένειν" (2). Habebatur ita ,, παιδεία ή παίδων όλκή τε καλ άγωγη πρός του ύπο του νόμου λόγον δρθόν είρημένου" (3). Unde etiam merito existimabant veteres, , ώς εὖ μὲν τραφέντων καὶ τρεφομένων τῶν

<sup>(1)</sup> In proverbium scilicet, uti apud Platonem occurrit, abierat, ,, πάντ' ἄνδρα καὶ παῖδα, κατὰ τὸ δυνατὸν, ὡς τῆς πόλεως μᾶλλον ἢ τῶν γεννητόρων ὄντας, παιδευτέον ἐξ ἀνάγκης," de Legg. Lib. VII. p. 804. D.

<sup>(2)</sup> Isocr. Orat. Arsop. p. 148. Locum corruptum ita restituit Bergmann.

<sup>(3)</sup> Plato, de Legg. Lib. II. p. 659. D. Rogatus Xeno-crates, quid assequerentur ejus discipuli, respondisse fertur, ut id sua spente facerent, quod cogerentur facere legibus. Cic. de Rep. Lib. I. c. 2.

١

view, méwra issur neur' debby was!" (1). Repetenda inde sent praeclara praecepta, quae de puerorum institutione in Platonis de Legibus, imprimis de Republica libris exhibentur; nam is demum ipai in rebus civilibus bonum capere initium videbatur, qui juvenum primum curam haberet, ut quam optimi evaderent, tum vero ceteris civibus consulonet (2). Illis enim facilius posse putabat et semina virtutis ingerminari et vitii semina funditus erni. Verum quoniam de educatione et morali maxime ejus vi infra agendi locus erit, jam dicendum est de existimatione, qua antiquitus leges fuerint, deque obedientia, quam censuerint illis deberi.

## S. 4.

# De auctoritate legibus secundum antiquos tribuenda.

Ex egregia igitur puerorum in antiquis civitatibus educatione fluxisse videtur mira illa veterum, quam legibus praestandam censebant, observantia et reverentia, ut omnes sese legum veluti servos existimarent. Operae pretium est hanc antiquitatis sententiam ultimo loco exquirere.

Itaque a teneris inde annis summo pueri imbueban-

<sup>(1)</sup> Plat. de Legg. Lib. VII. p. 813. D.

<sup>(2)</sup> Plat. Euthyphr. p. 2. C.

bantur patrize legumque reverentia, iliam in deliclis habere, has tanquam dominas colere docebantur. Firmabant hanc disciplinam cum poëtae, tum imprimis clara majorum facinora. Cecinit inde Pindarus: , Νόμος πάντων βασιλεύς θνατών τε καλ Maran (1); dixerunt similiter complutes alii, ut non facile inter antiquos inveniantur, quin ejusmodi legum servitium commendaveriat. mone imbutus Lacedaemonius quidam, interrogatus cur de antiquo jure Lacedaemone nihil liceret convellere > ,, Τοὺς νόμους, ' inquit, ,, τῶν ἀνδρῶν, οὐ τούς ἄνδρας τῶν νόμων, χυρίους είναι δε?" (2), quum scilicet iis, quae puer audierat, persuasum sibi haberet, , τὸ πείθεσθαι μέγιστον ἀγαθὸν είναι καὶ ἐν πόλει καλ έν στρατιά καὶ έν σίκω» (3). Repetenda denique inde, quae Philisci de Thebanis exstat pal-

<sup>(1)</sup> Invenitur hoc fragmentum in Pindari Carm. Vol. III. P. L. p. 76. Ed. Heyn. — Plato laudatam sententiam respicit Protag. p. 537. D. et de Legg. Lib. III. p. 690. B. Plenior vero apud eundem occurrit Gorg. p. 484. B., quo loco Callicles, vanae ille Sophistarum sapientiae studiosissimas, dum Legem inter et Naturam distinguit, Pindari versus aperte in rem suam convertit, statuens justitiam esse to toù xpsíttovo, συμφέρον, ,, omissis quae poëta, laudator aequi bonique, his adjecerat vicina", ut ad Herod. Lib. III. c. 58. ait Valckenaer. — De iis, qui praeter Platonem sententiam Pindaricam adhibuerunt, vidd. Valckenaer. et Wesseling. ad Herod. 1. 1. et Heynius in annot. ad Pindari versus cit. Cf. Nob. de Geer l. 1. p. 22.

<sup>(2)</sup> Plutarch. Lacon. Apophthegm. Vol. VI. p. 860. Cf. simile effatum apud Plat. Epist. VIII. p. 854. C.

<sup>(3)</sup> Xenoph. de Rep. Laced. c. 8. §. 3,

palmaria sententia: "Εμοῦ γάρ ἐστι κύριος εἶς ἀνήρ' τούτων δὲ καὶ σοῦ αυρίων τε ἄλλων Νόμος" (1). Accedit, quod ipsae quoque leges hoc legum servitium tanquam salutare omnibus commendasse videntur. Exstat certe Zaleuci lex, qua dicitur: "Υπὸ νόμου βελτίονος ἡττώμενον κατακρατεῖσθαι, καὶ καλὸν καὶ συμφέρον" (2). Ad servandam autem legum integritatem et sanctitatem referatur etiam oportet lex Charondae, qua legi omnino parere cives jubentur, licet plane inique scripta fuerit (3), idemque fere Zaleuci legibus praescribitur (4).

Et vero legi velut dominae parere antiqui non solum decorum arbitrabantur, sed naturae etiam nostrae haud repugnare, modo virtutis simus studiosi. Civis bonus secundum Platonem per totam vitam legum se auctoritati submittet (5). Sic enim cogltabit: "Εἰς μὴν πόλιν καὶ πολίτας μακρῷ ἄριστος, ὅςτις πρὸ τοῦ ᾿Ολυμπιάσι καὶ ἀπάντων ἀγώνων πολεμικῶν τε καὶ εἰρηνικῶν, νικὰν δέξαιτ ὰν δόξη ὑπηρεσίας τῶν οἶκοι νόμων, ὡς ὑπηρετηκὸς πάντων κάλλιστα ἀνθρωπων αὐτοῖς ἐν τῷ βίφ" (6). Sed praeterea hac erit semper vir honestus opinione, μὸς δεῖ πάντ ἀνδρα διανοεῖσθαι περὶ ἀπάντων ἀνθρώπων,

હેંદ્ર

<sup>(1)</sup> Exstat ap. Stob. flor. Grot. p. 233.

<sup>(2)</sup> Ap. Stob. Serm. 42.

<sup>(3)</sup> Ap. Diod. Sic. Lib. XII. c. 16.

<sup>(4)</sup> Ap. Stob. l. l. Debeo haec Heynio, V. Cl. Opusc. Vol. II. p. 30. et 98.

<sup>(5)</sup> Cf. Aristot. Politic. Lib. III. c. 7. §. 13.

<sup>(6)</sup> Plat. de Legg. Lib. V. p. 729. D.

ώς ὁ μὴ δουλεύσας, οὐδ ὰν δεσπότης γένοιτο ἄξιος ἐπαίνου καὶ καλωπίζεσθαι χρὴ τῷ καλῶς δουλεῦσαι μᾶλλον ἢ τῷ καλῶς ἄρξαι πρῶτον μὲν τοῖς νόμοις, (ὡς ταὐτην τοῖς θεοῖς οὖσαν δουλείαν,) ἔπειτα τοῖς πρεσβυτέροις τε καὶ ἐντίμως βεβιωκόσι, τοὺς νέους" (1):

Verum, quamquam ex iis quae attuli exemplis affatim fortasse demonstratur, quam antiquitus auctoritatem legibus tribuendam esse existimaverint, enarrare tamen juvat praestantissimum Herodoti locum, qui omnino ad Politicae antiquae principia cognoscenda haud negligendus videtur. Habetur illic colloquium Xerxem inter et Demaratum, Spartanorum olim Regem, qui tunc ad Persas confugerat. Rogasse illum dicitur Xerxes, quum in eo esset ut adversus Graeciam expeditionem susciperet, an opinaretur re vera Graecos Persarum copias esse exspectaturos. Tum Demaratus: "Quandoquidem," inquit, "Rex, e rei veritate omnino me loqui jubes, eaque dicere, quae non mentitum me esse postea a te 'deprehendar, equidem tibi obsequar. In Graecia semper paupertas habitavit; accessit vero virtus, quae e sapientia oritur et lege valida, qua utens Graecia et paupertatem abigit et domi-Et laudo quidem Graecos omnes circa terras Doricas habitantes; nec vero de cunctis Graecis nunc dicam, sed de solis Lacedaemoniis; quos primum dico nequaquam accepturos tuas conditio-

res,

<sup>(1)</sup> Plat. 1. 1. Lib. VI. p. 762. E.

nes, servitutem Graeciae proponentes; deinde obviam illos tibi ituros aio in pugnam, licet ceteri Graeci omnes tecum sentirent. Quod autem ad numerum attinet, noli quaerere quot sint numero, qui hoc facturi sint: nam sive mille fuerint, qui in aciem prodeant, hi tecum pugnabunt, sive his pauciores, sive etiam plures."

Hisce auditis Xerxes vix sidem habebat. Quodsi ille vera locutus esset, oportere affirmabat, ipse Demaratus, quippe qui olim Spartanorum Rex fuisset, cum duplo numero congrederetur. Se vero putare Graecos aegre Persis, licet numero pares, resistere posse. Esse enim in satellitibus regiis, qui cum tribus simul Graecis pugnam inire haud detrectarent. Tum vero sic pergere coepit Demaratus: "Inde ab initio, Rex, noveram me vera dicentem grata tibi non dicturum esse. Quum vero me verissima eloqui coegeris, dixi quae ad Spartanos pertinerent, quamquam optime ipse novisti, quo modo ego nunc maxime erga illos affectus sim, qui me, honoribus et paternis muneribus spoliatum, domo atque patria expulerunt. Pater autem tuus me benigne exceptum victu et domicilio donavit. Quocirca credibile non est hominem sanae mentis respuere exploratam benevolentiam, sed potius quam maxime eam complecti. Ego autem neque cum decem simul viris me dimicare posse praedico neque cum duobus; kibens autem ne cum uno quidem congrediar.

Quod-

Quodsi vero urgeret necessitas aut magnum aliquod discrimen, admodum lubenter cum uno ex his viris pugnarem, quorum unusquisque ait se tribus esse Graecis parem. Ita etiam Lacedaemonii, quando singuli cum singulis pugnant, nullis sunt viris inferiores; conferti vero omnium hominum fortissimi. Nam licet liberi sint, non sunt tamen omni ex parte liberi; praeest enim ipsis domina, Lex, quam illi dominam multo magis timent quam tui te. Faciunt certe quidem quod lex imperat; imperat autem semper idem, non sinens ex acie profugere quantacunque sit hostium multitudo, sed jubens omnes in ordine suo stantes vincere aut mori" (1).

Haec Demaratus. Nos autem inde videmus, quanta fuerit legum apud antiquos vis et auctoritas. Persarum rex tale quid intelligere nullo modo poterat. Leges cogitabat quales ipse ferebat, quales vulgo habentur, principum jussa. Leges quales Graeci cogitabant, ne fando quidem audiverat. Naturae lege hae erant fundatae, ratione insita in natura hominum; quae vocat ad officium jubendo, vetando a fraude deterret. Ejusmodi lex non subditorum tantum, sed ipsius etiam regis et principis domina atque regina habebatur. Erat enim , δ νόμος, δ πάντων βασιλεύς θνητῶν τε καὶ ἀθανάτων, (ῶς Φησι Πίνδαρος) οὐκ ἐν βιβλίοις ἔξω γεγραμμένοις, οὐδέ τισι ξύλοις, ἀλλ' ἔμψυχος ὧν ἐχυτῷ λόγος, ἀεὶ συν-

<sup>(1)</sup> Herod. Lib. VII. c. 101. - c. 104.

οικῶν καὶ παραφυλάττων καὶ μηδέποτε την ψυχην  $\tilde{\epsilon}$ ῶν  $\tilde{\epsilon}$ ρημον ήγεμονίας $^{22}$  (1).

Et vero tam populi, ut insta videbimus, quam optimi quique homines illustria olim dederunt legum observantiae exempla, ut eam non commendarent tantum praeceptis, sed suis ipsi factis praestarent. Luculentissimum hujusmodi exemplum in Socrate magistro servavit nobis Plato. Justissimum illum vitaeque integerrimum virum, iniquo judicio in carcerem detrusum, summo mane adiisse proponitur Crito, Socratis familiaris simul et discipulus. Obsecrat ille magistrum ut ne, dum liceat, aufugiendi opportunitatem, a se et reliquis amicis paratam, aspernetur. Sed neque preces neque instans vitae discrimen optimo viro persuadent, ut amicorum consilio obsequatur; patienter in custodia infaustae navis adventum exspectat, nec, quamquam 'injuste capitis damnatus, patrias leges violare honestum virum decère existimat. Scilicet putabat Socrates: "Καὶ ἐν πολέμω καὶ ἐν δικαστηρίω καὶ πανταχοῦ ποιητέον ᾶ ἂν κελεύη ή πόλις καὶ ή πατρίς, η πείθειν αὐτην ή το δίκαιον πέφυκε. βιάζεσθαι δ'ούχ όσιον ούτε μητέρα ούτε πατέρα, πολύ δε τούτων έτι ήττον την πατρίδα" (2). Etiamsi autem leges effugisset Socrates inque aliam civitatem sese contulisset, despectui tamen procul dubio se fore ,, Οςτις γάρ νόμων διαφθορεύς έστι, existimabat. σΦό-

<sup>(1)</sup> Pluterch. ad princ. indoct. Vol. 1X. p. 120.

<sup>(2)</sup> Plat. Crit. p. 51. B. C.

con-

σφόδρα που δόξειεν αν νέων γε καλ ανοήτων ανθρώπων διαφθορεύς είναι" (1). — Neque defuerunt adeo inter legislatores antiquos, qui praeclare factis suis ostenderent, quanta existimatione leges haberi a civibus vellent; Zaleucum dico et Charondam. Illius enim , cum filius adulterii crimine damnatus, secundum jus ab ipso constitutum, utroque oculo carere deberet ac tota civitas in honorem patris poenae necessitatem adolescentulo remitteret, aliquamdiu repugnavit: ad ultimum, precibus populi evictus, suo prius, deinde filii oculo eruto, usum videndi utrique reliquit." Ulterius etiam processisse fertur Charondas, qui lege statuerat, , ut, si quis conciones cum ferro intrasset, continuo interficeretur. Interjecto deinde tempore, ex longinquo rure gladio cinctus domum repetens, subito indictà concione, sicut erat in eam processit: ab eoque, qui proxime constiterat, solutae a se legis suae monitus: Idem ego illam, inquit, sanciam; ac protinus ferro, quod habebat, destricto incubuit" (2).

In legum autem apud antiquos auctoritate dijudicanda ratio morum imprimis est habenda, quippe a quibus pendebat prorsus legum observantia. Haud

<sup>(1)</sup> Plat. l. l. p. 53. C.

<sup>(2)</sup> Valer. Maxim. Lib. VI. c. 5. §. 3., 4. Referas item eo quae de disciplina militari in Postumi Tuberti, Manlii Torquati aliorumque factis, apud Romanos imprimis, idem auctor tradit, Lib. II. c. 7.

constans ea esse poterat, nisi inesset in civium animis, quod ad leges colendas perpetuo eos excitaret. Proba igitur donec erat moralis civium conditio, legibus quoque non vi coacti, sed sponte sua serviebant. Praeter leges ipsas nemo ad eatum obsequium cives cogebat; sed ipsi prae morum suorum probitate religiosa legum reverentia ducebantur. Corruptis vero moribus, interierat omnis legum , auctoritas: omnem enim boni justique tum exuerant sensum. — Sed haec ita attigisse sufficiat. hac de re pluribus disputare licebit, ubi effato veterum duce, in legum obsequio civilis libertatis Nunc enim gravissima agnoscemus praesidium. eaque difficillima quaestionis pars tractanda est, quae agit de libertate.

## CAPUT II.

DE LIBERTATE.

Τοῦ καλλίστου τῶν ἐν ἀνθρώποις ἀγαθῶν, Ἐλευθερίας, μη περίτδωμεν. ήδ' ἐστὶν ἀρχη καὶ πηγη τῆς εὐδαιμονίας.

Philo Judaeus.

Quemadmodum hactenus legum notio et natura sas enucleate, ut spero, exposita est et illustrata, its postulare res videtur, ut jam altero loco in literatem inquiratur ejusque pariter ratio separatis explicetur. Quod quo clariore in luce ponatu, primum de libertate in genere, tum vero de utique eius forma paucis absolvere juvat.

# **§.** 1.

#### De universa libertatis netione.

Omnis," ait Tullius, "quae a ratione suscipir de aliqua re institutio, debet a definitione pricisci, ut intelligatur, quid sit id, de quo diutetur." (1). Quod quidem philosophi monituni

(Cic. de Off. Lib. I. c. 2.

tum uti in nullum non disputationis genus convenice putandum est, ita nobis libertatis veram notionem indagaturis imprimis attendendum esse vi-Tanta enim fuit fere opinionum hac de r: discrepantia, tam varia omni aevo apud varios hemines fuit vocis hujus significatio, ut in contririum plane ruerent subinde et omnia potius quan libertatem definirent. Dictum hoc maxime sit le libertate civili. Alius aliter eam terminavit, \$d unusquisque fere secundum suos ipsius more, studia, opiniones. Docet autem satis superque gentium tam antiquo quam recentiore aevo histria, quantam malorum segetem prava vocis aceptio per terrarum orbem severit (1), ut haud rap ipsum libertatis nomen, ipsa adeo res odio-habei coepta sit. Qui autem sieri hoc potuerit ostendee non hujus est loci, sed ex iis quae infra dicentr satis patebit. Hic unice libertatis spectamus nothnem. Itaque, age, varias hominum sententis prius breviter recenseamus et exploremus, deinle ipsi eam definire conemur.

Memorat igitur Montesquivius, Vir celebertimus, nonnullas quas dederunt libertati in civitate significationes. "Les uns," inquit, "Pont pris peur la facilité de déposer celui à qui ils avoient domé un pouvoir tyrannique; les autres pour la facalité d'élire celui à qui ils devoient obéir; d'autres, peur le droit d'être armés, et de pouvoir exercer la vio-

<sup>(1)</sup> Queritur de eo jam Isocrat. orat. ad Phil. p. 106.

quae

lence; ceux-ci pour le privilège de n'être gouvernés que par un homme de leur nation, ou par leurs propres lois" (1). Dominatur in hisce fere notio juris, facultatis vel privilegii, quod habeat popu-Ipse adeo Montesquivius lus atque exerceat. quamvis ceteroquin rectius de libertate pronunciavit, potestatem quandam et jus ipsam definivit. ,, Dans un étet, c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir, et à n'être point contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir." Et paulo inferius: ,, La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent." At vero errare egregie videntur quotquot hac via procedentes unice positivam, ut ita dicam, significationem tribuere libertati solent. Inde notio juris, privilegii, facultatis, quae ad libertatis notionem proprie acceptam nequaquam pertinet. Imo vero habet potius illa vox significationem negativam. Nihil enim aliud est quam tò non impediri. Liber es ratione habita vinculorum, curarum, dolorum, rerum omnino quae tibi sunt impedimento. Quod vero te liberum reddit, libertatem tibi vindicat, id demum positive intelligendum et facultate quadam praeditum est, quam ipsa libertas proprie non habet (2). Quid igitur? Nempe

<sup>(1)</sup> Esprit des Lois, Lib. XI. c. 2. Ita Cicero quoque moralem libertatem potestatem appellat vivendi ut velis, Parad. V. c. 1.

<sup>(2)</sup> Vid. Cl. Heusd. Socrat. School, Vol. II. p. 120. sqq.

quae re vera sit libertas, non nisi ratione status intelligi posse videtur. Quodsi quaerimus, quis status sit, quae conditio libertatis, hoc ita est expediendum, ut dicamus: Liber tum demum est dicendus sive homo seu populus, quum non impeditur, quo minus faciat, quod facere debeat. Intelligitur haec libertatis notio maxime, quando ipsam cum servitute comparamus. Haec utique non jus est, non facultas, non privilegium; sed ca est hominis conditio, qua vel physica vel morali ratione eum in modum continetur, ut prorsus prohibitus sit, quominus sua peragat. de libertate statuendum est: status est, non jus; sed is status, quo immunes sumus rerum omnium, quae nos impediant, quominus faciamus, quod facere omnino debeamus. Nam si v. c. unicuique nostrum agere liceret in civitate, quemadmodum ejus ferret voluntas, nulla prorsus esset libertas. Qua enim ratione in alios nos ageremus, eadem illi quoque in nos agerent et nunquam neque ipsi in tuto versari possemus, neque bona nostra tranquille possidere.

Paucis hisce de libertatis notione in genere praemonitis, ipsam in hominis et populi seu civitatis libertatem distinctam jam conținuo exponamus.

ý. 2.

#### De libertate hominis.

" 'Ubi hominis libertatem dico, non eam ad corpus referri velim, ut hominis libertas ea sit conditio, qua fromo, omnis corporis servitii immunis, alterum non habeat, cui tanquam domino et parere bogatur et servilia ministeria praebere; pertinet hacc ad res civitatis et idem valere potest quod libertas civilis. Est vero altera hominis libertas eaque longe praestantion: nam uti universe libertatem statum quendam appellare praestat, ita hominis libertas est status moralis et fere tota ad animum refertur. Est nempe ea animi conditio, quâ neque affectus, neque lubidines, neque voluptates, nequé tandem praejudicatae opiniones hominem impediunt, quominus recte et vivat et agat. Quamobrem animo corpus totum sit subjectum, imo vero serviat prorsus oportet. Hoc enim procul dubio verum est, quod natura sua immortalitate gaudet et ad divinum tendit, in id summum convenire imperium, mortale contra parere ipsi ac servire debere (1). Inde fit, ut habeatur ,, to virav autov autov racov νικών πρώτη τε καὶ άρίστη· τὸ δὲ ήττᾶσθαι αὐτὸν ὑΦ` έαυτοῦ, πάντων αἰσχιστόν τε ἄμα καὶ κάκιστον" (2). Quodsi pravae cupidinis studia in hominis animo prin-

<sup>(1)</sup> Plat. Phasd. p. 80. A. cf. Saliust. B. C. c. 1.

<sup>(2)</sup> Plat. de Legg. Lib. 1. p. 626. E.

principatum obtinent et plane dominantur, homo sane liber vocari nullo pacto potest; sed quo ista trahant, eo sequatur oportet, ut denique turpi sit et immani studiorum suorum servituti submissus nec magnopere bruti animalis dissimilis. "Ocτις γάρ," aiebat Socrates, η τὰ μὲν κράτιστα μή σχοπεί, τὰ ήδιστα δ' ἐκ παντός τρόπου ζητεί ποιείν, τί αν διαφέροι των αφρονεστάτων βοσκημάτων; αλλα τοῖς ἐγκρατέσι μόνοις ἔξεστι σκοπεῖν τὰ κράτιστα τῶν πραγμάτων, και έργω και λόγω διαλέγοντας κατά γένη, τὰ μεν ἀγαθὰ προαιρεῖσθαι, τῶν δε κακῶν ἀπέχεσθαι" (1). Perfecte autem temperans ille demum est, non qui cum multis voluptatibus atque cupiditatibus, quae ad impudenter et injuste agendum impellant, et pugnaverit et victoriam fuerit consecutus; sed qui a nulla istarum cupiditatum ullo modo vel tangatur vel percellatur (2).

,, Quisnam igitur liber? Sapiens; sibi qui imperiosus, Quem neque pauperies, neque mors, neque vincula terrent:

Responsare cupidinibus, contemnere honores Fortis, et in se ipso totus teres atque rotundus, Externi ne quid valeat per laeve morari; In quem manca ruit semper fortuna" (3).

Agno-

<sup>(1)</sup> Ap. Xenoph. Mem. Lib. IV. c. 5. f. 11., quae Socratis cum Euthydemo de intemperantia consabulatio lecta omnino est dignissima.

<sup>(2)</sup> Plat. de Legg. Lib. J. p. 647. D.

<sup>(3)</sup> Horat. Serm. Lib. II. Serm. 7. vs. 83., sqq.

Agnoscimus facile in hisce Stoicorum de morali libertate doctrinam. Fuit enim hoc celebratissimum eius sectae placitum, solum sapientem liberum, stultum omnem esse servum, quod paradoxon copiose expositum apud Ciceronem invenimus. Pauca tandem inde delibare juvat, quae ad argumentum nostrum uberius explicandum facere viden-"Quid est libertas?" rogat. "Potestas vivendi ut velis. Quis igitur vivit, ut vult, niși qui recta sequitur, qui gaudet officio, cui vivendi via considerata atque provisa est? qui legibus quidem non propter metum paret, sed eas sequitur atque colit, quia id salutare maxime esse judicat: qui nihil dicit, nihil facit, nihil cogitat denique, nisi libenter ac libere: cuius omnia consilia resque omnes, quas gerit, ab ipso proficiscuntur eodemque feruntur: nec est ulla res, quae plus apud eum polleat, quam ipsius voluntas atque judicium: cui quidem etiam (quae vim habere maximam dicitur) Fortuna ipsa cedit, sicut sapiens poëta dixit: suis ea cuique fingitur moribus. Soli igitur hoc contingit sapienti, ut nihil faciat invitus, nihil dolens, nihil coactus. Quod etsi ita esse pluribus verbis disserendum est, illud tamen et breve et confitendum est, nisi qui ita sit affectus, esse liberum neminem" (1).

Est

<sup>(1)</sup> Cic. Parad. V. c. 1., ubi vidd. Interpr. Conferri etiam merctur Seneca Epist. LI.; de const. sap. c. 19.

Est lic, quem hoc loco unice contemplamar, moralis libertatis status. Est autem, ut sponte nostra animadvertimus, miserrimus et hominis fere nomine indignus, quicunque "tò àautoù beidtatov ùtò to àbeatato te nal mispatato doudoùtau nal modèv àdeel" (1), quum ejus, quod optimum in se habet, infirmitate eo perveniat, "aute mà des divactas apxeiv tan du auto depentation, adda bepateien èneiva, nal tà bateù patata autan moralis de licentiae ideoque etiam de libertatis moralis statu judicemus, age, ejusmodi hominis miseram sortem e Platonicis maxime chartis explicemus.

contulit ille in opere de Republica, quod ethieum potius quam politicum dixeris, cum quinque
regiminis formis totidem animi humani formas omni
ex parte simillimas, quarum pessimam in civitate
tyrannidi respondere docet. Quemadmodum autem
in optima animi conditione virium diversarum esse
dicit harmoniam quandam et concentum, unde emanet libertas; ita in animo ejus, qui tyrannico ingenio sit praeditus, ullam adesse harmoniam negavit.
Hic enim una aliqua vehementiori cupiditate regitur et tanta laborat animi perturbatione, ut ejus
imperio tanquam saevae sit et crudeli dominationi
subjectus. Nascitur ille e viro democratico, qui,

in

<sup>(1)</sup> Plate de Rep. Lib. IX. p. 589. E.

<sup>(</sup>a) Plat. I. I. p. 590. C.

in juventute ab amicis pudorem appellare doctus stoliditatem, temperantiam ignaviam, modestiam et moderationem rusticitatem et illiberalitem (1). omnem deinde deposuit honestatis amorem, et lubidipibus pravisque studiis largiter indulsit. Ubi autem demogratici viri filius in dissolutorum hominum consortium venit, hi impetrare id studebunt, ut in ejus animo inhonestae alicujus, veluti amoris, flammam auscitent, η προστάτην τῶν ἀργῶν καὶ τὰ έτοιμα διαθεμομένων έπιθυμιών, ύπόπτερον καλ μέγαχ หมุติจังสะ รเงสะ," praefectum segnium cupiditatum et libidinem ei subministrantium, alatum quendam magnumque fucum. Ubi igitur circa ipsum susurrantes cupiditates ceterae, nidore refertae, unguentis, coronis meroque, fuco indiderint aculeum; tum vero, insaniae satellitio circumstipatus, furit hic animi praesectus, et si quas in se deprehendit opiniones, quae probae exsistant et ad frugalitatem adducantur, exstirpat illas expellitque, donec se purgaverit temperantia novaque insania repleverit (a).

Talem viri tyrannici seu intemperantis imaginem praebuit nobis Plato. Nulla in ejus animo cernitur amicitia, nulla inter partes concordia. Servit prorsus homo cupiditatibus. Delabitur εἰς πᾶσαν παρανομίαν, sed ipse non animadvertit; imo vero cum amicis ἐλευθερίαν ᾶπασαν nominare solet (3). Ast

<sup>(1)</sup> l. l. Lib. VIII. p. 560. D.

<sup>(2) 1, 1.</sup> Lib. IX. p. 571. A. - 573. B.

<sup>(5)</sup> i. i. p. 572. D.

misere fallitur. Nam quemadmodum civitas tyranno subjecta libertate civili plane caret, ita necesse quoque est in homine isto tyrannico η την αὐτην τάξιν ἐνεῖναι, καὶ πολλῆς μὲν δουλείας τε καὶ ἀνελευθερίας γέμειν την ψυχην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα αὐτῆς τὰ μέρη δουλεύειν, ἄπερ ῆν ἐπιεικέστατα, σμικρὸν δὲ καὶ τὸ μοχθηρότατον δεσπόζειν.—" Quid igitur? (ita porro Glauconem Socrates interrogat) servumne an liberum talem animum esse dices? — Servum equidem vehementer. — Nonne autem servitute et tyrannide pressa civitas minime facit quae velit? — Procul dubio. — Itaque etiam animus veluti tyranno subditus minime quae volet faciet; sed furoris impetu semper distractus, perturbatione erit et poenitentià refertus (1).

Fuit haec Socratis et Platonis doctrina, qui uterque stupendos fecerunt in Ethica tractanda progressus, quorumque imprimis philosophia limpidissimus haberi fons potest, unde humanae naturae petamus cognitionem. Equidem certe plurima inde in usum meum depromsi, quorum ope spero fore ut gravissimam de morali libertate quaestionem porro etiam, si non apte explanare, at satis adumbrare mihi liceat. Utut est, percepimus, ni fallor, ex hisce eam esse moralis libertatis statum, quo hominem, corporis lubidinibus domitis, nulli regant affectus, nullae falsae et praejudicatae opiniones,

qui-

<sup>(1)</sup> Plat. I. l. p. 573. C. - 577. E.

SÉ

quibus quippe impediatur quominus vitam ac facta recte exsequatur, ut non solum autapung, prout Graeci dicunt, sed etiam autoxparis merito appellari possit (1). Calculum igitur nostrum palmariae adjiciamus Tullii e Stoicis maxime fontibus haustae sententiae, ubi laudatum hujus sectae paradoxon pro solita sua dictionis et vi et elegantia explicat. "An ille mihi liber," ait, "cui mulier imperat? cui leges imponit, praescribit, jubet, vetat quod videtur? qui nihil imperanti negare potest, nihil recusare audet? poscit? dandum est: vocat? veniendum: ejicit?abeundum: minatur?extimescendum? Ego vero istum non modo servum, sed nequissimum servum, etiam si in amplissima familia natus sit, appellandum puto. Atque ut in magna familia sumt alii lautiores, ut sibi videntur, servi, sed tamen servi, atrienses ac topiarii: pari stultitia sunt, quos signa, quos tabulae, quos caelatum argentum, quos Corinthia opera, quos aedificia magnifica nimio opere delectant. At sumus, inquiunt, civitatis principes. Vos vero ne conservorum quidem vestrorum principes estis. Sed ut in familia, qui tractant ista, qui tergunt, qui ungunt, qui verrunt, qui spargunt, non honestissimum locum servitutis tenent: sic in civitate, qui

<sup>(1)</sup> Vid. hac de re locus Platonis, qui est in Menex. p. 247. E., a Cicerone expressus Tusc. Quaest. Lib. V. c. 12., quem laudat Cl. van Heusde, Init. Vol. III. p. 169.

se istarum rerum cupiditatibus déderunt, ipsius servitutis locum paene infimum obtinent. (1)

Verum, hisce accunque tandem illustratis, ad 'eivilis libertatis exponendam notionem nunc continue pergamus.

S. 3.

# De libertate populi sive civitatis.

Veteres, Romani imprimis, qui libertatem ad se tantum pertinere putabant, jus eam duxerunt areteque conjunxerunt cum civitatis notione, ut qui civitatis jure frueretur, idem simul libertate gauderet (2). Liberos unice cives vocabant, i. e. omnes qui suffragii in comitiis ferendi, honorum petendorum, provocandi aliarumque rerum jus haberent (3). Si vero ita de populi libertate existimari oportet, hodie misera sane est gentium conditio omnesque Europeae gentes libertate nequaquam frumtur. Est vero populi seu civitatis libertas is status civilis, quo unusquisque in civitate neque civium suorum neque aliorum hominum injuriis prohibetur, ne ossicia sua peragat, omnino ea qua honestum civem decet ratione vivat atque agat. Fue-

<sup>1) (1)</sup> Cic. Purad. V. c. 2. Cf. Seneca Epist. LXXX.

<sup>(2)</sup> Pariter si quis apud Romanos libertatem amittebat, jure etiam civitatis privabatur, quod tum fiebat quum maximam capitis subibat diminutionem; quamquam media capitis diminutione, amissa civitate, salva erat libertas.

<sup>(3)</sup> Vid. Ernest. in Clave Cic., voce Libertas.

Fuerunt quidem inter recentiores, qui civilem 15bertatem veluti ei opponerent libertati, qua in stasu, quem crepant, naturali usae aliquando fuisse censentur familiae atque tribus; - primos nempe homines, mulli subjectos imperio, sed in summa vagances libertate, inductos! fuisse statuunt, at in unum locum convenirent, ne frenor acciperent et regns, ut denique de volumtate sus et libertate purrent quandam concederent, que praesuncion liberture sive civili potirentur; — sed fallumur inth In statu enim naturali ecquis animadvertit libertatent? Gentes quibusvis injurifs somet invicem perpetuo lacessunt inque servitutem redigunt, ut qui inver eas fortior sit, idem sit liberior. In civitate vero rum liber es, quum nihil obstat, ne facias quod commendet jubestque justum azque decoram. Haec tamen civilis libertas im est moderanda, ut re vera libertas dici mercatur. Quippe cives boni justique sensu ducti his ipsi finibus suam circumscribant libertatem oportet, ut ne quod deceat justumque sit aspernati, pro pudore impudentiam, pro justitia injustitiam sinu foveant et temperata illa veraque libertas prae ipsorum petulantia in nimiam istam sive ayay executerizy, quam Plato vocavit, mox abeat et causa exsistat servitutis. Est autem nimium istud non sic accipiendum quasi in civitate libertas possit esse nimia; imo vero libertas vera civibus esse nimia nequit; sed est illa hujus abusus, neque iccirco quae li-E 2

bertatis, nomine appelletur digna putatur. Quando enim res eo pervenit, ut plurimum ipse possit populus omniaque ejus arbitrio regantur, non dicenda amplius libertas est, sed licentia (1).

Jam aliquoties Platonis Politiam inspeximus plurimaque inde in rem nostram convertere haud raro licuit. Et sane, quamvis ipse talem civitatem nunquam in terrarum orbe adesse posse professus sit, qualem in hoc opere suo adumbravit, tamen praecepta eo continentur civitati hodieque saluberrima. In his illud item primarium est, quod de civili libertate in populi licentiam degenerata monuit. Equidem locum illum, quem disertius elegantiusque haud facile tractare licet, hic apponam, quo facilius, licentia rite a libertate distincta, seliqua oratio nostra procedat.

Postquam igitur docuit Plato, quomodo auri sacra fame interire soleat oligarchia, sic porro cum Glaucone disputat: "Nonne etiam quod democratia bonum esse censet, hujus insatiabilis cupiditas eam item dissolvit? — Ecquod in ea bonum censeri dicis? — Libertatem. Hoc enim sane in populari civitate pulcherrimum esse audias et propterea consentaneum, ut in hac sola degat quicunque natura liber sit. — Crebris profecto sermonibus hoc usurpari solet. — Nonne igitur, quod modo dicere instituebam, hujus rei insatiabilis cu-

pi-

<sup>• (1)</sup> Cic. de Rep. Lib. III. c. 10.

piditas ceterarumque rerum negligentia cum hanc regiminis formam commutat tum in ejusmodi conjicit statum, ut tyrannide indigeat? -- Quomodo? --Cum enim (1), opinor, inexplebiles populi fauces exaruerunt libertatis siti, malisque usus ille ministris non modice temperatam, sed nimis meracam libertatem sitiens hauserit, tum magistratus et principes, nisi valde lenes ac remissi sint ac large sibi libertatem ministrent, insequitur, insimulat, atguit; praepotentes, reges, tyrannos vocat. ---: Faciunt profecto hocce. — Eos vero, qui parent principibus, ignominia afficit, ut servos voluntarios et nihili homines; eos autem, qui in magistratu privatorum esse similes volunt, eosque privatos, qui efficiunt, ne quid inter privatum et magistratum differat, ferunt laudibus et mactant. honoribus. Nonne necesse est in ejusmodi republica plena esse libertatis omnia? - Quidni? -Eamque, amice, etiam in privatas aedes irrepere', ut et hae omnes vacent dominatione et hoc malum usque ad bestias perveniat? — Quomodo hoc dicimus? — Ita, ut pater filii similis sieri adsuescat metuatque liberos, filius autem patris fiat similis, utque liber sit neque revereatur neque metuat parentes; inquilinus autem civi et civis inquilino sese adaequet pariterque peregrinus. - Fit sane ita. -Haéc ·

<sup>(1)</sup> In his et quae sequenter secutes partim sum elegantem Ciceronis interpretationem, quae exstat de Rep.
Lib. I. c. 43.

Hace aliaque hujus generis exigua obtinent; magister discipulos metuir iisque blanditur, spernuntque discipuli magistros haud secus ac custodes. universe juniores senioribus sese assimilant et verbis factisque cum iis decertant, senes autem ad juvenes se demittentes facetiis et salibus ad satietatest usque indulgent, dum juvenes imitantur, ne ingrati ils esse et imperiosi videantur. --- Ita plane est, - Extrema vero, amice, multitudinis libertas quanta sit in ejusmodi civitate, quum qui emuntur, tam servi quam servae, nibilominus liberi sunt quam qui cos emerunt, quantaque mulicribus juxta viros virisque juxta mulieres aequalitas sit atque libertas, paene obliti sumus dicere. --- Nonne igitur secundum Aeschylum dicamus, quod nune in buccam nobis venit? -- Omnino: et ita quidem dico. Nam bestiae, quae sunt hominibus subjectae quanto liberiores sint in illa civitate quam in alia, non facile quis credat, nisi rem ipsam conspexerit. Omnino enim ex proverbio catellae sunt perinde ac herze, et equi asellique perquam libere et graviter incedere consueverunt, ut in obviam quemque incurrant, nisi de via cesserit; atque ita cetera omnia plena sunt libertatis" (1).

Est hic celebratissimus de degenerata populi libertate locus, cujus veritatem cum universe gentium historia, tum nimis, eheu! probavit recentior

20.

<sup>(1)</sup> Plat. de Rep. Lib, VIII, p. 562, B. - 563, C.

actas. Ea autem quum est civitatis conditio, facile animadvertimus quam misere ipsi sint cives affecti. Omnes sese liberos existimant et ne nomen quidem servitutis perferre possunt; sed re vera adeo perturbata sunt omnia, ut unusquisque civium sua officia parum curet, pro lubitu agat et, honestate postposità, summa proximum quemque injurià afficere haud vereatur. Libertas igitur nulla est; nam vera civilis libertas non in eo cernitur, ut aliquis quae velic in civitate agat, sed quae debeat. Quodsi omnes ita vivunt atque agunt, nemo non inter cives, a ceterorum injuriis tutus, cum officia sua peragere potest tum plena civili libertate frui.

Haec de civili libertate monuisse nunc quidem sufficiant, siquidem quae hoc loco dicta sunt, eo tantum valent, ut recte de populi libertate cogitemus. Qua enim ratione in civitate vindicetur libertas, dedira opera posthac exponetur.



# SECTIO POSTERIOR.

# AGITUR DE RATIONE, QUA VINDICATUR LIBERTAS.

#### CAPUT I.

EXPLICATUR RATIO, QUA VINDICATUR
HOMINI LIBERTAS.

Dis te minorem quod gerie, imperas:
Hinc omne principium, huc refer exitum,
Horatius.

Natura tam legum quam libertatis exposita, reliquum est, ut arctam explicem libertatis cum legibus conjunctionem, sive ostendam probemque
quomodo harum in civitate spectata auctoritate illa
civibus vindicetur. Verum persuasit mihi argumenti gravitas, ut candem in morali libertate viam
iniens hujus quoque vindicandae rationem pro viribus indicare conarer. Est quidem, fateor, haec
disquisitio ejusmodi, ut non prorsus sit necessaria;
sed tamen a re nostra non plane videtur aliena.
Maxima enim esse solet virum honestum inter bonumque civem necessitudo; utrumque autem ut

×

efficerent antiquarum legum imprimis suit propositum. Quocirca ubi prius viderimus de ratione, qua homini per se vindicatur libertas, item quiillud in civitate factum suerit sierique soleat, exquirendum est, ut sic velut per ἐπαναβαθμούς quum sensim adscenderimus, tandem ipsi quaestioni propius spectandae unice vacare possimus.

#### §. 1.

# De ratione, qua vindicatur homini libertas, ex antiquorum et Platonis maxime sententia.

Libertatis moralis suapte natura particeps est homo. Accepit enim rationem, qua coërcere omnia bene vivendi agendique impedimenta possit.

π Λόγον appellat Plato μουσική κεκραμένον δε μόγος εγγενόμενος σωτηρ ερετής δία βίου ενοικεῖ τῷ εχοντί"(1).

Docet illud cum Platone imprimis Plutarchus, ubi in libello Περὶ τοῦ ἐκούειν ita de morali libertate scribit: π Τῷ λόγῳ ἐπομένους ἄξιόν ἐστι μόνους ἐλευθέρους νομίζειν μόνοι γὰρ, ὰ δεῖ βούλεσθαι, μαθόντες, ὡς βούλονται ζῶσι" (2). Hac potissimum ratione ab animalibus sumus distincti, quae non habent, quo cupiditates suas frenent earumque jugum effugiant, coguntur vero sequi quocunque trahat lu-

<sup>(</sup>x) de Rep. Lib. VILK. p. 549, B.

<sup>(2)</sup> Vol. VI. p. 135.

bidinum impetus. At vero, praeterquam ratione, aliis est homo dotibus ornatus, quibus communicer adjutus in libertatem se vindicare possit: nam ratio per se non habet virium satis. Videamus, quaenam hac de re prodat philosophia Platonis.

Quum in animum humanum penitus inquireret Plato, id spectabat maxime, ut ad veritatem, ii. bertatem et virtutem homo philosophando perveniret. Philosophus autem non prorsus quidem a sensibus abstineat oportet, dummodo ne in tribus' illis sibi comparandis prohibeatur. Kabdorei, animi purgatione opus est, ut ita hic, a corporis vinculis solutus, autoc xal autov vivat et agat, veritatis fiat compos, liber evadat, virtutem assequatur. Statuit omnino veritatis demum amore id sibi comparare hominem posse, ut libertate morali et virtute gaudeat (1). Etenim comparavit Plato in Phaedro dialogo, qui uti poëtico plane sese commendat colore, ità luxurians et juvenile philosophi ingenium satis superque prodit, - comparavit igitur ille animum omnem cum bigis alatis et auriga. Equorum unus bonus dicitur et frenis facile obediens. malus vero alter et contumax, ut adeo nisi recte ab auriga gubernaretur et a socio cohiberetur, vehiculum saepius resupinum caderet (2). Quam animi imaginem si interius perceperimus, facile cupiditatum in animo cum ratione significari certamen

de-

<sup>(1)</sup> Vid. omvino Cl. ven Heugde, Init. Vol. III. p. 212.

<sup>(2)</sup> Plat. Phaedr. p. 253. D. sqq.

deprehendensus vinque agnoscemus amoris. Malus iste equus set à Epus wardquos, quem Plato in Symposio (1) depinait, prava omnia appetit, turpissimis studiis repletus. Frenatur autem et comprimitur ab auriga sive recta ratione, qui tamen, quamvis sapienti gubernatione utens, per se via equi contumaciam et petulantiam coërceret, nisi auxiliaratur aurigae bonus ille, modestiae ac pudoris plenus veraeque opinionis amicus equus. Est hic alter ille amor, à "Epus, uti vocatur, oùpános, veri rectique amor, e bonorum affectuum numero. Is enim vi sua rationi ubique assiduam se socium praebere solet, quo fit, ut frenare et domare ratio cupiditates satis possit totumque animum ad veritatem, libertatem et virtutem adducere (2).

Sed quod Plato juvenis inceperat, id senescens persecutus est et accuratius explicuit in libris do Republica. Memorat ibi tres civium in republica ordines, τὸ Φυλακικὸν sive principes, τὸ ἐπικουρικὸν sive custodes, τὸ χρηματιστικὸν sive opifices ceteramque turbam, bonis malisque, sed insipientibus omnibus compositam, cujus gubernandae cura principibus est demandata. Hi autem, quamvis egregii viri, officio recte obeundo non pares sunt, nisi auxilientur ipsis custodes. Pari modo in animo humano rem sese habere dicendum est, in quo distin-

<sup>(1)</sup> Plat. Symp. p. 180. D. E.

<sup>(2)</sup> Vid. Cl. van Heusde, l. l. p. 25. & 178. sq.; So-cratische School, Vel. II. p. 282. sqq.

stinguuntur tres item partes, singulis in civitate ordinibus reapondentes, τὸ λογιστικὸν scilicet, τὸ δυμοειδὲς et τὸ ἐπιδυμητικὸν. — Τῷ ἐπιδυμητικῷ isto significantur prava omnia studia, cupiditates, lubidines, quae non nisi ratione seu τῷ λογιστικῷ frenari possunt; sed pariter atque in civitate multitudinem sine custodum auxilio vix cohibent magistratus, desiderantur in animo τοῦ δυμοειδοῦς vires, quibus τὸ λογιστικὸν adjuvetur et sustentetur. Quodsi ita animo nostro omnia sunt comparata, harmonia quaedam inter varias vires obtinet, liber est animus, atque verum rectumque assequi studet (1).

Utraque hacce Platonica imagine optime illustrari videtur, quo tandem modo ad moralem libertatem perveniendum homini sit. Bonus ille equus τοῦ δυμοειδεῦς robore munitus, ductus maxime veri rectique amore, talem praestat rationem, quae sapienti moderamine animum gubernet. Θυμός iste a puero inde in homine inest et ira, impesus, voluntas etiam vel alio simili nomine vocari possit; sed veri rectique studio alatur oportet, ut rationis jussis lubenter obsequatur, harmonia in animo obtineat vigeatque ή ἐπὶ μὰν ταῖς αἰσχροῖς αἰσχύνη, ἐπὶ δὲ τοῖς καλοῖς Φιλονιμία, sine qua neque civitas neque homo etiam ulla praeclara facinora edat. Verum, quod saepius inculcavi, id iterum hoc loco

in-

<sup>(1)</sup> Plat. de Rep. Lib. IV. p. 440. E. sqq.

inculcandum et vero disertius exponendum est: sins veri rectique amore nulla est moralis libertas. Age, denno illud e Platone delibemus.

Sermonibus cum Gorgia, Polo, Callicle ad finem fere perductis, miserum sibi eum videri dicit in Gorgia dialogo Callicles, qui coram judice, licet innoxius, neque sibimet ipsi neque aliis succurrere dicendo et auxiliari possit. Tum vero sic fere Socrates: "Mihi quidem," inquit, " is minime miser esse videtur, qui neque adversus homines neque adversus Deos injusti quid vel dixerit unquam vel perpetraverit. Hoc scilicet ajo praestantissimum esse auxilium, quod sibi ferre homo queat, ut nulla pallescat culpa. Ipsam enim mortem nemo sapiens reformidat; injusta vero facinora reformidat, quorum poenas novit post mortem etiam esse conse-Summum enim omnium malorum est cuturas. animo vitiis repleto ad inferos migrare." Inserta tum narratione de futura animorum post hanc vitam conditione deque judicio in inferis instituendo, sic pergit Socrates: "Ego igitur, o Callicles, his narrationibus sidem habeo et dispicio, qui ad judicem veniam animo quam sanissimo ornatus. Itaque missis humanis honoribus, veritatem respiciens, conabor re vera, quoad potero, optime et vivere et, ubi moriar, mori. Cohortor autem ceteros quoque omnes, quoad possum, et vero te etiam vicissim cohortor ad hance vitam, ad hocce certa, men, ut magis esse quam videri boni videamur.

Parvi igitur ducamus hominum tam existimationem quam vituperationem. Ducem adhibeamus rationem, ut justitiam ceteramque exercentes virtutem, tum vivamus tum moriamur" (1).

Ita philosophando viam ad moralem libertatem sibi sternere coeperunt antiqui; nos vero rem atiqui philosophia contenti. Quae quidem diversa ratio nostra ab antiquorum cententia idoneam praebere materiem videtur, de qua jam altero loco agatur.

# S. 2.

De varie, quam et antique philosophi secuti sunt et nos sequimes ad monalem nobis vinde dicandam libertatem, vid.

Vindicatur nobis moralis libertas e sentenția antiquitatis philosophia, e noatră Dei cultu sive neligiona (2).

Religio apud antiquos continebatur maxime tum sitibus ac cacrimoniis, tum mythologia sive fabulis de Eiis. Deabusque, imprimis uti apud Ovidium exstant, quarum quaedam philosophiae et Ethicae adeu praecepta tradebant. Iccirco non habebat religio quo cultiorum hominum animos expleret. My-

(4) Plat. Gorg. p. 522. C. ad fin. dial.

<sup>(2)</sup> De hac ut libertatis moralis vindice Vid. Cl. van Heusde, Socrat. School, Vol. 11. p. 193. sqq.

Mysteria vero, quae altera erat veterum, sed eruditioram hominum religio, Orpheo maxime et Musaeo auctoribus instituta, interiorem doetrinam continebant spectabantque cultum hominis et ejus post hanc vitam conditionem, verbo, rerum gravissimarum principia complectebantur (1). madverterant ita viri veritatis studiosi popularis 'religionis egestatem, atque sic factum est, ut prac-'stanti mysteriorum doctrina edocti, inquisiverint in naturam tam Dei quam kominis, morali omnino philosophiae studuerint. Socratis autem tempore exstiterum Sophistae, mirabili quidem ingenio praediti homines, sed simul moralis philosophiae principiis destituti (2), quo non poterant non vehementer morum integritati nocere. Eorum doctrinae unus omnium maxime sese opposuit Socrates, verae philosophiae parens, quum primus eam e coelo devocaret et in urbibus collocaret et in domos etiam introduceret et cogeret de vita et moribus rebusque bonis et malis quaerere (3). Philosophiam scilicet omnem a divino praecepto Γνώθι σεχυτόν ducendam esse statuit et mirabiles fecit in morali doctrina progressus, quos clara postea in luce posuit ejus di-

<sup>(1)</sup> Cic. de Legg. Lib. II. c. 14.

<sup>(2)</sup> Sic Gorgias, ut hujus exemplo utar, statuebat non cohibendas esse cupiditates, si quis qualem deceat se praestare vellet, sed esse unius cujusque quam maximas eas esse sinere et parare iis undecunque expletionem; hoc autem audire viriutem; argum. Plat. in Gorg. p. 492. D.

<sup>(3)</sup> Cic, Tusc. Quaest. Lib. V. c. 4.

discipulus Xenophon, locupletavit Plato. , Οὐ τὸ ζῷν, docebat Socrates, περὶ πλείστου ποιητέου, ἀλλὰ τὸ εὖ ζῷν" (1). Plato autem, quem ceteri deinceps fere secuti sunt philosophi, philosophiam uti παι-δείαν appellavit, ita excoluit etiam tanquam institutionem hominis finemque ejus esse voluit τὴν ἀμοίωσιν τῷ θεῷ. Quapropter cultum imprimis spectabat hominis et moralem perfectionem, ut tandem artium ac disciplinarum ope ipsum pulchrum, verum, justum sanctumque contemplaretur.

Hoc quum esset philosophiae post Socratem maxime et Platonem propositum, commode illa a Cicerone ars vitae (2), vitae parens (3), enimi medicina (4) dicta esse videtur, quippe quae sola bene vivendi praecepta traderet doceretque, quomodo μετὰ νοῦ τε καὶ δόξης δρθῆς λογισμῷ, ut Plato loquitur (5), ducendae et cohibendae essent pravae nostrae cupiditates, falsae autem opiniones, gravissima ista vitae recte degendae impedimenta, penitus eruendae. Quid enim valere possit, si recte adhibeatur, philosophia ad animi concentum stabiliendum sive χείρονός τε καὶ ἀμείνονος κατὰ Φύσιν ξυμφωνίαν, ὁπότερον δεῖ ἄρχειν ἐν ἐνὶ ἐκάστῷ (6), vel e sola Platonis Politia apte efficias; sed vel sic

ta-

<sup>(</sup>a) Plat. Crit. p. 48. B.

<sup>(2)</sup> de Fin. Lib. III. c. 2. init.

<sup>(3)</sup> Tusc. Quaest. Lib. V. c. 2.

<sup>(4)</sup> I. I. Lib. III. c. 3.

<sup>(5)</sup> de Rep. Lib. IV. p. 431. C.

<sup>(6)</sup> l. l. p. 432, A.

tamen, quo manifestius declaretur laudata philosophiae vis, audiamus tandem, quaeso, in Phaedens Socratem de morali libertate cum Simmia et Cebete disputantem. "Quicunque," inquit, "non discendi ardore flagraverit et deinde plane purus hinc abierit, ei ad Deorum genus nesas est pervenire. Sed iccirco, optime Simmia et Cebes, qui recte philosophantur, abstinent ab omnibus corporis voluptatibus. Eas spretas nequaquam sequuntur, utpote qua via incedant nescias; ipsi vero philosophi existimantes non oportere philosophiae quempiam adversari, quum animum a corpore liberare et purgare studeant, philosophiae totos sese tradunt, sequentes qua illa ducat. Norunt enim philosophiam ipsorum animum, in corpore vinctum prorsus et per corpus veluti per carcerem quendam res contemplari coactum, suscipere et sensim admonere ac solvere conari, ostendentem, fallax esse oculorum, fallax item aurium atque sensuum ceterorum judicium, tum etiam suadentem, ut ab his quantum possit discedat, se ipsum inde revocet et colligat, nec ulli praeterquam sibi fidem habeat. philosophi animus, comparans sibi tranquillitatem voluptatum et dolorum, obsequens rationi et semper in eo occupatus, ut verum, divinum, simplex contempletur ejusque contemplatione piscatur, ita sibi vivendum esse censet, quam liu vivat; ubi vero hinc discesserit inque cognatum locum pervenerit, malis humanis se li seratum irl putat (1). Vitae enim curriculo peracto, , δί τξι ἀληθεία δρομικοὶ εἰς τέλος ἐλθόντες τά τε ἄθλα λαμβάνουσι καὶ στεΦανοῦνται" (2).

Fuit haec philosophandi ratio quam optimi quique inter antiquos sequerentur, haec philosophia, cui serviendum plane putarent (3). A molesto corporis onere remotum vere demum recteque animum philosophari posse existimabant, ut omnes arcerentur libidines omnesque exstrinsecus allatae atque a vera philosophia alienae opiniones, ut ipse tandem animus αὐτὸς καθ' αὐτὸν agens libere omnia exsequeretur, ad plenam denique homo perveniret per philosophiam libertatem. "Nam corpus hoc (ajebant) animi pondus ac poena est: premente illo urgetur, in vinculis est, nisi accessit philosophia: et illum respirare rerum naturae spectaculo jussit, et a terrénis dimisit ad divina. Hacc libertas ejus est, haec evagatio; subducit interim se custodiae in qua tenetur, et caelo reficitur. -Sapiens assectatorque sapientiae adhaeret quidem in

COI-

<sup>(1)</sup> Phaedon. p. 82. B. — 84. B.

<sup>(2)</sup> ds Rep. Lib. X. p. 613. C., quocum comparat Stell-haumius Pauli Apost. Epist. I. ad Corinth. IX.: 24.; Epist. II. IV.: 9.; Epist. ad Philem. c. III.: 14. Primum locum recte confert Vir doct., uterque reliquus nequaquam conferri potest. Pro his tamen comparari meretur ejusdem Apostoki Epist. II. ad Timoth. IV.: 7, 8.

<sup>(3)</sup> Nota est Epicuri aliorumque sententia: ,, Philoso-phiae servias oportet, ut tibi contingat vera libertas."

Legitur apud Senecam Epist. VIII.

corpore suo, sed optima sui parte abest, et cogitationes suas ad sublimia intendit, et velut sacra+ mento rogatus, hoc quod vivit stipendium putat: et ita formatus est, ut illi nec amor vitae nec odium sit, patiturque mortalia, quamvis sciat ampliora superesse" (1). Hanc igitur philosophiae vim, si quis alius, optime percipiens, eximiis hisce verbis ejus laudem complexus est Romanorum Plato: "O vitae phitosophia dux! o virtutis indagatrix expultrixque vitiorum! quid non modo nos, sed omnino vita hominum sine te esse potuisset? tu urbes peperisti: tu dissipatos homines in societatem vitae convocasti, tu eos inter sè primo domiciliis, deinde conjugiis, tum litterarum et vocum communione junxisti: tu inventrix legum, tu magistra morum et disciplinae fuisti. ad te confugimus: a te opem petimus: tibi nos, trt antea magna ex parte, sic nunc penitus totosque tradimus. Est autem unus dies bene et ex pracceptis tuis actus peccanti immortalitati anteponendus. Cujus igitur potius opibus utamur quam tuis? quae et vitae tranquillitatem largita nobis es et terrorem mortis sustulisti" (2).

Ita ad philosophiam confugiebant antiqui et inde omne solatium quaerere, inde quid verum esset exquirentes, libertatem moralem et virtutem vin-

<sup>(1)</sup> Seneca Epist. LXV.

<sup>(2)</sup> Cic. Tusc. Quaest. Lib. V. c 2. Cff. tum hujus capitis initium lum Lib. III. c. 6.

vindicare sibi conabantur. At vero uti philosophia nos praeparare dici potest ad regiam inveniendam viam, qua libertatem nobis moralem vindicare possimus et reorandela quaedam haberi, vel sic tamen altius tendunt religionis Christianae praecepta. Ea item summatim exploremus,

Philosophiam igitur, qua alteram sibi reperire religionem videbantur antiqui, apud nos excepit religio Chtistiana, cujus praecepta plenam et omnibus suis numeris absolutam continent de morali hominis perfectione doctrinam. Ex his Deum agnoscimus tanquam summi boni inter homines auctorem, nullis obnoxium vitiis, perfectissimum omnino virtutis et clementiae exemplar, illud denique Numen, quod, humanam sapientiam longe longeque superanti imperio cuncta gubernans, bonis se benevolum, malis ultorem praestare solet. At agnoscimus simul humani generis pravitatem quantaque Dei benevolentiae cum in hacce tum in altera illa vita debeamus. Cogitabant antiqui philosophi facili se opera, modo virtutem coluissent, post mortem aeternam felicitatem consecuturos; quocirca sua virtute nisi in vitae bene actae conscientia omnem suam futurae vitae spem reponebant. Nos hanc unice a Dei benevolentia et liberalitate exspectamus, neque ullis vel optimis nostris facinoribus merita tribuere solemus (1). Est hujus potissimum erga

hu-

<sup>(1)</sup> Vid. hac de re J. H. Scholten, Dieq. de Dei erga hom. amore, Traj. ad Rh. 1836. p. 4. aqq.

im-

humanum genus amoris et clementiae perpetua recordatio, quae acerrimus exsistere potest ad eum colendum stienulus. Nos nibili homines sumus et erroribus quotidie obnoxii; Deus vero nostri miseritus e malis nos liberavit per filium suum Jesum Christum, itx tamen ut ipsi serviremus nec hac dibertate freti in peccatis perseveraremus (1). Virtutem igitur exercenmus necesse est, ut hac vita probe peracta acternae felicitatis beneficium accipiamus, quam promisit omnibus, quotquot ipsi serviverint. Quocirca nostrum est, ut veri rectique amore ducti in res omnes inquirentes, quod vero bomum est retinentes, virtutem assequi nitamur, quae omne suum habet in Dei cultu fundamentum. 1780 · Deo nibil potest excogitari perfectius; praecipit adeo nihil nisi quod bonum justumque sit. Jam vero. quum cernatur moralis nostra libertas in pravitatis cujusque immunitate ejusque principium habendum sit - virtutis studium, vix sieri aliter potest, quin Deum colendo, id est, Dei praecepta observando atque -ita, corpore ejusque cupiditatibus missis, virtutem in deliciis habendo moralem nobis vindicemus libertatem. Quae quo majore studio observamus, -eo pleniore gaudemus libertate: nam etsi optimis sumus facultatibus ad virtutem instructi ideaque aliquando factorum dictorumque rationes reddere debebimus, vel sic tamen (ea scilicet est nostra

<sup>(1)</sup> Epist. I. Petri II.: 16.

imbecillitas) tantus interdum est cupiditatum impetus ut, bona nostra voluntate carum mole obtuta, prava pro bonis venemur et vitio tantum non delectemur.

Itaque curare id homo imprimis debet, ut moralem suam emendet conditionem, quiz, prouti supra animadversum est, hominis libertas quamvis quaedam sit immunitas omnium, quae ne vitam recte degat ipsum impediant, continetur tamen pariter studio boni verique, ut hac tandem via ad maximam perveniamus homini concessam perfectionem. Id autem exsequi nullo modo possumus, pisi Deo nos assimilare virtute nitamur, id est Deum pro virium ratione debitis honoribus prosequi. Quod quidem erga Deum officium :ut lubenter praestemus ipsa ratione nostra monemur, quum sit ille humani generis creator et servator, summa et sanctitate et benevolentià insignis. Quae si toto animo observamus, si Deum iis quibus decet honoribus afficimus ejusque praeceptis, justioribus et perfectioribus quam sunt justissimae perfectissimaeque in civitate humana leges, studiose paremus, tum sane serviendo Deo veram nobis libertatem comparamus nihilque nos impedit, quominus in mundo, ut ita dicam, morali felicitate summa gaudeamus. Tum Dei praecepta in hominem eam habent vim, quam habent in civem leges. Illis morum probitatem servare et sanctitatem jubemur, ut animus liber sit

ab omni pravitate et nequitia, his corpus cujusvis injuriae immune praestatur. Moralis libertatis principium est Deo se submittere ejusque voluntati, civilis colere civilem societatem legesque civitatis;

Est igitur ea nostrae religionis praestantia, ut e divina patesactione accuratiorem de Dei persectione et consummata erga homines benignitate notitiam. acceperimus atque ita ad plenam libertatem nobia comparandam maxime idonei simus. Antiqui autem philosophi Socrates, Plato, Cicero aliique, qui egregie jam de divina natura philosophari coeperunt, philosophia sua moralem libertatem sibi vindicare omnino potuerunt, quum quoad viam maxime a nobis discreparent. Recta autem ratione philosophando ad veram notitiam, quam nos de Deo e patefactione divina accepimus, accedere illi facile potuisse videntur. Nam quaecunque de Deo patefacta nobis sunt, ita sese habent, ut apprime conveniant cum iis, quae de natura divina et humana, de virtute, de vitiis aliisque aut scire aut rationis ope suspicari possumus. Iccirco quod antiquitus per philosophiam efficere maxime studebant, id nos Dei cultui tribuimus statuimusque divinae tantum voluntatis obsequio, imo servitio Dei plenam nobis vindicari libertatem moralem (1).

Expo-

<sup>(</sup>a) Fuerunt tamen jem inter veteres, qui in Dei servitionitation de pareire fundamentum ponere hand dubitament. Seneca de vit. beat. c. 15. f.: ,, Des parere, '' inquit,

Exposui haec quaterus id sinebat virium mearam imbecilius. Plurima fortasse levius attigero; sed theologum me nequaquum profiteor. Quae autem attuli sufficere videntur ad utrumque cum antiquorum tum recentiorum cognoscendam moralis libertatis vindicandae rationem et viam. Quapropter hisce fine imposito, inquirendum quomodo in civitate homini illa vindicari solcat et antiquitus vindicata fuerit.

#### S. 3.

# De ratione qua vindicatur homini in civitato

Dicat fortasse aliquis: "Uniculusque hominis est, ut comparet sibi libertatem moralem; neque igitur hujus in civitate ratio habenda est, sed unice libertatis civilis." Verum enim vero sive civitas seu is, cui ejus regundae mandata est potestas, summam omnino vim habere putandus est in singulorum civium comparandam libertatem moralem. Fit autem illud apta puerorum institutione, ut ope rationis voluptates suas castigando virtutem sibi et moralem libertatem vindicare atque ita boni fieri homines, boni item cives mature pueri discant.

Quum

<sup>,,</sup> libertae est," quocum confert Lips. sententiam Philonis:
,, Θεῷ δουλεύειν, οὐα ἐλευθερίας μένον, ἀλλὰ καὶ βασιλείας ἄμεινου."

: Quum supra de legibus agerem, paucis jam ostendi bonis moribus et virtuti adeo egrégie fuisse apud entiquos consultum publica puerotum institutiones Bt sapienter some tantum illi hujus rei curam habuerunt, quum pro prudentia sua optime intelligerent; quanta intercodat bonum virum inter et bonum civem necessitudo, ut male educatus puer neque virtutem colere doctus civem honestum se praestare nequaquam posse existimarent, imo summo esse civitati detrimento. Quippe , al moneτεῖς τοῦ σώματος ήδουαί, και -τὸ μηδέν ἰκανὸν ήγεῖσθαι. ταύτα πληροί τὰ λμοτήρια, ταύτ' εἰς τὸν ἐπακτροκέ λητα έμβιβάζει; ταυτά έστιν έκάστφ Ποιή, ταυτα παρακελεύεται τοίς νέοις σφάττειν τούς πολίτας, ύπηρετείν τοίς τυράννοις, συγκαταλύειν τον δημον" (1). Inde Lycurgus summami et caput omnium legum ferendarum retulisse fertur ad educationis disciplinam (2); inde Lacedaemoniorum liberis non conducti pracponebantur vel mercenarii paedagogi, neque poterat quisquam pro arbitrio alere et instituere filium; sed omnes, ut septimum annum excesserant, probatis civibus educandi tradebantur (3). Ita factum, ut omnes civitates morum probitate Sparta antecelleret solaque publice virtutem exerceret (4). Athenis autem licet suos quisque liberos educarer,

or-

<sup>(1)</sup> Aesch. Orat. in Timarch. p. 27.

<sup>(2)</sup> Platerch. vit. Lycurg. c. 15.

<sup>(3)</sup> I. I. c. 16, 17.

<sup>(4)</sup> Xenoph. de Rep. Laced. c. 10. §. 4.

ordo tamen artium et disciplinarum legibus erat praescriptus. Uti gymmatică corpus, sic animus musică excolebatur, ut supububrapoi et suapposrd-rapoi facti tum ad dicendum tum ad agendum exsent idonei (1). "Nam ut in fidibus aut in tiblis, — sic videndum est in vită, ne forte quid discrepet, vel muito etiam magis, quo major et melior actionum quam sonorum concentus est" (2). Quapropter Athenienses cum viderent adolescentiă nullam aetatem magis turbulentissimis affectibus agitari plurimisque redundare cupiditatibus, maxime necessariam ducebant ita illam institui, ut honestis studiis, et temperatis voluptate laboribus gauderet (3).

Neque aliter rem apud Romanos optima setate sese habuit. Quemadmodam enim ipsa civitas per peculiarem magistratum civium moribus prospiciebat, ita in instituendis liberis patres familias summam posuerunt curam. "Suus cuique filius, ex casta parente natus, non in cella emptae nutricis, sed gremio ac sinu matris educabatur; cujus praecipua laus erat, tueri domum et inservire liberis. Eligebatur autem aliqua natu major propipqua, cujus probatis spectatisque moribus omnis cujuspiam familiae suboles committeretur, coram qua neque dicere fas erat, quod turpe dictu,

<sup>(1)</sup> Plat. Protag. p. 526. B.

<sup>(2)</sup> Cic. de Off. Lib. I. c. 40.

<sup>(3)</sup> Isocr. Orat. Arcopag. p. 148.

meque facered aqued inhonestem factus videreins. Acabon studia mada curasape, sed remissionas stiam : Juansque : pherorum , sanchitate : enpetam : 46 nercemedia temperabat. — Quae disciplina ac seweriese eo : portinebat., ut sincere et integra . et nullis: pravisatibus detorta, uniuscujusque patura toto atatim :: pectore :adriperer artes honestas! (1). Denique Charondam prosemium legum momeriae mage doci ne publice inter epulas sellennes decontant diaerte jusuisse, perhibent, quo maturius ad colemdam: wirtusem incitarentus adolescentes (2).

¿ Patet ,ex; hisee, quomodo antiquithe civitates copsulenda civium, a pueria inde virtuti seu-quod hic ad idem propemodum redit, morali libertati, viani simul ipsis straveriat ad libertatem civilem. Mec mibi subzili opus videtur disquisitione mum adolescentia habenda sit ad comparandum sibi libertatem idonea hominis: aeias; siquidem, unusquisque sponte sua intelligit ... alteram nullam inveniri , quae-similem in ceteram hominis vitam vim exercere et possit et solent. Hoc enim proprium jugentuti imprimis esse constate ut quae semel conceperit, sive virtutes seu witie sint, ea provectiore actate, quum insigne ceperint ingementum, exprimet plane vita et moribus. Molles sunt hat assage tenerique hominum animimaximeque tum shipgitur et induitur forms, quam quis velit unicuique imprimere (3). Primi puero-

Ş

<sup>(1)</sup> Auct. Dial. de Oratt. c. 28.

<sup>(2)</sup> Vid. Heyn. Opusc. Vol. II. p. 129.

<sup>(3)</sup> Plato de Rep. Lib. II. p. 377. B.

rum sensus secundum Platonem volopsas sunt et dolor, per quos virtutes primum et vitia animo suscipiuntur. Quapropter voluptas et amicida et dolor et odium, quamvis nondum rationis facultate utantur, recte in animis eorum educatione sunt ingeneranda, ut sensim illam rationis facultatem consecuti huic ipsi rationi consentiant atque adeo praeclaros accipiant laudabilesque mores. Haet enim concordia universe virtus est. Eveniet ita, ut ipsi pueri fugiant quae fugienda, appetant quae appetanda sunt, et quae prius consuetudine egerint, tum ratione agant virique perfecti exsistant (1), id est, cum imperare norint tum parere cum justicia (2).

Dignissimus omnino Plato est, qui de recta puerorum institutione consulatur, quippe qui in variis suis scriptis dată operă egregie eam exposuerit. Et in Protagora quidem, ut ab hoc ordiamur, praeclara exstat lex, in educatione cum infantiae, tum pueritiae et adolescentiae observanda. Parentes, nutrix, magister, omnes id studeant, ut quam optimus puer evadat, tam verbis quam factis docentes, quae agenda sint, quae omittenda. Ubi autem traduntur pueri ludimagistris, minus literarum et citharae ratio habenda est quam morum decoris. Posteaquam igitur literas didicerint scriptaque intelligunt, pueris apponenda a magistris sunt poetarum carmina, quibus multa contineantur monita, narrationes, laudes, virorum celebrium en-

co.

<sup>(1)</sup> Plat. de Legg. Lib. II. p. 653. A. - C.

<sup>(2)</sup> l. l. Lib. I. p. 643. E.

EĬOI

comia, ut pueri accensi aemulatione illos imitari studeant et tales ipsi evadere (1). In libris autem de Republica de principum et custodum in civitate sua educatione plurima atque eximia prorsus praccenta Plato tradidit, secundum quae juvenes instituendi ad virtutem essent, ut ad virilem actatem quum accessissent, probi honestique viri evaderent. Ejecit igitur tantum non omnes e civitate sua poctas, quippe qui pravis de Diis opinionibus juvenes imbuere solerent. Nam in pietate erga Deos Plato omnis virtuțis principium posuit. In seligendis autem poëtarum locis, qui cum juventute communicarentur, id ex ejus sententia maxime spectetur oportet, ut ad virtutem excitandam, augendam firmandamque comparati sint. Deus ideo iis talis est describendus, qualis revera est, id est, bonus. Nam in divinum numen turpitudo non cadit neque Deum malorum auctorem appellari fas est. Deum porro tanquam praestigiatorem quendam proponere et iccirco varias formas induentem non licet, siquidem numen ejus sit simplex et propter perfectam virtutem summamque praestantiam nulli mutationi obnoxium. Quocirca si his contraria proferunt carminibus suis poëtae, morum corruptelam inducentes in civitatem, nullo modo sunt ferendi, sed , χαλεπανούμεν τε και χορον ου δώσομεν, ουδε - τοὺς διδασκάλους ἐάσομεν ἐπὶ παιδεία χρῆσθαι τῶν νέων, εί ρέλλουσην ήριγ οι Φύλακες δεοσεβείς τε καί

<sup>(1)</sup> Plat. Protag. p. 325. C. - 526. A.

θείου ψίγνεσθαι, κάθ δουν ἀνθρώπω ἐπθ πλείστον είδυ

Nec pietate tantum et religione imbuendos esse futuros custodes docuit Plato, sed omnia etiam voluit arceri quae stangere possent dut debilitare colum fortitudinem ; veritatis amotem justitiam ; temperantiam; cujus quidem virtutis duas iffe com stituit partes; obedientiam in magismatus et abstinentiam a voluptatibus (2); qua in re egregie profecto duplex cernitur educationis vis, ut et probos homines et vero probos cives efficiat. Quocirca quaecunque facere possunt ad imminuendam magistratibus debitam reverentiam, quaecunque ad prava studia excitanda sunt idonea, summo studio celari pueros debent, ut tandem una cum civili moralem etiam libertatem adipiscantur. Fit autem hoc musica imprimis, ut quae animum instruat exornetque suo ipsius ornatu, temperantia, justitia, fortitudine, libertate et veritate (3). Uti igitur lex omnibus civibus pariter prospicit, niva είς δύναμιν πάντες δμοιοι ώμεν καὶ Φίλοι, τῷ αὐτῷ κυβερνώμενοι," sic pueros non sinimus esse liberos, η Εως αν έν αὐτοῖς ώςπερ έν πόλει πολιτείαν καταστήσωμεν, και το βέλτιστον θεραπεύσαντες τῷ παρ HUIT

<sup>(1)</sup> Plat. de Rep. Lib. II. p. 379. A. — 383. C. Eximie Platonicam de puerorum institutione sententiam adumbrae vit Cl. den Tex, Disp. de vi musices, &c. p. 10. sqq.

<sup>(2)</sup> Plat. 1. 1. Lib. III. p. 389. D.

<sup>(3)</sup> Plat. Phaetl. p. 1:4. E.

ήρδυ τοιούτφ άντικαταστήσωμεν Φύλακα δμοιον καλ Κρχοντα έν αύτῷ καλ τότε δη έλεύθερον άφιεμεν" (1).

Pariter in libris de: Legibus Plato passim de recte educanda juventute praecipit. Turpe habet corporix decibus praestare, animum neglexisse. , 01 32 nuere por muides (ita, hospes Atheniensis cum Clinia confebulatur) αδυνατήσουσε παρτερείν, πολύ καλλίο-DOG EVERA VIRNE - AN HARIE MENTIOLAN ER ARGONI ADOC αύτους λέγοντες, δυ μύθοις τε και ρήμασι και μέλεσιν άδοντες, ώς είκος, κηλήσομεν. — Ποίας; — Τής του ήδουου νίκης έγκρατείς όντας κα ζών εύδαιμόνως ήττωμένους δε , τούναντίον απαν" (2). Neque minus moralis libertatis in civitate confirmandae viam e Plutarcho cognoscimus. Memoravimus jam in superioribus quaedam ejus de morali libertate ad Nicandrum verba. Totam nunc illam sententiam apponamus. , Σὸ δὲ πολλάκις ἀκηκοὸς ," inquit, ο δτι ταυτόν έστι το έπεσθαι θεφ και το πείθροθαι - λόγω, νόμιζε, την είς ἄνδρας έκ παίδων άγωγην οὐκ άρχης είναι τοίς εύ Φρονούσιν άποβολήν, άλλα μετα-. Βολήν ἄρχοντος, άντὶ μισθωτοῦ τινος ή άργυρωνήτου, δείον ήγεμουα του βίου λαμβάνουσι του λόγον, ῷ τοὺς έπομένους ἄξιόν ἐστι μόνους ἐλευθέρους νομίζειν. μόνοι γάρ, α δεί βούλεσθαι, μαθόντες, ώς βούλονται, ζώσι. Ταῖς δὲ ἀπαιδεύτοις καὶ παραλόγοις ὁρμαῖς καὶ πράξεσιν άγεννες ένεστι και μικρον έν πολλφ τφ μετα-

700

<sup>(1)</sup> Plat. de Rep. Lib. IX. p. 590. E., 591. A.

<sup>(2)</sup> Plat. de Legg. Lib. VIII. p. 840. B. C.

νοούντι τὸ ἐκούσιον" (1). Praeceptoribus igitur. quorum spectatae virtutis curam maximopere gerat bene morata civitas, id imprimis studendum est in instituenda juventute, ut in juvenum animis rationis vim alant, cam ita regant et ad virtutem dirigant, ut ipsi tandem juvenes, suo Marte virtute religiose colenda, moralem sibi libertatem vindicent. Et ita profecto est. Homini per se libertas vix vindicabitur; quocirca morali institutione discat oportet, quomodo et possit et debest cupiditates subigere et liber evadere. Quodsi enim civitas puerorum institutionem parum curat, parentes tantum non negligunt, sieri aliter vix potest quin. naturali libertate amissa, puer ad virilem actatem adultus saevo pravarum opinionum, cupiditatum, voluptatum adeo imperio eum in modum subjiciatur, ut in vilissimam detrudatur servitutem nec qui homo appellerus ampliùs dignus sit. Quum vero antiquitus morum emendandorum viae legibus praescriberentur et philosophia, nos eam inimus rationem, ut eas e rerum maxime cognitione et doctrina percipiamus, et quoniam religio nostra Christiana Ethicam sibi vindicavit, ab hac omnem petamus institutionem, cum puerilem tum provectioris actatis. Denique, utut est, sive philosophia seu religione animi correctionem et libertatis vindictam tibi conquirere studeas, verissima haec manet Ciceronis sententia: "Quodsi tales nos natura

<sup>(1)</sup> Plutarch. Mepi rev kneven, Vol. VI. p. 135.

genuisset, ut eam ipsam intueri et perspicere eademque optima duce cursum vitae conficere possemus: haud erat sane, quod quisquam rationem ac doctrinam requireret. Nunc parvulos (1) nobis dedit igniculos, quos celeriter malis moribus opinionibusque depravati sic restinguimus, ut nusquam naturae lumen appareat. Sunt enim ingeniis nostris semina innata virtutum; quae si adolescere liceret, ipsa nos ad beatam vitam natura perduceret. nunc autem, simul atque editi in lucem et suscepti sumus, in òmni continuo pravitate et in summa opinionum perversitate versamur: ut paene cum lacte nutricis errorem suxisse videamur. Cum vero parentibus redditi, demum magistris redditi sumus, tum ita variis imbuimur erroribus, ut vanitati veritas et opinioni confirmatae natura ipsa cedat" (2).

<sup>(1)</sup> Leg. parvulis de conj. Cl. Heusdii, quae exstat in land. filii Disq. p. 157.

<sup>(2)</sup> Cic. Tusc. Quaest. Lib. III. c. 1.

#### CAPUT II.

EXPLICATUR RATIO, QUA VINDICATUR
CIVI LIBERTAS.

Πόλις, ἐν ዥ μάλιστα οἰ πολῖται τοῖς νό~ μοις πείθονται, ἐν εἰρήνη σε ἄριστα διάγει καὶ ἐν πολέμω ἀνυπόστατός ἐστιν.

Socrates ap. Xenoph.

Atugi supra, quum de auctoritate agebam, quam legibus Veteres deberi existimarunt, arctam quae intercedit legum cultum inter et probos civium mores necessitudinem, ut ab his illam pendere sta-Nunc autem id plenius est explicandum ex ipsis antiquae Politicae principiis docendumque, qua ratione sieri possit, ut legibus colendis libertas civitati vindicetur, quod ipsum Historiae testimonio seorsum probetur oportet. Qua tamen in re non ita versabor, ut cum pulvisculo omnia exhauriam omnesque examini submittam civitates anti-Nam, praeterquam quod id haud postulari proposità quaestione videtur, vetant ne ad amussim rem exigam, cum arctiores commentationis fines, tum vero etiam (quid enim negem?) virium mearum tenuitas. Accedit, quod ipsum argumentum non

non omnium civitatum historia pariter probari possit, certe non ita perspicue. Attendam iccirco e Dorico orbe unam Lacedaemonem, ex Ionico Athenas. Romanam civitatem separatim item tractabo. Rem igitur explicemus

# S. 1.

# Ex antiquae Politicae principiis.

Dictum est, qua reverentia prosecuti antiqui leges in civitate fuerint, ut legem tanquam dominam imperare sibi facillime paterentur. Valet autem hoc de optima gentium aetate. Uti enim antiquitus leges moribus erant nisae et veluti superstructae, ita patet vigentibus moribus viguisse item civitates, cultas fuisse leges. Tum enim inerat civium animis, quo ad legum εθελοδουλείων praestandam sua sponte ducerentur; tum explicata erat vis virtutis. Nam si quis proba animi indole probisque moribus sese commendat, legum servitium non tolerat tantum, sed etiam tanquam suae et civitatis salutis praesidium diligit. Infixam nempe animo habet immutatamque, quam a natura accepit, αίδῶ τε καλ Utraque ad praeclara omnia eum excitant impelluntque. Suum igitur cuique lubenter tribuit, amicitiam cum civibus suis religiose servat, concordiae est studiosissimus, quandoquidem, si quis alius, sibi habet plane persuasum, sine hac nec G a

domum ullam nec civitatem adeo stare diu posse. Talem sese praestitisse Socratem e Xenophonte et Platone cognovimus, quum pro sagacitate sua unus omnium maxime perspiceret, qua tandem esset in felicitatem civitatis efficacitate cum legum observantia tum mutua concordia civium. Exstat viri apud Xenophontem cum Hippia Sophista colloquium, quod alicubi jam in prioribus me laudare memini. Praeclaram iterum inde sententiam deli-Quaestio est de legibus, quas tanquam οὐ σπουδαΐον πρᾶγμα tantum non rejicit Sophista. Legum vero patrocinium in se suscipit Socrates, ab earumque religioso cultu pendere ait civitatis tam belli quam militiae salutem. , 'Αλλὰ μὴν (sic continuo pergit) καὶ δμόνοιά γε μέγιστόν τε άγαθὸν δοκεί ταίς πόλεσιν είναι, καὶ πλειστάκις έν αὐταίς αί τε γερουσίαι καὶ οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν, καὶ πανταχοῦ ἐν τῷ Ἑλλάδι νύμος κείται, τούς πολίτας δμνύναι δμονοήσειν, καλ πανταχού δμνύουσι τον έρκον τούτον οίμαι δ' έγω ταυτα γίγνεσθαι, ούχ έπως τούς αὐτούς χορούς κρίνωσιν οί πολίται, ούδ όπως τούς αὐτούς αὐλητὰς ἐπαινῶσιν, οὐδ' ὅπως τοὺς αὐτοὺς ποιητὰς αἰρῶνται, οὐδ' ΐνα τοῖς αὐτοῖς ἢδωνται, ἀλλ' ἵνα τοῖς νόμοις πείθωνται τούτοις γάρ των πολιτων έμμενόντων, αί πόλεις ισχυρόταταί τε καὶ εὐδαιμονέσταται γίγνονται\* άνευ δε δμονοίας ουτ' άν πόλις ευ πολιτευθείη, ουτ' olnos nadās olnybely" (1).

Haec

<sup>(1)</sup> Xenoph. Memor. Lib. IV. c. 4. 9. 16.

Haec quum sit harmoniae in civitate bonorumque morum in legum observantiam vis et efficacitas, videamus quo jure tandem universo legum in civitate cultu civilis vindicari libertas dici possit.

Patuit igitur non alias esse bonas justasque leges dicendas, nisi quae ad naturae legis normam comparatae sint. Haec enim lex, ut divinam referens originem, perfectum est et, cui nihil admodum deest, boni justique exemplar. Itaque leges in civitate a naturae lege distinguendae quidem sunt, non vero sejungendae. Quodsi autem haec imprimis de legum națura qualis esse debeat teneamus, sieri aliter vix potest, quin continuo nobis manifestum sit, earum servitio civibus libertatem comparari et vindicari. Tum enim haud dubie leges nos immunes praestant rerum omnium, quibus prohibeamur, quominus vivamus et agamus, ut honestos cives decet. Velit quispiam nos l'aedere vel nobis nostra vi eripere, praesto statim sunt leges, quae pro justitia sua illud impediant. Tum par est jus omnium. Si vero e. g. principibus in civitate viris pro lubitu agere erga humiliores secundum leges licet, tum nec justae sunt leges neque ulla est in civitate aequalitas et libertas; premuntur vero inferiores quique odiosa civium principum insolentia.

... Verum enim vero civitatem fingas optimis legibus justissimisque utentem, fingas quoque cives scrupulosa legum observantia et reverentia in quacanque tandem vitae actione communiter ductos;

vel sic tamen desiderari magnopere politica in ejusmodi civitate libertas possit. Mirum quidem istud prima obtutu videatur; sed tamen est verissimum. Scilicet, nisi qui legum exercent voluntatem boni atque justi amore incensi sint, desperari omnino de civium libertate licet. Est enim hoc summo studio civitati videndum, ut magistratus habeat atque judices, ipso justitiae, nec vero sui aut partium studio in rebus civilibus dirimendis ductos. Nec horum tantum, sed omnium universe summa est civitati cura gerenda, ut educatione potissimum juventutis et bonos homines et bonos cives efficere conetur, ut unusquisque civium sua sponte faciat, quod facere ceteroquin cogatur legibus. enim legibus obtemperere, nihil ferme prodest, quum ita neque semet ipsos neque ceteros etiam in libertatem vindicare possint. Cuncti pari modo id faciant oportet, ut singulis in civitate libertas vindicetur. Quodsi ea est civium voluntas, tam aequa legum ratio, tam spectata magistratuum ac judicum justitia, nihil est nobis verendum. Tum omnes pariter provocare ad leges possumus et, siva qui laedit sit nobilis seu abjectus homo, nihil attinet; gaudemus singuli vera civili libertate.

Fuit haec quam praedicarent antiqui omnium in civitate aequalitas, quae iccirco cum idea libertatis tam arcte erat conjuncta, ut utraque vox haud raro, eadem significatione apud veteres scriptores

usur-

li-

usurpari soleat (1). Vocabulo nempe illo non intelligebant antiqui aequalitatem austoritatis; (hac enim semper optimi quique et prudentissimi antecellebant,) sed juris, ionyopiav (2). Pluribus nominibus hanc juris aequalitatem exprimere solebant. Memoratur ita praeter lanyoplan lootus, lootula, Ισσκρατία, Ισομοιρία, Ισοτέλεια, ΙσοψηΦία, Ισοπολιτεία, tandem isovopia, quae vox omnium maxime aequalitatis sensum notat. Intelligitur autem sponte veteres non ad homines retulisse aequalitatem, sed unice ad cives, quod patet e servitute, quam fere in civitatibus antiquis invaluisse novimus. nique, dicebatur aequalitas ratione habita legum, ut secundum leges cives omnes essent aequales, per totam omnino civitatem, quae et ipsa cum aequaditatis maxime tum societatis studio exstiterat, dominaretur juris aequabilitas. In hac igitur civium aequalitate cernebatur potissimum antiquarum civitatumi vis, quippe et ad alia et ad amicitiam concordiamque stabiliendam imprimis idonea. Infring enim Φιλότητα ἀπεργάζεται dicebant antiqui (3). Cavehant autem leges, ne ex aequalitate nasceretur anarchia, unde potissimum factum, ut tantam legibus reverentiam tribuere solerent, utpote aequa-

(1) Vid. Cl. van Heusde, Diatr. p. 76.

<sup>(2)</sup> De l'onyeptac praestantia, exemplo ab Athenieusibus desumto, disserit eleganter Herod. Lib. V. c. 73.

<sup>(3)</sup> Invenitur. proverbinus ap. Plat. de Legg. Lib. VI. p. 757. A.

Verebantur iccirco vehementer veteres, ne quis novas res in civitate moliretur et mores legesque alienas inducens labefactaret civium aequalitatem. Novarum enim rerum studium facile tyrannidem gignobat, qua exorta nulla erat civitas, nulla civium libertas. Inde apud Athenienses ostracismus, apud
Syracusanos petalismus. Neuter proprie poena,
ced cautio quaedam fuisse videtur, qua monebatur
civis aliquis potentior, ne diutius in civitate moraretur. Etenim, ut testatur Aristoteles, πτοὺς
δοκοῦντας ὑπερέχειν δυνάμει διὰ πλοῦτον ἢ πολυΦιλίαν ἤ τινα ἄλλην πολιτικὴν ἰσχὺν ἀστράκιζον, καὶ
μεδίστασαν ἐκ τῆς πόλεως χρόνευς ὡρισμένους" (1).

Si autem ita de libertate civili existimandum est, ut modo disputavi, continuo apparet egregie errasse, quotquot inter antiquos et receptiores veram libertatem civilem unice positam esse voluerint vel in democratia vel aristocratia, vel mixta regiminis forma; in regia nullam esse affirmaverint (2). De singulis agere non vacat. Democratiam quidem tanquam libertati civili minus aptum regimen posthac e Platone proponere juvabit. Nunc vero brevi-

<sup>(1)</sup> Aristot. Politic. Lib. III. c. 8. §. 2. Cff. ejusd. cap. §. 4.; Plutarch. Vit. Aristid. c. 7.; Diod. Sic. Lib. XIX. c. 1.

<sup>(2)</sup> Libertes enim apud antiquos regno fere opponitur, e. g. apud Liv. Hist. Lib. II. c. 12, 15.; Lib. XLV. c. 18.; Tacit. Annal. Lib. I. c. 1.; de mor. Germ. c. 37.; Cic. de Legg. Lib. III. c. 10.; Senec. Nat. Quaest. Lib. II. c. 49.

siter: in causam inquitere lubet, qua factum sit; ut a regno libertatem alienam asse perhibuerint antiquis Scilicet, temperato regio imperio, quali nos utimmr, illi non fuerunt maturi (1). Priscis temporibus: patriarchicam sequebantur rationem, quae naturae plane respondet; sed quo esse cultiores coeperunt, eo magis aequalitatem appetere et ad popularem regiminis formam accedere studuerunt, quippe quae omnium maxime aequalitatem referret (2). Reges deinde pro tyrannis fere habuerunt, ut nempe aequalitati promovendae alienos, nec tamen ignobili istà significatione, quam huic nomini tribuere homines solent. Tyrannos proprie dicebant omnes cives, qui soli, sive volentibus ceteris seu nolentibus, summa rerum potiti essent in civi-

<sup>(</sup>a) Summa regiminis perfectio, cujus capax antiquitas fuit, cernitur in republica Romana, quam laudat Cic. de Rep. Lib. I. c. 46, secutus maxime Polybium, Lib. VI. c. q. sqq. Factum ita est, ut raro in hac republica exstiterint tyranni. Senatus enim auctoritate sua impediebat, quominus res novas demagogi molirentur. Néque vi sua hac in re caruit ratio democratica. Quum enim qui affectarent tyrannidem, Plebi maxime sese commendarent, Romae hi a Tribunis Plebis sedulo arcebantur.

<sup>(2)</sup> Non tamen pristini illi Reges absolutam trabuisse potestatem videntur; sed tantum domi summi fuisse megistratus, militiae supremi belli gerendi duces. Quamquam autem posteris temporibus regia universe obsoleta fuit potestas, Lacedaemon tamen suos retinuit Reges, ca quidem muneris dignitate conspicuos, ut in ansfragiis serendis ceteros sere Senatores adaequarant bellique tantum tempore exercitui praecesent.

tate, quae libera ante, id est, popularis fuisset (1). Quandoquidem autem haud raro fiebat, ut crude-lissime Reges saevirent; qui item mos erat tyran-norum, certe autoroxpáropse essent atque hoc ipso aequalitati nocerent, regium nomen invisum redditum fuit. Quidquid est, perverse egerunt, quot-quot libertatem civilem in regiminis quadam forma quaesiverunt. In omni enim, ut ex superioribus liquet, regimine adesse libertas potest, sive regium sit sive aristocraticum sive democraticum seu demique ex omnibus hisce temperanter mixtum.

Hæc quum ita sint, manifestum est sapienter legum servitium ab antiquis politicis tantopere fuisse commendatum. Ciceroni jam praeiverat Historiae ac Politicae parens Herodotus, imprimis in laudato Xerxis et Demarati colloquio: praeiverat maxime Plato, cum alibi tum passim in opere de Legibus, felicitatem simul civitati inde natam significans. Hic enim Socrates: "Os de rois rebeios vouses eunerθέστατος τ' δ , καὶ γικῷ ταύτην τὴν νίκην ἔν τῷ πόλει, τούτο Φαμέν και την των θεων υπηρεσίαν δοτέον είναι την μεγίστην τῷ πρώτω, καὶ δευτέραν τῷ τὰ δεύτερα κρατούντι και κατά λόγον ούτω τοῖς ἐΦεξῆς τὰ μετὰ ταῦθ ἔκαστα ἀποδοτέον είναι. τοὺς δ' ἄρχοντας λεγομένους, νῦν ὑπηρέτας τοῖς νόμοις ἐκάλεσα, οὖτι καινοτομίας δυομάτων ένεκα άλλ ήγουμαι παντός uãà-

<sup>(1)</sup> Cf. Nep. Vit. Milt. c. 8. Reges contra proprie vocabant, qui auctoritate uterentur a majoribus accepta legibusque definita.

μάλλον είναι: παρά τοῦτο σωτηρίαν τε πόλει, καὶ ποῦγάντιον: ἐν ή μεν γὰρ ᾶν ἀρχόμενος ή και ἄκυρος νόμος, Φθοράν όρῶ τῷ τοιαύτη ἐτοίμην οὖσαν ἐν ὧ δὲ άν δεσπέτης των άρχοντων, οί δε άρχοντες δούλοι του νόμου, σωτηρίαν, και πάνθ' όσα θεοί πόλεσεν έδοσαν αγαθά γιγνόμενα καθορώ" (1). Quamquam autem Plato hoc loco attendit maxime magistratus in civitate eosque δούλων nomine, legis ratione habita, appellavit, ceteros tamen cives aeque legum servos esse voluit. Patet hoc satis superque cum ex politicis aliisque philosophi operibus, tum vero e Crisone dialogo. Disserit ibi Socrates cum suo familiari disputatque, utrum liceat sibi e custodia aufugere necne. Quo autem rem dilucidins exponat, ipsas civitatis leges loquentes inducit, quae se fugam parantem ita alloquantur: "Einé .μοι, ω Σωκρατες, τί έν νῷ ἔχεις ποιεῖν; ἄλλο τι ή τούτο το έργο, ο έπιχειρείς, διανοεί τούς τε νόμους ήμας απολέσαι και ξυμπάσαν την πόλιν το σον μέρος; ή δοκεϊ σοι οίου τε έτι έκείνην την πόλιν είναι καί μή - ανατετράφθαι, εν μ αν αι γενόμεναι δίκαι μηδέν ίσχύωσιν, άλλ' ὖπὸ ἰδιωτῶν ἄκυροί τε γίγνωνται καὶ διαΦθείρωνται" (2); Pariter hac de re egit Plato in Epistola, quam Dionis familiaribus scripsisse fertur. , Νόμος," ait, , ἐπειδη κύριος ἐγένετο βασιλεύς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ' οὐκ ἄνθρωποι τύραμνοι νόμων." Il-

<sup>(1)</sup> Plato de Legg. Lib. IV. p. 715. C. D. Cff. 714. A. Lib. IX. p. 856. B.; Arist. Politic. Lib. IV. c. 4. §. 7.

<sup>(2)</sup> Plat. Crit. p. 50. B. Cf. Aesth. Orat. in Timarch. p. 25.

Illud enim felicitatis summae et libertatis, hoc vero malorum omnium et servitutis esse principium contendit (1).

Itaque, ut hisce tandem finem imponam, hanc summam cogere licet, libertatis civilis praesidium civitati nulla alia in re nisi in legum cultu esse positum, ut leges nervos esse civitatium jure aliquando pronunciasse Catonem apparent (2). Quacunque regiminis forma utatur civitas, libera esse potest, modo quae leges imperant religiose exsequantur cives, modo bonae ipsae sint leges, aequi judices. Quo vero magis illae ad naturae legem sunt compositae, hi aequiores, eo majori etiam fruuntur omnes libertate civili, quae tum demum plena fit, quum ipsi cives justitiae semper et virtutis sunt studiosi. Denique, ut hoc moneam, ad veram civilem libertatem antiqui haud pervenerunt, siquidem hominis libertatem naturalem non venerabantur. Civem enim, non hominem spectare atque adeo jus vindicare sibi solebant in servitutem redigendi quoscunque vel in bello ceperant vel pecunia emerant vel alia quavis ratione sibi comparaverant. Nos demum, quod praestantissimum est religionis Christianae beneficium, eo processimus, ut hominem in homine veneremur atque ita omni hominum generi, quin servis etiam, lubenter prospiciamus.

S. 2.

<sup>(1)</sup> Plat. Bpist. VIII. p. 354. C.

<sup>(2)</sup> Fragmentum exstat ap. Diomedem Grammaticum, Lib. I. p. 289, at indicat doct. J. H. van Bolhuis, Diatr. in M. P. Catenem, p. 219.

#### S. 2.

# E vigore reipublicae Lacedaemoniorum.

Excipiat jam Politicam antiquae Historiae testimonium, quo quae illius principia tradunt et probentur et confirmentur. Qua autem ratione hoc instituendum sit, dubium esse non potest. Quum scilicet ad morum servandam integritatem antiquitus referrentur omnia, legum fundus in moribus esset positus, sequitur ultro, ut quamdiu intacti essent civium mores, colerentur etiam leges, firma maneret civitatum libertas. Attendenda igitur nobis omnium maxime est moralis civium conditio, quippe a cujus praestantia pependerit prorsus civitatum tum vigor tum libertas. Initium igitur faciamus a Lacedaemoniorum republica.

Quo tetenderint olim Lycurgi leges summatim me exponere memini. Bellum imprimis spectabant, ut rem patriam fortiter foris propugnantes, cives in libertatem se simul ipsi vindicarent, domi ad virtutem informati parendo legibus summa gauderent aequalitate. Hanc autem ut firmaret civibus libertatem, cum alia multa novavit tum Senatum instituit, ημε (κατάστασιν)" uti tradit Plutarchus, ηφησιν ὁ Πλάτων τῷ τῶν βασιλέων ἀρχῷ Φλεγμαινούση μιχθεῖσαν, καὶ γενομένην ἰσόψηφον, εἰς τὰ μέγιστα σωτηρίαν ἄμα καὶ σωφροσύνην παρασχεῖν. αἰωρουμένη γὰρ ἡ πολιτεία καὶ ἀποκλίνουσα νῦν μὲν

ώς τούς βασιλείς έπὶ τυραννίδα, νῦν δὲ ώς τὸ πλήθος έπὶ δημοκρατίαν, οίον ξρια την τῶν γερόντων ἀρχήν έν μέσφ θεμένη καὶ ἰσοβροπήσασα, την ἀσφαλεστάτην τάξιν έσχε καὶ κατάστασιν άεὶ τῶν ὀκτώ καὶ είχοσι γερόντων τοῖς μέν βασιλεύσι προςτιθεμένων. όσον ἀντιβηναι πρός δημοκρατίαν, αύθις δε ύπερ τοῦ μη γενέσθαι τυραννίδα, τον δημον αναβρωννύντων" (1). Testatur autem idem inferius (2), quantam in Lacedaemoniorum republica vim habuerit legum observantia. ,, Των νόμων γαρ έπικρατούντων , (praestat enim locum integrum apponere) οὐ πόλεως ή Σπάρτη πολιτείαν, άλλ άνδρὸς άσχητοῦ καὶ σοφοῦ βίον έχουσα, μᾶλλον δ', ώςπερ οἱ ποιηταὶ τὸν Ἡρακλέα μυθολογοῦσι δέρμα καὶ ξύλον ξχοντα την οἰκουμένην ἐπιπορεύεσθαι. κολάζοντα τους παρανόμους και θηριωδείς τυράννους, ούτως ή πόλις, ἀπὸ σκυτάλης μιᾶς καὶ τρίβωνος Ερχουσα τῆς Ελλάδος ἐκούσης καὶ βουλομένης, κατέλυε τὰς ἀδίκους δυναστείας καὶ τυραννίδας ἐν τοῖς πολιτεύμασι, καὶ πολέμους έβράβευε, καὶ στάσεις κατέπαυε, πολλάκις οὐδ' ἀσπίδα κινήσασα μίαν, ἀλλ' ἕνα πέμψασά πρεσβευτήν, ῷ πάντες εὐθὺς ἐποίουν τὸ προςτασσόμενον, ώςπερ αὶ μέλισσαι, Φανέντος ήγε-

ud-

<sup>(1)</sup> Plutarch. Vit. Lycurg. c. 5. Postea Rex Theopompus Ephoros instituit, qui Regum licentism frenarent, Plut. I. l. c. 7; unde factum, ut si quis contra leges agere existimaretur, illico in eum animadverterent Ephori, Ken. de Rep. Laced. c. 8. Sunt tamen qui Ephororum institutionem ad Lycurgum, instaurationem ad Theopompum referent, de quibus vid. d'Engelbronner, p. 78, iu notà.

<sup>(2)</sup> Plutarch. J. I. c. 30.

μόνος, συντρέχοντες καὶ κατακοσμούμενοι. τοσούτον περιήν εὐνομίας τῷ πόλει καὶ δικαιοσύνης." Unde igitur tantus Spartae vigor, tanta auctoritas? Scilicet, non repetenda causa extrinsecus est, sed ex ipsa morali Spartanorum praestantia, quodque cum est semper conjungi solet, legum obsequio (1). Cernitur hoc' imprimis bellorum Persicorum tempore. Acerrino praestabant Spartani libertatis studio, nec tamen leges evertere atque ita sibi comparare libertatem conabantur; imo vero in ipso legum cultu positam esse libertatem censebant. Sed ne hoc veluti ex tripode dicere videamur, exemplis tutrumque illustremus.

Itaque quanto flagrarint optima actate libertatis ardore Spartani, missis etiam fortibus virorum in bello : facinoribus, optime perspicére licet ex eleganti Herodotea narratione, nobis hand negligenda. Narrat ille de Sperthia et Bulide, Spartanis, qui liberi pro patria mortem obirent, ut culpam expiarent civium suorum, qui male olim habuissent Darii legatos. Susa profecti veniunt una ad Hydarnem, orac Asiae maritimae praesectum. Convivio liberaliter exceptes hoe modo alloquitur Hydarnes: , Quid tandem, viri Lacedaemonii, amicos Regi fieri negatis? nam videtis, qui sciat Rex fortes viros honore prosequi, me et res meas respicientes. Ite igitur vos quoque, si vosmet ipsos Regi tradideritis, (existimamini enim ab illo fortes viri esse)

<sup>(1)</sup> Xenoph. 1. 1.

esae) uterque a Rege parti cuidam Graeciae imperaturi estis." Tum vero illi: "Non ex aequo," inquiunt, "Hydarnes, proficiscitur quod tu nobis das consilium. Nam id, quod tu expertus es, nobis suades; alterum autem expertus non es. Servire quidem nosti, libertatis vero nondum experimentum cepisti, utrum dulcis sit necne. Hanc enim si expertus fuisses, suaderes nobis, ut pro ea non modo hastis pugnaremus, verum etiam seeuribus" (1). Agnoscimus sans vel hinc, libertatis civilis. Lacedaemone hisce temporibus studium atque, ardorem. Qualem autem libertatem illi intellexerint, egregie e Xerxis cum Demarato colloquio, quod supra traditum expliqui, patet. Demaratus enim; , Έλεύθεροι έφντες, inquit, , ού πάντα έλεύθεροί είσι έπεστι γάρ σΦι δεσπότης Νόμος τὸν ὑποδειμαίνουσι. πολλῷ ἔτι μᾶλλον, ἢ όὶ σεί σε. ποιεύσι γῶν ς τὰ αν ἐκεῖνος ἄνωγμ.". Ita cogitabant legum suarum studiosissimi Spartani; inde explicanda stupenda illa virtus, mira illa in rebus. gerendis alacritas. Quid enim? Pergit Demaratus; Aumyel de Touto alei, oux emy penyely ouden annθος άνθρώπων έχ μαχής, άλλα μένοντας έν τῷ τάξει. ἐπικρατέειν, ή ἀπόληυσθαι." Ita in ipsis corum animis inerat, quod eos ad summan duceret legum observantiam, ut hoc stimulo incitati rem patriam fortitet desendendam susciperent, pulchra et honesta omnia perpetrarent. Nam universe, si Plutarchum

<sup>(1)</sup> Herod. Lib. VII. c. 135.

chum audimus, , είδιζε τοὺς πολίτας (ὁ Λυκοῦργος)
μὰ βούλεσθαι, μὰτ' ἐπίστασθαι κκτ' ἰδίαν ζῷν, ἀλλ'
ὅςπερ τὰς μελίττας, τῷ κοινῷ συμφυεῖς ὅντας ἀεὶ,
καὶ μετ' ἀλλήλων εἰλουμένους περὶ τὸν ἄρχοντα, μικροῦ δεῖν ἐξεστῶτας ἐαυτῶν ὑπ' ἐνθουσιασμοῦ καὶ φελοτιμίας, ὅλους εἶναι τῆς πατρίδος'' (1).

Vix profecto e factis rem explicare opus est. Sufficiat memorasse qui in Thermopylis occiderunt cum Leonida duce Lacedaemonios, in quorum laudem Simonides:

"Die hospes Spartae, nos te hie vidisse jacentes, Dum sanctis patriae legibus obsequimur."

Quid autem viros commemoro? Qualis tandem Lacaena? quae cum filium in proelium misisser et interfectum audisset: Ideirco, inquit, genueram, us
esset, qui pro patria mortem non dubitares occumbere (2). Et vero, ita sese gerendis non mirum adeo
invaluisse Lacedaemonios: statim enim post bella
Persica, ad summum, ut modo e Plutarcho est expositum, floris fastigium adscenderunt, ut, viti odiosoque Persarum jugo excusso, honesta suavique
fruerentur civili libertata et felicitate. Sed servabant simul Spartani legibus suis praescriptam temperantiam, frugalitatem, paupertatem, fortitudinem, justitiam, bonos omnino mores, quos ipsis
illis legibus diutius etiam servare potulsse viden-

<sup>&</sup>quot; tur,

<sup>(1)</sup> Plutarch. Vit. Lyc. c. 25. Cf. c. 24, init.

<sup>(2)</sup> Ita fere Cic. Tuec. Quaest. Lib. I. c. 42.

grinationem auctoritate sua arechant. Factum inde maxime est, ut pristina morum integritate retenta per quinque fere saccula infracta staret reipublicae Spartanae auctoritas atque gloria, caque in ecteris Graeciae civitatibus satis diu principatum obtineret. — Sed hace de Lacedaemone satis sunto; rem jam porro illustremus

S. 3.

# E vigore reipublicae Atheniensium.

Laudavi supra moralem legum Solopis vin utilissimamque Argopagi Athania auctoritatem, quatamus morum spectahat tutelam custodiamque legum.
Esm autem Solopi manimum partem debuit: hic
spin, ut legum integritati populique libertati proapierat, ariv inu Soudin inimumo niprou uni
Chiana rov vium inimum, diuevos ini dust floudais,
innue dynimus, ipunimus, diuevos ini dust floudais,
innue dynimus, ipunimus, intendim in dident supraffent" (1). Florentissimo autem suo aevo sum ceserim, quid ad libertatem tuendam valent legum
observantia cum patriae amore ac concordiae, studio
conjuncta. Insignia hujus rei exempla in bellorum
Per-

<sup>(1)</sup> Platerch. Vit. Bolon. c, 19.

Persicorum historia exstant. Infestabant tunc Persae Graecarum civitatum libertatem, cunctas inperio suo subjicere summo studio conantes. Inde ingentes illi exercitus, immensi illi Persarum apparatus, quorum ne similes quidem vix vidit postorior actas. Sed inde quoque apud Graecos alacritas illa et bellica virtus, qua majorem neutiquam memorent historicorum scripta. Nec utique mirum. Patriam quisque suam ab exitio defendebat legesque, quibus patriae contineri salutem civiumque aequalitatem existimabant. Authrouse hueusque fess fuerant Graeci; autovoplay vita etiam cariorem habebant. Oderant tyrannidem, quae legum auctoritatem funditus tollere, τὸ ἔσχατον τῆς πόλεως νόσημο inferre soleret. Oderant Persarum Reges, qui arbitrio fere suo res administrarent, subditos extrema et vilissima servitute vinctos tenerent. Denique, Graecum si cogites illius maxime aevi, virum cogita ingenio liberalissimo, cui carior atrocissima mors sit vita vel minimo servitio transactă ; cogita concordiae, fortitudinis, patriae amoris. temperantiae justitiaeque exemplar, morum universe simplicitate et integritate conspicuum. Communiter igitur Graeci arma induebant, communiter propulsare hostem conabantur, nec ullus relinquebatue licentiae ac discordiae locus. Illustre hujus rei apud Athenienses exemplum praeter alia multa affert Herodotus. Paulo ante pugnam ad Salamina, rebus ad angustias redactis, Aristides, , wing 'Annuaiog.

μὲν. ἐξωστρακισμένος δὲ ὑπὸ τοῦ δήμου," vocabat ad se Themistoclem, πέθντα μὲν ἐωυτῷ οὐ Φίλον. ἔχθρὸν δὲ ταμάλιστα." Hunc ita alloqui coepit Aristides: π'Ημέας," inquit, πστασιάζειν χρεών ἐστι ἔν τε τῷ ἄλλφ καιρῷ, καὶ δὴ καὶ ἐν τῷδε, περὶ τοῦ ὁκότερος ἡμέων πλέω ἀγαθὰ τὴν πατρίδα ἐργάσεται" (1). En optimo cive dignissimum facinus! Missas faciebat Aristides privatas inimicitias, ut patrize, in summum adductae discrimen, communiter consuleretur; atque ita ὑπὸ μεγάθεος τῶν παρεδυτών κακῶν facillime patiebatur, quod ceteroquin fortasse vix aut ne vix quidem passus fuisset.

Verum, quanto studio prae morum sua bonitate leges observaverint hoc tempore Athenienses, vel hinc cognosce. Pugna ad Salamina commissa, mittebat Mardonius Alexandrum, Perdiccae filium, qui a Rege libertatem et principatum Graeciae aliaque bene multa ac praeclara Atheniensibus polliceretur, modo sponte, quod prae virium tenuitate mox cogerentur, Regi sese traderent. Quod ut auditum Spartae est, missi continuo Athenas sunt legati, qui suaderent ut et Regi non auscultarent et mulieres ceteramque familiam nutriendam Spartam mitterent. Audità oratione Alexandri. indignati Athenienses hac fere responderunt gravi l berisque civibus dignissima sententia: "Kal aurol," inquiunt, η τουτό γε έπιστάμεθα, ότι πολλαπλησίη όστι τῷ Μήδο δύναμις Απερ ήμιν ώςτε ούδεν δέει τοῦτό

<sup>(</sup>a) Herod. Lib. VIII. c. 79. Cl. Pluterch. Vit. Arist. c. 8.

γε δνειδίζειν. άλλ δικως έλευθερίης γλιχόμενοι άμυνεύμεθα ούτω, δκως αν καὶ δυνώμεθα. — νῦν δὲ ἀπάγγελλε Μαρδονίφ, ώς 'Αθηναΐοι λέγουσι, έςτ' άν δ ήλιος την αύτην όδον ίμη τηπερ και νύν έρχεται, μήποτε δμολογήσειν ήμέας Ξέρξη, άλλα θεοίσί τε συμμάχοισι πίσυνοί μιν ἐπέξιμεν άμυνόμενοι, καὶ τοῖσι ήρωσι, των έχεινος ούδεμέην όπιν έχων ένέπρησε τούς τε οίχους και τὰ ἀγάλματα" (1). Cum his, ne plura afferam, confer quod Spartani tulerunt responsum, nec te latere possit ipsam Athenarum civitatem, pariter atque leges, optimis fuisse moribus superstructam. Quae igitur modo de Lacedaemoniis ex Herodoto attuli, eadem fere apud Platonem egregie de Atheniensibus hac aetate memoriae prodita invenimus. Ita enim in Libris de Legibus popularium suorum, bellorum Persicorum tempore, legum observantiam praedicat Socrates: , Δεσπότις ἐνῆν τὶς αίδως, δι' ήν δουλεύοντες τοῖς τότε νόμοις ζην ήθέλομεν. καλ πρός τούτοις δή το μέγεθος του στόλου κατά τε γην και κατά θάλατταν γενόμενον, Φόβον ἄπειρον έμβαλον, δουλείαν έτι μείζονα έποίησεν ήμας τοϊς τότε άρχουσι καὶ τοῖς νόμοις δουλεῦσαι. καὶ διὰ ταῦτα πάνθ ήμιν ξυνέπεσε πρός ήμας αύτούς σφοδρά Φιλία (2). Et paulo post: , Οὐκ ἦν, ὦ Φίλοι, · ἡμῖν ἐπὶ τῶν παλαιών νόμων δ δήμος τινών κύριος, άλλα τρόπου τιγὰ ἐκὼν ἔδούλευε τοῖς νόμοις" (3).

Ejus-

<sup>(1)</sup> Herod. Lib. VIII. c. 143.

<sup>(2)</sup> Plato de Legg. Lib. III. p. 698. B.

<sup>(3)</sup> L' l. p. 700. A.

Ejusmodi quum essent Atheniensium haud mirum profecto in bellis eos Persicis tam praeclara edidisse facinora, ideoque deinde dignos fuisse habitos, qui Graeciae principatum obtinerent. Et vero, tali felicitate gavisae Athenae statim post hella Persica sunt, quali nunquam postea. Nam etsi prius per breve temporis spatium Athenarum vigorem fregerat quodammodo tyrannide inducenda Pisistratus, ipse quidem bonus homo legumque seudiosus, sed indignae prolis pater, Hipparcho tamen occiso expulsoque Hippia, "Abhvas, šousau καί πρίν μεγάλαι, τότε ἀπαλλαχθεῖσαι τυράννων, έγθγοντο μέζονες" (1). Verum — ita fert sors humana - neque Athenis neque ceteris Graeciae civitatibus diu laeta illa conditio arrisit. Ur enim ex prosperitate superbia, luxuries, aliorumque fastidium et invidia nasci solet; sic sensim Graecae respublicae, quum quae minus glorià valeret alto supercilio in alterius vigorem famamque despiceret, en processerunt, ut, moribus avitis plane corruptis, omni leges vi nudarent, mutuis bellis se invicem tentarent atque studerent devinvere. Hacc tamen omnia, ut ab hoc loco aliena, deinde expopenda sunt. Transeamus jam ad Romanos.

## S. 4.

## E vigore reipublicae Romanae.

Quodsi Romanae gentis historiam consideras, mireris necesse est, quot quantaeque in ea exstiterint irquoulas vel comparandae vel tuendae gratia turbae civiles. Fere Patricios Plebejos Patriciis reluctantes videas, hos ut Plebis crescentem auctoritatem frangant, illos ut sua jura a Patriciorum superbia defendant. Acerrimum enim in gente Romana animadvertimus libertatis studium, licet dominandi ardore correpti in aliis populis eandem haud magnopere venerati sint. Cernitur studium illud aequalitatis et libertatis continuo in Tarquinii Superbi abjurataeque regiae potestatis historia. Vir iste, ad nulla non scelera perpetranda paratus, omne jus fasque exosus, vehementer populi libertatem oppresserat, ut adeo qui tyranni nomine vocaretur haud se praestaret indignum. Infracta enim justitià, suam auctoritatem leges amiserant, Regis plane voluntas omnia decernebat (1). Itaque

(1) Quamquam enim postea demum leges XII tabularum acceperunt Romani, non censendi tamen sunt primis temporibus nullas habuisse leges; sine legibus esse civitas plane non potest; sed non scriptas Romani habucre leges, quae quotidie a civibus inspicerentur et cognoscerentur. Utebantur igitus legibus quidem ad justitiae normam compositis, sed pancis illis atque reconditis a notitia vulgi; quibus autem non providerent leges, en vel arbitrata Regum vel exempli memoria dijudicabantur.

"ubi regium imperium, quod initio conservandae libertatis atque augendae reipublicae fuerat, in superbiam dominationen: que convertit, immutato more, annua imperia binosque Imperatores sibi fecere; eo modo minume posse putabant per licentiam insolescere animum humanum" (1). Ut autem re-"Libertatis originem inde magis, fert Livius: quia annuum imperium consulare factum est, quam quod deminutum quicquam sit ex regia potestate, Omnia jura, omnia insignia primi Connumeres. sules tenuere: id modo cautum est, ne, si ambo fasces haberent, duplicatus terror videretur" (2). Quum igitur quotannis novi crearentur Consules, non solum aditus ad summos honores quam plurimis patuit, sed sublatus etiam metus fuit, ne invalesceret Consulum potestas populique aequalitati insidiaretur. Plebis enim vis ad hoc usque tempus exigua fere fuerat, nec magnopere habuerat, qua sese commendaret Plebeiorum libertas. Huic tamen sensim consuli coepit imprimis creandis Tribunis, qui postea sacrosancti etiam facti, vindices Plebis exstiterunt eximii ejusque jura acerrime propugnarunt (3). Deinde connubia item cum Patriciis inire Ple-

<sup>(1)</sup> Sallust. B. C. c. 6.

<sup>(2)</sup> Liv. Hist. Lib. II. c. 1.

<sup>(5)</sup> In hac Tribunorum Ptebis creatione jam cernimus quodammodo illius imperii initia, quod apud Germanicas gentes obtinuit et repraesentativum vocari solet. Vid. hac de te doct. Scheers van Harencarspel, de Trib. Pleb. ap. Rom. instit. p. 89. sqq.

Plebi licuit, omnesque fere majores magistratus cum ipsa communicati sunt.

Verum enim vero, quamquam post exactos Reges civium aequalitas maxime aucta fuerat, desiderabantur tamen eae leges, quae ad communem populi libertatem tuendam essent idoneae. Consules enim eddem qua Reges ratione jus dirimebant, quarumque legum memoria non exoleverat, eas Patricii conscriptas et a communi remotas notitia in corpus redegerant, omnino sibi juris interpretationem callide reservaverant. Surrexit deinde Terentillus Arsa, Tribunus Plebis, vehementer ille Consulum libidinem ac licentiam criminans utque Quinqueviri legibus scribendis crearentur postulans (1). Tandem post multas altercationes lex perlata est et leges XII tabularum, de quarum natura supra exposui, a Decemviris acceperunt Romani, nec tamen prius, quam ipse Decemviratus in tyrannidem abierat. Sublatis enim ceteris omnibus magistratibus, ne Tribunis quidem Plebis exceptis, sine ulla ad populum contra necem et verbera provocatione rempublicam administrarunt, effeceruntque ut, cum vindicias amisisset ipsa libertas, populi nulla res esset (2). Rebus tamen brevi restitutis, perlatis legibus, stabiliri in posterum coepta est populi aequalitas; nam L. Valerius et M. Horatius, Consules per Interregem creati, "deinde consularem le-

gem

<sup>(1)</sup> Liv. Hist. Lib. III. c. g.

<sup>(2)</sup> Cic. de Rep. Lib. II. c. 37. Lib. III. c. 22.

gem de provocatione, unicum praesidium libertalis, Decemvirali potestate eversam, non restituunt modo, sed etiam in posterum muniunt, sanciendo novam legem: Ne quis ullum magistratum sino provocatione crearet; qui creasset, eum jus fasque esset occidi" (1). Tum vero etiam nulla promubgabatur in civitate lex, nisi quam antea in Comitiis iatam probasset populus novamque velut dominam, cui sponte deinde sua pariturus esset, agnovisset.

Haec longius exponenda videbantur, ut recte animadverteremus, quomodo sensim ad libertasem et aequalitatem processerint Romani, camque semel partam deinceps colendis legibus sibi vindicaverint. Cernimus autem inde omnes istas civium discordias non eo valuisse, ut interiret paulatim civitas, aed potius ut civium aequalitate vigeret. Patet id pracsertim ex bellis hisce temporibus gestis. Continuo hoste minante, arma communiter suscipiebant patriamque honeste ac fortiter defendebant. Parum referebat Patriciusne quis an Plebejus esset; patria, communis omnium libertas, in discrimine versabatur, causa omnino agebatur universi populi. Itaque id controversiae istae tandem effecerum, ut juris quaedam in republica haberesur aequabilitas, ut vere esset res publica; quo semel facto mirifice isvalescere, florere, vigere Romana civitas ecopit. Accedit, quod temporibus illis Romanorum moses non ita erant depravati, ut in omne vitiorum genus

tesant proclives. Vigebat Censorum dignitas, qui Aeropagitarum instar morum ministerio fungentes temperantiae, pudicitiee, luxuriei, ignaviae, mosum denique integritatis curam habebent et delinquentes, sive illustriori seu ignobiliori genere netos, digna poena afficiebant, ut adeo existimandi Censores sint hac in re eximie de Republica Romena meruisse (1). Quim autem verendum esset, se uni magistratui vires deficerent ad tam grave tamque late patens munus bene gerendum, Aedilibus icem morum tura demandata est, ut et luxum soërcerent et curam haberent popinarum ganearumque, ut pullae haberentut Romae meretrices, nisi quee, nomen professee apud Aediles, togam sumsissent. Quibus sliisque rebus factum est, ut jussitia, fortitudine patrizeque amore, quae virtus a legum colendarum studio divelli plane non potest, conspicui essent prisci Romani. Nec viri tantum, sed feminae etiam saepius suam in patriam pietatem aperte declararunt. Memorasse sufficiat quod Vejis captis evenisse tradit Livius. Quum enim decimarum nomine, quas Camillus voverat, aurum Apol-

<sup>(1)</sup> Censurum ideo pacis magistram castodemque sppellavit Val. Max. Lib. II. c. 9. init., Quid enim prodest," inquit, ,, foris .esse strenuum, si domi male vivitur? Expugnentur licet urbes, corripiantur gentes, regnis impiciantur manus, nisi foro et curiae officium sa versuandia sua constiterit, partarum rerum acquatus coelo cumulus sedem stabilem non habebit." Vid. omnino Cl. Royers, de Cens. ap. Rom. auct. et existim., Traj. ad Rhen. 1824.

Apollini Delphico mitti oporteret, neque emendi ejus facultas esset, matronae, coetibus ad eam rem consultandam habitis, et communi decreto pollicitze Tribunis militum aurum et omnia ornamenta sua, in aerarium detulerunt (1). Ita viri militiae, domi feminae, omnes communiter eo tendebant, ut quoad ejus sieri posset viribus atque opibus rem patriam desenderent et sustentarent. Quocirca pessimos quosque civés novarumque rerum studiosos ultimo supplicio plecti malebant. quam pati ne quid inde respublica detrimenti caperet, quum penitus persuasum ipsis esset, moribus antiquis rem stare Romanam virisque. Quibus omnibus effectum est, ut gererentur omnia auctoritate tam Populi quam Senatus, invalesceret pariter majestas Senatus Populique Romani. Sed operae pretium est morum apud Romanos pristinam conditionem, quippe cum legum cultu arctissime cohaerentem, accuratius explicare.

Quodsi utrumque egregium Sallustii opus perlegeris imprimisque attenderis proöemia, fontem inveneris primarium, unde moralem populi Romani conditionem tam vigente quam labente republica elare perspicias. Nobis, uti etiam posthac, sic hoc loco multum inde proficere licet. Ut igitur auctor expulsos Reges creatosque Consules aequalitatis promovendse gratia paucis memoravit, inci-

dit

<sup>(2)</sup> Liv. Hist. Lib. V. c. 25. Cf. Val. Max. Lib. V. c. 5. 5. 8.

STD-

dit continuo in morum ea aetate popularium suorum descriptionem. "Civitas," inquit, "incredibile memoratu est, adepta libertate, quantum brevi creverit. tanta cupido gloriae incesserat. Jam primum juventus, simul laboris ac belli patiens erat, in castris per laborem usu militiam discebat: magisque in decoris armis et militaribus equis quam in scortis atque conviviis lubidinem habebant. Igitur talibus viris non labos insolitus, non locus ullus asper aut arduus erat, non armatus hostis formidolosus: virtus omnia domuerat. Sed gloriae maxumum certamen inter ipsos erst: sic se quisque hostem ferire, murum adscendere, conspici, dum tale facinus faceret, properabat: eas divitias. eam bonam famam magnamque nobilitatem putabant. Laudis avidi, pecuniae liberales erant: gloriam ingentem, divitias honestas volebant" (1). Tribui autem haec omnia imprimis praeclarae puerorum apud Romanos educationi debent, uti ex hoc Sallustii loco satis patet. Patres filii in forum, comitia, rus, militiam sequebantur, quotidie in atriis majorum intuebantur imagines (2), publicas audiebant defunctorum virorum, qui optime de patria meruerant, in foro ad rostra laudes, quo spectaculo verae laudis et virtutis cupidus juvenis nullam pulchrius intueri poterat (3). Sic patriae

<sup>(1)</sup> Sallust. B. C. c. 7.

<sup>(2)</sup> Sellust. B. J. c. 4,

<sup>(3)</sup> Polyb. Lib. VI.; e. 53.

alebatur amor, sic virtus mature pueris indebatur. Haee autem firmabat domestica parentum consuctodo, ut qui quam ipsi rerum usu vel aliunde sibi comparaverant sapientiam, cum liberis eam communicare solebant, unde repetendum, ut Romani tam singulari corporis robore quam animi fortitudine ac praesentia conspicui essent (1). "Igitur domi militiaeque boni mores colebantur, concordia maxuma, minuma avaritia erat: jus bonumque apud eos non legibus magis quam natura valebat. Jurgia, discordias, simultates cum hostibus exercebant; cives cum civibus de virtute certabant. In suppliciis Deorum magnifici, domi parci, in amicos fideles erant. Duabus his artibus, audacia in bello, ubi pax evenerat, aequitate seque remque publicam curabant" (2). Ornate profecto diserteque hace pronunciavit Romand primus in historia. Equidem plura lis addere aegre et possum et volo. Res per se satis intelligitur. Hac ipsa moreus probitate factum, ut cum leges observarent tum libertatem retinerent Romani. Vir enim probus, quod saepius inculcavi, legum εθελόδουλον esse non tantum non negabit, sed toto animo studebit, quum boc sibi persuaserit, haud exstare ulam sine justitia et concordia civitatem posse, leges unicum et sirmissimum ejus esse vinculum. Ita existimarunt et vero egerunt prisci Romani. Nam,

ut

<sup>(1)</sup> Polyb. l. l. c. 50.

<sup>(2)</sup> Sallust. B. C. c. 9.

ut Cicero docet, "mos ipse patrius praestantes viros adhibebat, et veterem morem ac majorum instituta retinebant excellentes viri" (1). Coluisse autem antea Romanos aequitatem legesque, praeterea ex summo vigore, ad quem escendit respublica commode efficias. Id sane sine bonis civium moribus, sine fide et justitia interna, sine legum observantia vix impetrare, certe impetratum non diu retinere liceat. Quod ipsum vel ex sola Romana historia luculenter demonstrari possit et singulatim etiam demonstrabitur, ubi ex dissolutis civium moribus maxime interitus libertatis et simul givitatis exponetur.

(1) Ap. August. de Civ. Dei, Lib. II. c. 21.

### CAPUT III.

# EXPLICATUR RATIO QUA CIVI TOLLITUR LIBERTAS.

Όπου μη νόμοι ἄρχουσι, οὕκ ἐστι πολιτεία.

Aristoteles.

Hisce quacunque tandem ratione explicatis, absoluta fere disputatio nostra haberi posset, nisi, quo manifestius de re probanda constaret, nova opus videretur disquisitione, qua legum contemtus tanquam libertatis civilis interitus proponatur, ut ita, pariter atque hactenus perscrutati sumus, quomodo in civitate vindicetur libertas, nunc quomodo ea civibus tollatur exquiramus. Id autem simili est modo peragendum. Efficiatur enim primum ex antiquae Politicae principiis, tum vero ad confirmandum accedant Historiae testimonia.

## S. 1.

## Ex antiquae Politicae principiis.

Tollitur civibus libertas nimid ista, quam supra e Platone illustravi, populi libertate seu potius

ci-

licentia, quamque ille in democratia maxime reperire sibi videbatur. Uti enim in oligarchia divitiis tantum cives inhiant et opibus colligendis omnium maxime sunt intenti, ita magistratus, posità juventutis cură, pro temperantia intemperiem in civitate dominari sinunt juvenesque reddunt "τρυφών» τας καὶ ἀπόνους καὶ πρός τὰ τοῦ σώματος καὶ πρόφ τὰ τῆς ψυχῆς, μαλακούς δὲ καρτερεῖν πρὸς ήδονάς τε καὶ λύπας, καὶ ἀργοὺς." Tum sensim magnae oriuntur divites inter et pauperes turbae, dones tandem hi superiores facti illos partim interficiunt, partim expellunt, cum ceteris imperium communicant. Exortà igitur democratia omnes erunt liberi, tota civitas erit execulerize et massingiag plena, licebit unicuique facere quae velit. Suavissimam inde in praesenti cives sibi vitam comparant, ut licet possis nulla sit magistratus gerendi necessitas, neque bellum gerendi, ceteris gerentibus, nec quietem agendi, agentibus ceteris, nisi ita placeat; quin etiam, si qua lex te imperare vetet et sententiam ferre, nihilominus utrumque peragere tibi licebit, si ita fuerit visum. Quod autem ad lenitatem erga damnatos attinet, homines in ejusmodi civitate morte vel exsilio damnati nihilominus manent versanturque in medio, et quasi nemo id curet vel videat heroum instar incedunt; atque ita aequalitas quaedam pariter aequalibus et non aequalibus distribuitur (1). In hac autem per omnes

<sup>(1)</sup> Plat. de Rep. Lib. VIII. p. 555. B. - 558. C.

civitatis partes diffusa libertate ecquis non animadvertit meram inesse licentiam? The use anoxaolae parum abest quin veram habeant: δημοκρωτίων, την δέ παρανομίαν έλευθερίαν, την δέ παρρησίαν ισονομίαν, την δ' εξουσίαν του πάντα ποιείν εὐδαιμονίαν (Ι). Ut enim deinde explicat Plato, ex hac infinita licentia haec summa cogitut, ut ita fastidiosae mollesque mentes evadant civium, ut, si minima vis adhibeatur imperii, irascantur et perferre nequeant: ex quo leges quoque incipiunt negligere sive scriptas illas seu non scriptas, ut plane sine ullo domino sint. Est autem hoc ipsum imperium illud tam pulchrum ac juvenile, ex quo nascitur tyrannis (2). Adeo igitur liberi esse cives volunt, ut nullum plane habeant dominum. Leges non tantum non curant, sed spernunt adeo odioque prosequuntur, in extrema omnia proruunt neque ullus fere est sedandi modus (3). Unde autem odium istud? roges. Scilicet, praeterquam quod in dies majori laborant morum corruptela homines, veram legum in civitate naturam nec agnoscunt nec adeo ipsas leges rite distinguunt a jussis et mandatis arbitrariis, et ita fit, ut leges contemnere incipiant seque etiam supra illas efferre, quippe quae civium libertati detrectare ip-

<sup>(1)</sup> Desunta hace sunt ex lacer. Orat. Areop. p. 141, que loco vide Bergmanni Obss.

<sup>(2)</sup> Plat. 1, 1. p. 563. D. E. Cf. Cic. de Rep. Lib. I. c. 45.

<sup>(3),</sup> Cave putes autem," ait Cicero, "mare ullum aut flammam esse tantam, quam non facilius sit sedare, quam effrenatam insolcutia multitudinem," l. l. c. 42.

ipsis videantur. Verum, quae est Platonis verissima, a Cicerone (1) expressa, sententia: "Ut ex nimia potentia principum oritur interitus principum, sic hunc nimis liberum populum libertas ipsa servitute afficit. Sie omnia nimia, cum vel in tempestate vel in agris vel in corporibus lactions fuerunt, in contraria fere convertunt, maximeque in rebus publicia evenit; nimiaque illa libertas et populis et privatis in nimiam servitutem cedit." Nascitur enimi inde, ut significat Plato, tyrannis, quae haud dubie pestis est civitatum. Id autem quomodo eveniat, idem denuo nobis adumbret philosophus.

· Quant igitur res ad eum pervenerunt statum, populus ut coërceat eos, qui, freti nimia libertate, suis tantum commodis student, uni alicui solet rerum susrum curam ac defensionem mandare maximisque eum opibus et honoribus cumulare. Ille, cognito favore populi, mox excogitat calumnias atque e medio tollit, quos sibi metuendos putat. Quo magis autem sibi ipsi prospiciat, a civibus corporis satellites petit et facile impetrat (2). Tum Vero no apostatne excivor autor diflor di oti méγας μεγαλώστὶ οὐ κείται, άλλὰ καταβαλών άλλους πολλούς έστηκεν έν τῷ δίΦρφ τῆς πόλεως, τύρχννος άντι προστάτου άποτετελεσμένος" (3).

Ec.

<sup>(1)</sup> Cic. l. l. c. 44.

<sup>(2)</sup> Animadvertit Cl. v. Heusde, Diatr. p. 75. a Platone suo tempore significatos jam fuisse milites Praetorianos, quales postea apud Romanos exstiterunt.

<sup>(5)</sup> Plat. de Rep. Lib, VIII. p. 565. B. - 566. D. Cf. de I 2 ty-

Ecce veram tyrannidis originem, historiae traditionibus satis superque confirmatani. Sed item breviter videamus de iis, quae Plato tum de ipsius tyranni tum de civitatis felicitate animadvertit. Primis ille diebus ac temporibus in quoscunque inciderit, eos comiter salutabit, ut, piena populi gratia collecta, sensim tyranni partes apertius etiem agere possit. Quo facto, bella excitare studet, ut et cives ejus ope indigeant et ipse occasionem zibi comparet perdendi eos, quos agnovit liberali esse ingenio et detrectaturos imperio suo suspicatur. Acriter icuirco perspiciat oportet, ecquis fortis sit, ecquis magnanimus, ecquis prudens, ecquis dives; atque tam felix est, ut his omnibus sive velit seu nolit infestus esse debeat et insidiari, donec civitatem purgaverit. Tum sane felicis est necessitatis vinculis adstrictus, qua vel cum plurimis improbis vitam agere cogitur, a quibus etiam odio habeatur, vel omnino non vivere. Aucto deinde satellitum numero, sacra ac profana omnia spoliat civiumque opes tributa exigendo exhaurit, qui tum demum, sed sero; eheu! intelligunt, quam crudelem aluerint bestiam. Tum enim , ò dipos Osiγων παπνέν δουλείας έλευθέρων, είς πύρ δούλων δεsmortlag an Emperturing ein, anti the wordhis excipus XZÌ

tyrannidis ortu Herod. Lib. III. c. 82. Aristoteles tyrannos antiquos e demagogis exetitisse censet, siquidem illi et
eloquentia et belli gerendi peritia valerent, Lib. V. Politic. c. 4. §. 4. Quee quidem sententia e Platonica hand magnopere discrepare videtur.

É¥

καὶ ἀκαίρου ελευθερίας την χαλεπωτάτην τε κκὶ πι· κροτάτην δούλων δουλείαν μεταμπισχόμενος". (1).

Est haec tyrannidis cum origo tum natura, qualis nobis a Platone proponitur; verum non modo hic, sed fere nemo non ex antiquis deterrimam ejus indolem significavit: nam hac in re mirom quantum conveniat tota antiquitas. Tyrannide nihil ipsis videbatur neque civitati perniciosius neque omnino detestabilius. Audiamus, quaeso, Corinthium Sosiclem apud Herodotum. Convocarunt Lacedaemonii socios et, prosperam Atheniensium: fortunam aegre ferentes, Hippiam reducere Athenas inque tyrannidem restituere conantur. Quo audito indignatur Sosicles et exclamat: "H di 8, re ούρανος έσται ένερθε της γης, και ή γη μετέωρος ύπερ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οἱ ἄνθρωποι νομὸν ἐν θκλάσση ἔξουσι, και οι ίχθυες του πρότερου άνθρωποι, ότε γε ύμεῖς, ἄ Λακεδαιμόνιοι, ἰσοκρατίας καταλύοντες, τυραννίδας ές τὰς πόλις κατάγειν παρασκευάζεσβε τοῦ οὖτε ἀδιπώτερον οὐδέν ἐστι κατ' ἀνθρώπους, οὕτε μιαιΦονώτερον. εί γὰρ δη τοῦτό γε δοκέει ύμιν είναι χρηστον. ώστε τυραννεύεσθαι τὰς πόλις, αὐτοὶ πρῶτοι τύραννον καταστησάμενοι παρά σφίσι αὐτοῖσι, οῦτω καὶ τοῖσι άλλοισι δίζησθε κατιστάναι νῦν δέ, αὐτοὶ ἄπειροι έάντες τυράννων, καὶ Φυλάσσοντες δεινόπατα σούτο

<sup>(1)</sup> Plat. 1. 1. p. 566. D. — 569. C. Apprime cum bis couveniunt, quae leguntur de Corinthiorum tyrannis apud Herod. Lib. V. c. 92. Cif. quae de tyranni natura et conditione cum aliis permultis memorant Herod. Lib. III. c. 80. et Arist. Politic. Lib. IV. c. 8.

in the Exapty with yeverbal, appayparte is tode our uazous' el de aurel Eparespot Eare, mararep nuels, είχετε αν περί αὐτοῦ γνώμας ἀμείνονας συμβάλλε-ช่อง ทัพธค ขบัง" (1). Ne plura seligam ex hacce egregia Sosiclis oratione, qua pessimam tyranni indolem probat deinde Cypseli et Periandri, Corinthi tyrannorum, exemplis, ipsa disputationis hu-Ne autem Graecos tantum jus lege prohibeor. hoc in genere laudare videar, elegantissima tandem hisce apponenda est Ciceronis de tyranno sententia: "Hic est enim," ait, "dominus populi, quem Graeci tyrannum vocant: nam regem illum volunt esse, qui consulit ut parens populo conservatque cos, quibus est praepositus, quam optima in conditione vivendi. — Simulatque enim se inflexit hic rex in dominatum injustiorem, fit continuo tyrannus, quo neque terrius neque foedius, nec Dis hominibusque invisius animal ullum cogitari potest: qui, quamquam figura est hominis, morum tamen immanitate vastissimas vincit belluas. Quis enim hunc hominem rite dixerit, qui sibi cum suis civibus, qui denique cum omnium hominum genere pullam juris communionem, nullam humanitatis societatem velit (2).

Hisce omnibus bene perpensis, dubium esse non potest, cui potissimum causae extremum istud tyranni apud antiquos odium tribuendum sit. Is enim,

si-

<sup>(1)</sup> Herod. Lib. V. c. 92.

<sup>(2)</sup> Cic. de Rep. Lib. II. c. 26.

sive Rex sit seu civis nobilior, in quem favorem suum gratiamque contulit populus, sensim ita hac re efferri solet ac fastidiose se gerere, ut, omne dum nefas et injustum perpetrat, tandem vere tyrannus factus legum, quae civitatis saluti prospiciunt civiumque jura tuentur, ipse omnem tollat vim et pro arbitrio res civitatis administret. Tum profecto de civium aequalitate et libertate actum est, tum omnino nulla est respublica, quia nempe haec, ut docet Cicero, non amplius res populi esse dici potest (1). Itaque civium aequalitate tota sublata, ipsa civitas citato gradu ad ruinas vehitur. dubie id significat quoque apud l'latonem Socrates: "Εὶ δ' ἄνθρωπος είς, ἢ όλιγαρχία τὶς, ἢ καὶ δημοκρατία, ψυχὴν ἔχουσα ήδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ὀρεγομένην, καὶ πληρούσθαι τούτων δεομένην, στέγουσαν δὲ οὐδὲν, άλλ' άνηνύτω καὶ άπλήστω κακῷ νοσήματι ξυνεχομένην, ἄρξει δή πόλεως ή τινος ίδιώτου, καταπατήσας δ τοιούτος τούς νόμους ο νύν δη έλεγομεν, ούκ έστι σωτηρίας μηχανή" (2). Et sic quidem jure tyrannidem antiquitas τὸ ἔσχατον τῆς πόλεως νόσημα vocasse videtur (3).

Erit

<sup>(1)</sup> Ap. August. de Civ. Dei, Lib. II. c. 21. Cf. Cic. de Rep. Lib. III. c. 21.

<sup>(2)</sup> Plat. de Legg. Lib. IV. p. 714. A.

<sup>(3)</sup> Non mirum igitur, tyrannicidis olim tantos fuisse tributos honores, imo majores quam qui fortiter rem pro patria gessissent. Etenim civitas ab hostibus obsessa facilius in libertatem vindicari poterat, tyrannide vero pressa evertebatur plane. Similiter apud Orientales summis laudibus celebrari solebat sanguinis vindicta, quamquam hanc

Erit fortasse quispiam qui hisce ita adversetur, ut statuat, non semper tyrannidem evertere solere civitates, allato Pisistrati Atheniensis aliorumque exemplo. Et, fateor, bonus omnino ille tyrannus fuit legumque Solonis servandarum studiosissimus; scripsit enim Plutarchus: "O Пеновотратос еупраσης γενόμενος των πραγμάτων, ούτως έξεθεράπευσε τὸν Σόλωνα, τιμῶν καὶ ΦιλοΦρονούμενος καὶ μεταπεμπόμενος, ώςτε και σύμβουλον είναι, και πολλά τῶν πρασσομένων ἐπαινεῖν. καὶ γὰρ ἐΦύλαττε τοὺς πλείστους νόμους του Σόλωνος, έμμένων πρώτος αὐτὸς, καὶ τοὺς Φίλους ἀναγκάζων" (1); — sed, ut verbo dicam. Pisistratus sua fuit voluntate bonus atque, ctiamsi leges patrias non contemsit, contemnere tamen eas potuit et rempublicam pro lubitu gerere. Nam, quod rite animadvertit Aristoteles, ipsi tyranni civibus Lex sunt (2),

Quodsi jam quaeratur, qui fieri soleat, ut ad tantam proruat populus licentiam, ut, mite legum imperium aspernatus, durum tyrannidis jugum accipere cogatur; non potest non rei causa continuo esse manifesta. Uti enim libertatem civilem veluti fundum suum habere constat in bonis civium moribus, ita e corruptes illis exoritur utique licentia.

inter et tyrannicidium id potissimum discrimen obtinet, quod sanguinis vindicta ad familiam tantum, tyrannicidium ad totam civitatem referebatur, quod diserte exponit Cl. van

Amis-

Heusde, Diatr. p. 80. sqq.

<sup>(1)</sup> Pluterch. vit. Solon. c. 31. Cf. Herod. Lib. I. c. 59.

<sup>(3)</sup> Aristot. Politic, Lib. 111. c. 8. f. 2.

Amisso epim justiciae et pudoris sensu, dissoluti moribus cives, quod justum, quod honestum est flocci aestimantes, quodeunque suam coërceat lasciviam et petulantiam frenum repudiant excutiuntque. Nihil tantam iis parit molestiam, quantam vel minima servitii forma, ut ipsum adeo servitii, voluntarii etiam, nomen audire piaculum ducant. severo illo et intolerabili, ut opinantur, legum imperio contemto, quocunque trahat lubidinum impetus, eo temere ac inconsiderate ruunt (1). Ubi autem eo pervenir effrenata licentia multitudo, praeterquam quod in comitiis causam reipublicae non amplius sustentant, eatenus illi sibi pararunt agendi libertatem, ut quod sibi vindicant jus, id ceteri omnes habeant, ut omnes pariter pro lubitu agant inque semet invicem saeviant, ut re vera nulla in tota civitate adsit libertas, cujus quae etiam remansit formam tandem delet prorsus orta tyrannis, Probabunt haec item egregie antiquarum gentium fata,

### £. 2.

## E lapsu reipublicae Lacedaemoniorum.

Caverat, quod supra ostendi, omni studio Lacedaemoniorum legislator, ne corrumperentur civium suo-

(1) Similiter suorum maxime aequalium nequitiam notana Horatius, Carm. Lib. III. Od. XXIV. vs. 35.:

,, Quid leges sine moribus Vanae proficiunt?"

suorum mores, quo factum, ut satis diu floreret vigeretque respublica et virtutis cultu esset in ceteris Graecis conspicua. Ut vero a legibus recedere coeperunt Lacedaemonii, brevi quidem ingentem sunt gloriam nacti, sed ita viam simul sibi pararunt ad pejores mores et civitatis interitum. Sensim enim et aurum divitiasque sibi conquirere et principes evadere Graeciae studuerunt (1), quod utrumque repugnabat plane Lycurgi legislationi. Consuluerat hic egregie civium roboti et virtuti bellicae, non ut imperandi studio ducti alios populos belio tentarent, sed quo acrius patriam suam ab hostibus infestatam defenderent vitamque beatam ex virtute et civili concordia sibi compararent (2). Dominatum vero posterioribus temporibus spectasse Spartanos vel ex στάσει (3) quam moverunt, vulgo belli Peloponnesiaci nomine dictà, luculente apparet. Ferre enim majorem Athenarum splendorem, maxime τῆς θαλασσοκρατίας honore auctum, nullo modo poterant, ideoque ambitioni suae indulgentes plurimas Graeciae civitates in Athenienses concitabant. Ubi autem Lacedaemon voti compos facta erat

(1) Xenoph. de Rep. Laced. c. 14.

se-

<sup>(2)</sup> Plutarch. vit. Lyc. c. 30. init.

<sup>(3)</sup> Verissime enim Plato: ,, Έλληνας μὲν ἄρα βαρβάροις καὶ βαρβάρους Έλλησι πολεμεῖν μαχομένους τε Φήσομεν καὶ πολεμίους Φύσει εἶναι , καὶ πόλεμον τὴν ἔχθραν ταύτην κλητέον "Ελληνας δὲ Ελλησιν, ὅταν τι τοιοῦτου δρῶσι, Φύσει μὲν Φίλους εἶναι, νοσεῖν δ' ἐν τῷ τοιούτῳ τὴν Ἑλλάδα καὶ στασιάζειν, καὶ στάσιν τὴν τοιαύτην ἔχθραν κλητέον, de Rep. Lib V. p. 470. C.

semilique in patrias leges peccaverat, in maximam deinde proruit morum pravitatem. Etenim quum untea Lycurgi jussu (1) omni opera a divitiis et luxu cavissent, mox iis perquam fuerunt delectati. Ita , Αγιδος βασιλεύοντος, εἰςεββύη νόμισμα πρώτον είς την Σπάρτην, και μετά του νομίσματος πλεονεξία καὶ πλούτου ζήλος ἐπέβη, διὰ Λύσανδρον ος, αὐτὸς ου ανάλωτος υπό χρημάτων, ενέπλησε την πατρίδα Φιλόπλουτίας και τρυφής, και χρυσον και άργυρον έκ του πολέμου καταγαγών, καὶ τοὺς Λυκούργου καταπολοτευσάμενος νόμους" (2). Ubi autem irrepserat in civitatem auri argentique admiratio, comitataque fuerat divitiarum possessionem avaritia et sordes, usum fructumque luxus, mollities atque profusio; bonis plurimis excidit Sparta (3). Quid enim faciant leges, ubi sola pecunia regnat? (4). Evaserunt ita paulatim Lacedaemonii, quod in timocratia describenda observat Plato , Φειδωλοί χρή**μάτων, ἄτε τιμ**ῶντες καὶ οὐ Φανερῶς κτώμενοι, Φιλαναλώται δε άλλοτρίων δι' έπιθυμίαν, καὶ λάθρα τὰς ήδονας παρπούμενοι, ωςπερ παίδες πατέρα τον νόμον ἀποδιδράσχοντες, ούχ ύπὸ πειθοῦς, ἀλλ' ύπὸ βίας πεπαιδευμένοι δια το της άληθινης Μούσης της μετα λό-

<sup>(1)</sup> Pluterch. I. l. c. 19. f.

<sup>(2)</sup> Plutarch. l. l. c. 30. Cf. vit. Agid. c. 5. Agis autem, de quo h. l. sermo est, patre usus fuit Archidamo, Plutarch. l. l. c. 29. f.

<sup>(3)</sup> Plutarch. vit. Agid. c. 3.

<sup>(4)</sup> Sunt verba Petronii, c. 14.

λόγων τε καὶ Φιλοσοφίας ήμεληκέναι καὶ πρεσβυτέρης γυμναστικήν μουσικής τετιμηκέναι" (1).

Sed vel sic tamen quum retineretur Spartae ratio hereditatum, quam praescripserat Lycurgus, ut nempe pater filio suam sortem relinqueret, idem ordo et aequalitas utcunque in civitate permanens ceteris peccatis obstitit. Post vero, ut tradit Plutarchus. exstitit Ephorus quidam, nomine Epitadeus, qui, simultatem cum filio exercens, rhetram promulgabat, licere unicuique hereditatem suam sortemque cuicunque vellet et inter vivos donare et relinquere testamento. Atque hic quidem quo irae suae privatae satisfaceret, eam tulit legem; ceteri vero prae avaritia comprobantes et sciscentes, optimam constitutionem convellerunt. Nam citra delectum deinde possessiones quaerebant potentiores, successionibus propinquos pellentes, brevique opulentia ad paucos confluente, inopia civitatem occupavit, illiberalitatem esticiens atque a bonis artibus distrahens cum invidia et odio locupletium (2).

llac morum depravatione mutuaque discordia, qua spretis legibus laborabant Spartani, tandem cives suos liberare conatus est Agis, Eudamidae filius, et ad pristinam legum observantiam ac liber-

ta-

<sup>(1)</sup> Plat. de Rep. Lib. VIII. p. 548. B.

<sup>(2)</sup> Plutarch. I. I. c. 5. Hanc Spartanorum discordiam, e divitiarum abundantia oriundam, natasque inde divitum et pauperum factiones respexiese videtur Plat. de Rep. Lib. VIII. p. 550. C. sqq. iu adumbranda oligarchia, ut animadecrtit Cl. van Heusde, Init. Vol. III. p. 149.

tatem, quantum liceret, reducere. Dicere enim solebat, se regnum minime appetere, nisi id per ipsas leges reciperet majorumque instituta (1). Et vero, res prospere ei cessura primum videbatur, quum sponte ad virtutem se accingerent juvenes, libertatis causa prout vestem vivendi rationem mutantes. Majores vero natu severam Lycurgi disciplinam, quemadmodum dominum e fuga reduces servi, timebant et expavescebant, insectabanturque adeo deplorantem reipublicae statum Agidem ac veterem desiderantem Spartae dignitatem (2). Agidis, quem deinde perdidit suus restituendi libertatem amissam ardor, laudabile exemplum secutus est Cleomenes, cui item displicebant mores suae civitatis, in qua otio et voluptatibus demulcerentur cives, negligerentur res publicae et singuli suis tantum commodis prospicerent (3). Sed hujus etiam vani fuere conatus. Posteaquam enim Achaeorum civitati praefici studuerat idque non tulerant Achaei, magnum hos inter et Spartanos odium bellumque exstitit. Achaei auxilium nacti ab Antigono Dosonte Cleomenem ad Sellasiam devictum fugarunt. Ab hoc inde tempore evanuit Spartae nomen decusque, et tyrannis subjecta misere civitas languit. Exstincta enim prorsus est antiqua populi virtus, quique sine moenibus cives ·plurima saecula liberi, aliquando etiam principes

<sup>(2)</sup> Plutarch. Vit. Agid. c. 4. L.

<sup>(2)</sup> Plutarch. l. l. c. 6.

<sup>(3)</sup> Plutarch. Vit. Cleom. c. 2. sq.

Graeciae fuerant, deinde muris, velut compedibus, circumdatis vincti, in extremam servitutem detrusi sunt (1), ut tandem, amicitia quadam cum Romanis inita, ab horum fere arbitrio pependerint.

Patet igitur satis, opinor, vel e sola hujus gentis fatis, quod maxime nunc spectamus, moribus corruptis negligi spernique leges, neglectis spretisque legibus tolli civibus libertatem. Nec meliora docebit, quam nunc contemplatum eamus, Athenarum respublica.

#### S. 3.

# E lapsu reipublicae Atheniensium.

Instituerat Athenis Solon democraticam regiminis formam, non meram quidem, sed temperanter mixtam (2). Magistratus autem non unicuique promiscue concesserat, sed opulentioribus tantum optimisque civibus (3). Veruntamen quod ille tam prudenter sanciverat, id immutatum haud ita multo post est opera Aristidis, ut deinde omnibus pariter civibus gerere magistratus liceret (4). Hujus

au-

<sup>(1)</sup> Liv. Hist. Lib. XXXIX. c. 37. Moenibus enim cingi Spartam noluerat Lycurgus, quia putabat urbem fortibus civibus cinctam bene esse munitam, ut tradit Plut. Vit. Lyc. c. 19. f.

<sup>(2)</sup> Aristot. Politic. Lib. II. c. 9. §. 2.

<sup>(3)</sup> Plut. Vit. Sol. c. 18. init. Vid. imprimis etiam Isocrates, Orat. Arsopag. p. 141. sq.

<sup>(4)</sup> Plutarch. Vit. Arist. c. 27.

plane requireretur Politicae peritia, sed unusquisque de gravisque; rebus publicas institueret deliberationes, faber lignarius, aerarius, sutor, mercator, nanta, dives, pauper, nobilis, ignobilis, omnes pariter rempublicam gererent (1). Qua quidem perversa civium aequalitate, quam immutatis legibus induxerant, effectum est, ut et bona ordinum aequalitas, prudenter a Solone instituta, tota evanosceret et magis etiam in licentiam prorueret civitas. At haec justo ordine exponenda sunt.

Post bella Persica mirum quantum splendere coeperit cum Graeciae totius tum praecipue Athenarum nomen. Athenienses enim eum inde maxime fructum perceperunt, "ωστε δλίγας ήμέρας στερηθέντες τῶν κότον, πολὸν χρόνον δεσπόται τῶν ἄλλων κατέστησαν" (2). Etsi autem jam antea re nautica Athenienses ceteris Graecis praecelluerant, post haec tamen tempora multo etiam magis ei operam dare et mercaturam imprimis extendere coeperunt, unde maxime factum, ut τὴν θαλασσοκρατίαν impetraverint. Docet autem Plato, Athenienses, ubi rei nauticae ita studuerunt, ut bellum mari potius quam terra geterent, "ἐθισθήναι, πυκνὰ ἀποπηδώντας δρομικῶς εἰς τὰς ναῦς, ταχὺ πάλιν ἀποχωρεῖν, καὶ δοκεῖν μηδὲν αἰσχρὸν ποιεῖν, μὴ τολμῶντας ἀποθνήσκειν, μένοντας

<sup>(1)</sup> Plat. Protag. p. 319. D. Hanc pessimam omnium acqualitatem et libertatem ex Aristophane delineavit Cl. Heyne, Opusc. Vol. IV. p. 392. sqq.

<sup>(2)</sup> Isocrat. in Archid. p. 124.

έπιΦερομένων πολεμίων άλλ' είκαίας αὐτοῖς γίνεσθαι προφάσεις και σφόδρα έτοίμας, ὅπλά τε ἀπολλῦσι, καὶ Φεύγουσι δή τινας οὐκ αἰσχρὰς, ὧς Φασι, Φυγάς" (1). Sed praeterea quum adeo indulgerent Athenienses mercaturae agendae studio, mores inde haud parvam labem contraxerunt. Nam uti, antiquarum praesertim civitatum ratione habita, verissime elocutus est Cicero: " Est maritimis urbibus etiam quaedam corruptela ac mutatio morum: admiscentur enim novis sermonibus ac disciplinis, et importantur non merces solum adventitiae, sed etiam mores, ut nihil possit in patrils institutis manere integrum" (2). Et omnino Athenae cum Corintho aliisque civitatibus triste deinde hujus rei exemplum suppeditarunt. Constat certe eum in modum exuere paulatim Athenienses majorum virtutem coepisse, ut Periclis aetate ad tantam jam processissent segnitiem, ut festos dies splendidosque ludorum apparatus fere unice curarent, adeo facti loquaces et loquacitatis amantes, " Este eis obδεν ετερον εύκαίρουν η λέγειν τι καλ ακούτιν καινότεpov" (3). Desiderabatur omnino Periclis aetate mo-

T2-

<sup>(1)</sup> Plat. de Legg. Lib. IV. p. 706.C., quem locum affert Nob. de Geer, Diatr. p. 41., qui omnino hac de re conferendus est.

<sup>(2)</sup> Cic. de Rep. Lib. II. c. 4. iuit.

<sup>(3)</sup> Culpam horum aliorumque vitiorum in Periclem ipsum, ejus maxime eloquentiam respiciens, contulit Plato, quum animadverteret ,, Περικλέα πεποιηκέναι 'Αθηναίους άργους καὶ δειλους καὶ λάλους καὶ Φιλαργύρους,' Gorg. 515. Ε.

ralis civium praestantia. Lucri studio mores varliatque infidi evaserant, ut civitas esset tum interna destituta fide et amicitia, tum ceteris civitatibus invisa (1). Ipse autem Pericles vel eo quod, Ephialtis opera usus, fregit Areopagi munera (2), quae in custodiendis legibus censendisque moribus cernebantur potissimum, summopere reipublicae nocuisse videtur. Antea enim, teste Isocrate, nind μὸν ἐκείνης τῆς εὐταξίας οὕτως ἐπαιδεύθησαν οἱ πολεται πρὸς ἀρετὴν, ὡςτε σφᾶς μὸν αὐτοὺς μὴ κινεῖν τοὺς δὲ εἰς τὴν χώραν εἰςβάλλοντας, ἄπαντας μαχάνμενοι νικῷν" (3). Hisce omnibus prava accedebat Sophistarum doctrina, qui, ipsi justa doctrina veris-

Cf. Platarch. Vit. Pericl. c. 11. f. Verum enim vero, Politicum quaerebat Plato, qui optime civitatem administratet, oratorem quaerebat, qui non blandiretur civibus, non gratificaretur eorum lubidinibus, sed sui ipsos redderet oratione meliores, virtutis amorem in ipsorum animis excitaret aleretque. Quod quum spectaret neque in Pericle inveniret, quippe qui Athenarum quidem splendori adaugendo, non vero moribus civium emendandis consuluisset, Politicum huncce, honoribus laudibusque ab omnibus veluti mactatum, non admodum ipse celebravit, quo aptius ejus loco perfectam proponeret ad imitandum imaginem. Vid. omnino Cl. van Heusde, Init. Vol. II. P. I. p. 101. sqq., praesertim p. 109. sq. Cf. Stallbaum. ad Plat. l. I., uti ctiam W. C. L. Clarisse et J. C. G. Boot in suis de Pericle commentationibus, Traj. ad Rh. 1834., p. 117. sq. et p. 93. sq.

<sup>(1)</sup> Plat. de Legg. Lib. IV. 705. A. Cf. Nob. de Geer, J. l. p. 42. 43.

<sup>(2)</sup> Pluterch. Vit. Periel. e 7., e.g. Aristot. Politic. Lib. II. c.g. f. 3. Cf. Cl. Luzac in Socr. cive, p, 38.

<sup>(5)</sup> Isocrat. Orat. Areop. p. 156.

risque destituti opinionibus, vulgi aures varie captabant et adulatoria ista arte usi juventutem plane corrumpebant (1).

Incidit in tempora ista bellum, quod dicitur, Peloponnesiacum, e quo acerbissimum tulerunt Athenienses fructum, ut a Lacedaemoniis devicti in
crudelem deinde pervenerint civium quorundam,
triginta tyrannorum nomine, dominationem (2).
Nulla tum fuit populi res. Ipsi enim tyrami omnem
deprimentes civium libertatem optimum quemque
interficere, ipsum adeo Theramenem, qui civium
causam tuendam suscipiebat, haud verebantur (3).
At simul morum honestas in civitate per erat exigua. Plato rem repetit e mutata musices ratione,
tragoediam maxime et comoediam respiciens (4),

quae

<sup>(1)</sup> Sophistarum disciplinam eorumque noxiam in populum Athenicusium vim e Platone optime illustravit Nob. de Geer, p. 4. sqq. p. 53. sqq.; quocum conferri merentur. Cl. v. Heusde, Init. Vol. II. P. I. p. 13. sqq. et doct. Groen, Prosop. Plat. p. 77. sqq.

<sup>(2)</sup> Cernitur hac in re Spartanorum prudentia. Quodsi enim externos praeponi sibi vidissent Athenienses, id non tantum non tulissent, sed libertatis amore excitati armis eam studuissent vindicare. Civibus vero suis multo Inbentius, rerum statu acquiescentes, obedituri videbantur. Similiter egernnt postea in Graecis civitatibus Macedones.

<sup>(3)</sup> De Athenarum hoc tempore conditione legg. Isocr. I. I. p. 155. quosque ibi laudat Bergmann.; Xenoph. Hist. Gr. Lib. II. c. 3. Plura dabunt Cl. Luzac, in anim. ad Orat. de Socr. cive, p. 233. sq. et doct. D. T. Siegenbeek, diss. hist. et liter. de Athen. condit. sub imp. Triginta Tyrannorum, L. B. 1828.

<sup>(4)</sup> Plat. de Legg. Lib. III 700. D. sqq. Cf. Cl. v. Heasde, Init. Vol. III. p. 68. sq.

va-

quae tamen viri summi sententia unice ad mores referri debet. , Οὐδαμοῦ γὰρ κινοῦνται μουσικής τρόποι άνευ πολιτικών νόμων των μεγίστων" (1). Scilicet continuit olim musica poësin simul et referebatur utraque ad res sacras, ejusque integritas ad puerorum animos apte instituendos requirebatur quam maxime. Illa vero aetate musici modi mutati referebantur unice ad cives delectandos, qui deinde jus sibi arrogabant de re musica decernendi et de quacunque re pronunciandi. Haec tandem licentia omnia invasit, ut, quum sibi quisque idoneus videretur cujusvis negotli judex, pudorem exciperet impudentia, modestam legum reverentiam petulans licentia; quod quidem in Platonis de Legibus opere aperte significatur. Ibi enim suam procul dubio civitatem spectans Plato: "ΕΦεξής δη ταύτη τη έλευθερίφ ή του μη έθέλειν τοις άρχουσι δουλεύειν γίγνοιτ άν και έπομένη ταύτη, Φεύγειν πατρός και μητρός καλ πρεσβυτέρων δουλείαν καλ νουθέτησιν. καλ έγγυς του τέλους ούσι, νόμων ζητείν μη υπηκόοις είναι. πρός αὐτῷ δὲ ἤδη τῷ τέλει, ὅρκων καὶ πίστεων καὶ τὸ παράπαν θεών μη Φροντίζειν, την λεγομένην παλαιάν Τιτανικήν Φύσιν έπιδεικνύσιν καὶ μιμουμένοι έπι τὰ αὐτὰ πάλιν έκεϊνα άΦικομένους, χαλεπόν αἰωνα διώγοντας, μή λήξαι ποτέ κακῶν" (2). Nec mirum: nam depra-

<sup>(1)</sup> Plat. de Rep. L. IV. 424. C. Îdem ante Platonemi dixerat musicus Damon, ut observat Cl. den Tex, de vi mus. p. 132., qui omnino de hac Platonis sententia consulendus est, impr. p. 148. sqq.

<sup>(2)</sup> Plat. de Legg. Lib. III. 700. D. - 701. C.

vată musică corrupta etiam erat juventutis institutio, ut in custodum constituenda in Politia educatione animadvertit Plato. η Τὸ δὰ Φυλακτήριον, ώς ξοικεν, ενταύθα που οἰκοδομητέον τοῖς Φύλαξιν, έν μουσική. — Ἡ γοῦν παρανομία ραδίως αῦτη λανθάνει παραδυομένη. - Ναί, ώς έν παιδιάς γε μέρει καὶ ώς κακὸν οὐδὲν ἐργαζομένη. — Οὐδὲ γὰρ ἔργάζεται άλλο γε ή κατά σμικρόν εἰςοικισαμένη ἡρέμα ύποβρεί πρός τὰ ήθη τε καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα, ἐκ δὲ τούτων είς τὰ πρός άλληλους ξυμβόλαια μείζων έκβαίνει, έκ δε δή των ξυμβολαίων έρχεται έπὶ τοὺς νόμους καί πολιτείας σύν πολλή ἀσελγεία, ξως αν τελευτώσα πάντα ίδία και δημοσία άνατρέψη" (1). Factum ita deinde est, ut inertiae toti dediti alea maxime delectarentur juvenes, versarentur apud tibicines, in caupona ederent biberentque, scurrilitati studerent, despectui haberent parentes (2). Legendus etiam omnino Thucydides est, ut recte de turpissimis Atheniensium hac actate moribus cogitemus, unde discordia summi inter se laborantes civitatem plane divellebant (3).

Quum

<sup>(1)</sup> Plat. de Rep. Lib. IV. 424. D. E. Cf. Cl. v. Heusde, Init. Vol. III. p. 65. 58. quemque ille laudat Cl. den Tex, l. l. p. 54., 35.

<sup>(2)</sup> Isocr. 1. 1. p. 149, ubi vid. omnino Bergmann.

<sup>(3)</sup> Thuc. Lib. III. c. 82. Ne miremur toties Platonem in scriptis suis de harmonia civitatum praecepisse, ipsa hojos prohibet qua vixit aetatis conditio. Tantarum enim turberum quotidie testis, fieri aliter vix potnit, quin pre suo ingenii acumine et prudentia Plato pessimam Graeciae

Quum igitur ita descivissent ab avità virtute Athenienses, ut factionibus continuis ac simultatibus perderent plane civitatem, quae legum fuerit observantia, quae judiciorum ratio, vel me-non monente unusquisque continuo intelligit. Immutatam enim regiminis formam, quam Solon constituerat, modo jam memoravi. Exstitit autem postea Cleon, qui ut orator erat satis eloquens, ita turbulentum se civem praestare solebat (1) et demagogica arte usus rempublicam fere dilacerare. Summa ehim rerum a principibus in civitate viris ad opifices et infimos quosque pervenerat, qui et ipsi mercede quasi conducti conciones frequentabant suaque petulantia bonos omnes arcebant, ut tandem armatis esset copiis opus, quae et quietem in concionibus servarent ac tranquillitatem, et invitos vi ad eas frequentandas cogerent (2). Ea denique erat temporibus illis libertatis conditio, ut quisque quod vellet, non quod deberet et e re esset patriae agere mallet, modo sua esset opinione liber.

Haec omnia respiciens noluit Plato, ut ipse tesratur, rempublicam capessere. , Οὐ γὰρ ἔτι," inquit,

sortem, ex turbis istis civilibus in posterum imprimis natam, tum attenderet, tum scriptis suis exprimeret. Inde uti repetenda alia de civitatis felicitate praecepta sunt, ita maxime quae in libris de Rep. de civium concordia dedit. Neque alia fuisse Ciceronis ratio videtur.

<sup>(1)</sup> Cic. in Brut. c. 7.

<sup>(2)</sup> Rem ex antiquis egregie explicuit Cl. Lunac. l. l, in anim. p. 126. sqq.

quit, μέν τοῖς τῶν πατέρων ἤθεσι καὶ ἐπιτηδεύμαστικ ή πόλις ήμων διφχεῖτο" (1). Ετ vero Isocratem, τον φύσει φιλόσοφου libertatisque verae studiosissimum, hoc modo suos cives accusantem audimus: η Πλείστους. δε τιθέμενοι νόμους, ουτοκ: ελίγον αὐτῶν Φροντίζομεν , (ἐν γὰρ. ἀκούσαντες γκίσεις nal repl tan array) wate fanction (The Cambra Extκειμένης, ην τις άλφ δεκάζων, σούς σούπο Φανεράσατα ποιούντας στρατηγούς χειροτονούμεν" (2). Pariter Acschines: , Οί δὲ νόμοι καταλύονται, καὶ ἡ δημοκρα: τία διαφθείρεται, και το έθος έπι πολύ προβαίνει\* εύχερῶς γὰρ ἐγίστε. λόγον ἄνευ χρηστοῦ βίου προςδές χεσθε" (3). Scilicet, in libertatem se vindicare studebat populus Atheniensis, sed in nimiam istam, cujus, suam fortasse significans patriam, miseram sortem nobis adumbravit Plato. Quid igitur istis cum lege ac justitia esse commune poterat? Infringere eae populi libertatem et cohibere existimabantur, servitutis adeo exsistere causae. Unde capitis reo liberum obambulare licebat, modo mukitudini placuisset; contra vir probus honestusque, ob id ipsum populo invisus, morte mulctari solebat. Fieri autem non potest, ut stet neque eversa jaceat civitas, in qua judicia non magnopere rata sunt et a privatis etiam corrumpuntur (4).

Quae

<sup>(1)</sup> Plat. Bpiet. VII. p. 852. D.

<sup>(2)</sup> Isocr. Orat. de Pac. p. 169.

<sup>(3)</sup> Aesch. Orat. in Timarch. p. 25.

<sup>(4)</sup> Plat. Crit. p. 30. B. Cf. Aesch. I. I. p. 1. f.

Quee quim pessima esset Athenerum conditio, uti esteme Gractiae, ita ipsis quoque ea exstitorunt tempora, quae tristissima calemitatum suarum serie manifeste ostendunt, quid ad civitatis ruinam promoyendam valeant dissoluti mores civiumque licentia. Posteaquam enim, quamquam universe fortius boni pro libertate lequebantur, quam pugnabant (1), Thrasybulus a tyrannide patriam libereverst, erupit mox in Graecia bellum sacrum sive Phocense. Uti enim ortum illud erat e viola. tis sacris et religione, ita Delphicum templum opibus anis spoliabatur, quibus sumtibus occurreretur nefarii belli. Divitiarum moles in Grzeciam moz redundabat omniaque luxu ingenti complebat (2), Insidiabatur deinde manifestius Graeciae Macedonum Rex maximeque Athenis. Qui vero effeminatus Graecus fortissimo hosti acriter restitisset? Mercenario milite Graecorum alebatur exercitus (3), quum ipsi inertiae ac luxui largiter indulgerent. Neutiquam profecto ejusmodi quid in vetustis gentis monumentis invenias; sed in tanta morum corruptela patriae vix habebatur ratio. Nativa com-

mu-

<sup>(1)</sup> Nepos Vit. Thrasyb. c. 2.

<sup>(2)</sup> Cf. Cl. Heeren, Ideën Vol. VI. p. 425. sqq.,

<sup>(3)</sup> Legetur hac de re Isocr. ad Phil. p. 101.; Orat. Areopag. p. 156.; Panath. p. 249.; Epist. II. p. 410. tnm vero etiam Orat. de Pac. p. 167. sqq. 174., quae quidem oratio, ut aliae multae, ad internam Athenarum conditionem rite percipiendam perquam est idonea. Cf. Cl. Hecren, Ideen, Vol. VI. p. 297. sqq.

mimitas, qua servanda maxime stabilis esse potérat reipublicae conditio, hisce temporibus magis etiam. evanuerat, ut non tantum non alacritor xonuview. suam ab hoste defenderent, sed principes ctiam in civitate viros rem patriam turpiter negligere et praepotenti prodere Philippo haud puderet. Deleetabantur adeo Athenienses nihil faciendo, rebusque perditis deliberare fere solebant (1). Optime ingenium Atheniensium cognoscimus ex ornatis orationibus Demosthenis, qui quum unus in paucis rem patriam non turpiter negligeret, acertimus exsistebat libertatis civibus suis vindex populumque, ejus reluctans libidini et peccata insectans (2), ad bonum honestumque impellere nunquam non conabatur (3). Quid vero tali rerum statu prodesse magnopere potuisset eloquentia forensis? Fabulas narrantem lubentissime ignavi isti audiebant, res serias tractantem tantum non repudiabant (4).

Quod autem de Athenis dixi, id haud scio an liceat de cuncta Graecia verissime dicere. Constat saltem inter omnes, Philippi Macedonis aetate Athenas, Lacedaemonem, Thebas, Corinthum, ceteramque Graeciam mutuis discordiis et morum cor-

Lii-

<sup>(1)</sup> Demosth. Orat. Phil. 1. p. 51, 52,

<sup>(2)</sup> Plutarch. Vit. Demosth. c. 14.

<sup>(5)</sup> Vid. hac de re J. H. Scholten, de Demosth. eloq. charact. cum alibi tum maxime p. 148. sqq. Cf. Cl. van Heusde, Init. Vol. II. P. I. p. 85. sqq.

<sup>(4)</sup> Auctor libelli, qui continct vitas X Oratt. Vol. IX. p. 371. cd. Reisk.

ruptela multo magis in Macedonum venisse potestatem, quam armorum vi et copiarum multitudine. Pugnae autem ad Chaeroneam consertae dies universae Graeciae et gloriam dominationis et vetustissimam libertatem finivit (1). Neque quod Aratitempore excitatum denuo est libertatis studium, restituere in integrum Graecorum res satis potuit. Quamvis enim, auctore Arato, plurimi ditionibus suis expellerentur: tyranni, non tamen omnis cessavit horum auctoritas neque revixit plane interna civitatum harmonia; quo factum imprimis est, ut Romanis tandem subjiceretur Graecia.

#### §. 4.

### E lapsu reipublicae Romanae.

Observavimus jam sensim demum paulatimque invaluisse in Romana republica aequalitatem, quae, ut constitueretur, continuis Patriciorum et Plebejorum altercationibus potissimum tribuimus, ut vero confirmaretur, XII tabularum legibus. Duravit satis diu haec Romanorum libertas, sed moribus labem contrahentibus, imminui frangique uti nullorum non populorum coepta est, transiitque tandem in meram licentiam, ut plane studiis perversis dediti quid vellent agerent. Istum autem morum lapsum ex egregia Sallustii aliorumque descriptione illustremus.

Enar-

(1) Sic fere Just. Hist. Lib. IX. c. 5.

Enarrata igitur antiqua popularium suorum morali praestantia, ita pergit Sallustius: "Sed ubi labore atque justitia respublica crevit, reges magni bello domiti, nationes ferae et populi ingentes vi subacti, Carthago, aemula imperii Romani, ab stirpe interiit, cuncta maria terraeque patebant : saevire Fortuna ac miscere omnia coepit. Qui labores, pericula, dubias atque asperas res facile toleraverant, iis otium, divitiae, optandae aliis, oneri miseriaeque fuere. Igitur primo pecuniae, deinde imperii cupido crevit; ea quasi materies omnium malorum fuere. Namque avaritia fidem, probitatem, ceterasque artis bonas subvertit; pro his superbiam, crudelitatem, Deos neglegere, omnia venalia habere edocuit. Ambitio multos mortales falsos fieri subegit; aliud clausum in pectore, aliud in lingua promtum habere; amicitias inimicitias que non ex re, sed ex commodo aestumare; magisque vultum, quam ingenium bonum habere. Haec primo paulatim crescere, interdum vindicari, post, ubi contagio quasi pestilentia invasit, civitas immutata; imperium ex justissumo atque optumo crudele intolerandumque factum" (i). Scilicet, subacta Carthagine, omnis procul aberat hostium metus, totos se dabant Romani colligendis augendisque opibus, quae, variis victoriis de Philippo et Perseo Macedoniae et Antiocho Syriae Regibus, tum etiam Attali hereditate allatae, mirifice Romanorum mo-

ex-

res labefactarunt et nullorum non vitiorum deinde auctores fuerunt. Operae pretium profecto est attendere, quae de pessima hacce morum in republica Romana labe a Livio traduntur (1), originem luxuriae peregrinae ab exercitu Asiatico in urbem invectam fuisse statuenti. Omnium autem maxime Romanae gentis libidinibus faverunt Bacchanalia, Graeca sacra quae, auctore eodem, "nocturna tandem ex diurnis facta, primo paucis tradita sunt: deinde vulgari coepta sunt per viros mulieresque, Additae religioni voluptațes vini eț epulatum, quo plurium animi illicerentur. Quum vinum animos, et nox et mixti seminis mares, aetatis tenerae majoribus, discrimen omne pudoris exstinxissent generis generis fieri coeptae, quum ad id quisque, quo natura pronioris libidinis esset, paratam voluptatem haberet. Nec unum genus noxae, stupra promiscua ingenuorum feminarumque erant; sed falsi testes, falsa signa testamentaque et indicia ex eadem officina exibant" (2). Sed hacc de tantis vitiis sațis superque dicta sint: reliqua facile mente asseguimur, Et quamquam aderant Censores, quamquam leges ferebantur sumtuariae, inveteratum tamen malum altiores jam egerat radices omnemque evellerat pudorem.

Tali rerum statu non mirum gravissimas mox

<sup>(1)</sup> Liv. Hist. Lib. XXXIX. c. 5, sqq.

<sup>(2)</sup> Liv. l. l. c. 8.

exstitisse in civitate discordias, quae a Gracchorum inde tempore penitus eam turbare coeperunt. Inde apud Ciceronem Laclius: "Quid mihi L. Pauli nepos — quaerit, quomodo duo soles visi sint, non quaerit cur in una republica duo senatus et duo paene jam populi sint? Nam, ut videtis, mors Tiberii Gracchi et jam ante tota illius ratio tribunatus divisit populum unum in duas partes" (1). Et vero, quae sunt C. Memmii in senatu apud Sallustium (2) verba: "Occiso Tiberio Graccho, quem regnum parare ajebant, in plebem Romanam quaestiones graves habitae sunt. Post C. Gracchi et M. Fulvii caedem, item vestri ordinis multi mortales in carcere necati sunt: utriusque cladis non lex, verum lubido eorum finem fecir." Auctore autem Vellejo Paterculo mors C. Gracchi , initium in urbe Roma civilis sanguinis, gladiorumque impunitatis fuit. Inde jus vi obrutum, potentiorque habitus prior; discordiaeque civium, antea conditionibus sanari solitae, ferro adjudicatae; bellaque non causis inita, sed prout eorum merces fuit" (3). Exceperunt has discordias tum bella Romanorum civilia tum in Africa Jugurthinum, quo quidem tempore is fuit legum apud Romanos cultus civiumque libertas, ut quam quisque pessuma fecisses, tam maxume tutus esset (4), ea morum conditio,

<sup>(1)</sup> Cic. de Rep. Lib. I. c. 19.

<sup>(2)</sup> Sall. B. J. e. 31.

<sup>(3)</sup> Vell. Paterc. Hist. Rom. Lib. 11. c. 5.

<sup>(4)</sup> Sall, I. I.

ut Jugurtha Romam relinquens dixisse feratur, urbem venalem et mature perituram, si emtorem invenisset (1). Ipse autem Senatus auri rapiebatur et partium studio. Revertamur ad elegantem Memmii orationem, "Postremo," inquit, "leges, majestas vestra, divina et humana, omnia hostibus tradita sunt. Neque eos, qui ea fecere, pudet aut poenitet: sed incedunt per ora vestra magnifice, sacerdotia et consulatus, pars triumphos suos ostentantes: perinde quasi ea honori, non praedae habeant. Servi aere parati imperia injusta dominorum non perferunt; Vos, Quirites, imperio nati, aequo animo servitutem toleratis? At qui sunt hi qui rempublicam occupavere? Homines sceleratissumi, cruentis manibus, immani avaritia, nocentissumi, idemque superbissumi; quis fides, decus, pietas, postremo honesta atque inhonesta omnia quaestui sunt. — Quodsi tam vos libertatis curam haberetis, quam illi ad dominationem accensi sunt; profecto neque respublica, sicuti nunc, vastaretur; et beneficia vestra penes optumos, non audacissumos forent."

Nec meliora passa deinde respublica Romana est Marii et Syllae contentionibus, quae non prouti priores populi altercationes ad stabiliendam aequalitatem pertinebant communemque spectabant civium causam, sed ad partium referebantur commoda, ut altera summum in civitate imperium prae altera

ob-

obtineret. Quos igitur patriae amicos, sibi vero infestos judicabant, eos per proscriptionem exstinxerunt. Demta autem simul aequalitas est violataeque leges sunt prorogando magistratuum tempore, ut v. c. Marius Consulatum per quadriennium gesserit, quo favore ita usus est, ut conciliaret sibi quicunque secum militiam agebant. Hi autem non ex honoratioribus civium classibus, prout mos ferebat majorum, sed ex proletariorum et capite censorum numero maximam partem fuerunt scri-Interea , postquam L. Sulla, armis recepta republica, bonis initiis malos eventus habuit; rapere omnes, trahete, domum alius, alius agros cupere; neque modum neque modestiam victores habere, foeda crudeliaque civis facinora facere. Huc accedebat, quod L. Sulla exercitum, quem in Asia ductaverat, quo sibi fidum faceret, contra morem majorum luxuriose nimisque liberaliter habuerat. — Hic primum insuevit exercitus populi Romani amare, potare; signa, tabulas pictas, vasa caelata mirari; ea privatim ac publice rapere; delubra spoliare; sacra profanaque omnia polluere. — Ex divitiis juventutem luxuria atque avaritia cum superbia invasere: rapere, consumere, sua parvi pendere, aliena cupere; pudorem, pudicitiam, divina atque humana promiscua, nihil pensi atque moderati habere" (2). Proba juventutis educandae ratio

in

<sup>(1)</sup> Sall. B. J. c. 86.

<sup>(2)</sup> Salh. B. C. c. 11., 12.

in pessimam negligentiam ipså parentum nequitia erat depravata (1). Virtutem enim colere in desuetudinem abierat; satis ducebant claros habuisse majores, quorum gloria sibi viam ad honores stratum iri putabant (2). Quibus omnibus effectum fuit, ut Roma in dies corruptior plane tandem probaret, quod apud Plautum pronunciat in Trinummo Stasimus (3),

Atque utinam veteres mores veteresque parsimoniae
Potius majori honori hic essent quam mores mali.
Nam nunc mores nihil faciunt auod licet. nisi

Nam nunc mores nihil faciunt quod licet, nisi quod lubet.

Ambitio jam more sancta 'st, liberata legibus.

Scuta jacere fugereque hostes, more habet licentiam.

Mores leges perduxerunt jam in potestatem suam, Magis queis sunt obnoxiosi quam parentes liberis. Eae miserae etiam ad parietem sunt fixae clavis ferreis,

Ubi malos mores affigi nimio fuerat acquius.

Neque istis quicquam lege sanctum 'st; leges mori serviunt.

Mores autem rapere properant, qua sacrum, qua publicum."

Tam

<sup>(1)</sup> Vid. hac de re B. v. d. Volden, Comm. de puerorum ap. Rom. educatione, Gandav. 1821. p. 90. sqq.

<sup>(2)</sup> Patet hoc imprimis ex oratione Marii, quae exstat apud Sall. B. J. c. 85.

<sup>(3)</sup> Plaut. Trinumm. Act. IV. Sc. III. vs. 21. sqq.

Tam misera populi Romani conditione invaluit Catilinae, perditi viri, cum infimis quibusque inita conjuratio. In horum autem numero uti erant quos flagitium, egestas, conscius animus exagitabat, ita fuerunt etiam qui, foeneratorum saevitiam et Praetorum metuentes, Catilinae sese addixissent, libertatis suae imprimis solliciti. Nec vero in tam corrupta civitate quod jus fasque esset a Praetore observatum semper fuerit, sed modo severius, modo mitius judicasse Praetorem perquam est verisimile, prout scilicet ipse vel creditoribus vel debitoribus faveret. Quid? quod tradit Sallustius, conjuratione patefacta misisse C. Mallium ad Q. Marcium Regem legatos, qui iniquitate Praetoris factum esse ostenderent, ut Mallius contra rempublicam cum Catilina conspirasset (1). Ille autem etsi causam suam satis excusaverit, non tamen omne side est indignus putandus. Etenim corrupta judicia jam Gracchorum tempore fuisse diserte monet Appianus, ubi ea a Senatu ad Equites translan a Graccho narrat. Quum enim, permutata reipublicae potestate, in Equites transiisset potentia, honos autem Senatui fuisset relictus, eo illos processisse, ut non modo dominarentur in Senatores, sed etiam injuriis et contumeliis propalam eosdem in exercendis judiciis afficerent. "The de dupodo. κίαν." pergit Appianus, ημεταλαβόντες καὶ γευσάμενοι και οίδε κερδών άθρόων, αισχρότερον έτι καί તુંપક•

<sup>(1)</sup> Sallust. B. C., c. 83.

1

άμετρότερον αὐτοῖς ἐχρώντο. κατηγόρους τε ἐνετοὺς ἐπὶ τοῖς πλουσίοις ἐπήγοντο, καὶ τὰς τῶν δωροδοκιῶν δίκας, εννιστάμενοι σφίσιν αὐτοῖς, καὶ βιαζόμενοι, πάμπαν ἀνθρουν<sup>22</sup> (1).

Talis jam et actate judiciorum Romae fuit ratio satisque diu illa perduravit. Uti autem constat in bene morata civitate legum cultu civibus vindicari libertatem, ita etiam procul dubio verum est, nisi magistratus et judices quae jubeat lex rite exsequantur, libertatem exstare haud posse. Quando-quidem autem, ubi labem populi mores contraxerunt isque lasciviae totum se dedit, negligitur ceteroquin etiam debita legibus observantia, sponta apparet, infractis a judice legibus, omnem evanescero quae supersit conservandae libertatis spem et praesidium.

Quid vero deterrimam gentis Romanae conditionem prolizius exponam, quam prudentissimi quique in civitate viri, Cato (2) aliique emendare frustra studuerunt? Dolebat vehementer hanc suorum civium degenerationem optimus Cicero. Fragmentum servatur ex ejus de Republica libris, quod prodit plane nobile viri ingenium, infelici patriae casu gravissime afflictum. Locum apponámus, "Ante nostram memoriam," ait, "et mos ipse patrius praestantes viros adhibebat, et veterem morem ac majorum instituta resinebant excellentes viri. Nostra

¥C÷

<sup>(1)</sup> Appian. Hist. Rom. Lib. I. c. 22., ed. Schweighaeus.

<sup>(2)</sup> Vidd. Plutarch. Vit. Cat.; Livius Hist. XXXIV: c. 5.

vero aetas cum rempublicam sicut picturam accepisset egregiam, sed jam eyanescentem vetustate, non modo eam coloribus iisdem, quibus fuerat, renovare neglexit, sed ne id quidem curavit, ut formam saltem ejus et extrema tamquam lineamenta servaret. Quid enim manet ex antiquis moribus, quibus Ennius dixit rem stare Romanam? quos ita oblivione obsoletos videmus, ut non modo non colantur, sed etiam ignorentur. Nam de viris quid dicam? Mores enim ipsi interierunt virorum penuria; cujus tanti mali non modo reddenda ratio nobis, sed etiam tamquam reis capitis quodammodo dicenda causa est. Nostris enim vitiis, non casu aliquo, rempublicam verbo retinemus, re ipsa vero jam pridem amisimus" (1). Abiit enim brevi, ut fert nimia ista populi libertas, in tyrannidem, uz nulla omnino esset respublica. Unus magistratus summam habebat Imperatoris nomine auctoritatem; nec quamquam Caesare interficiendo libertatem restituere conati sunt Brutus et Cassius, pertinuit caedes illa ad reipublicae salutem, cujus nempe corruptior status erat, quam qui corrigi posset. " Erant fere omnes Syllani, Cinnani, Mariani, Caesariani; Romani reperiebantur paucissimi. Ruebat ita in interitum suum Respublica Romana, quip-

<sup>(2)</sup> Ap. August. de Civ. Dei, Lib. II. c. 21. Cf. Cic. de Rep. Lib. III. c. 19.; de Orat. Lib. I. c. 9.; de Off. Lib. I. c. 11.; Lib. II. c. 1., c. 8.; de Amic. c. 12.; Epist. ad Att. Lib. IV. Ef. 16.

quippe non una amplius, ut olim, sed in multas partes distracta. Imo divisa poterat dici in varias zonaniac, societates, respublicas; sibi invicem inimicas et adversus se invicem alias gentes invocantes" (1). Non enim Romae tantum, sed in provinciis etiam multae factiones altercationesque exsistebant, quum suspectum plerisque esset Senatus Populique imperium, ob certamina potentium et avaritiam magistratuum; invalido legum auxilio, quae vi, ambitu, postremo pecunia turbabantur (2). Tantam autem labem quum populi Romani mores contraxissent, simul etiam degenerari necessario debuit eloquentia forensis et altrix evadere turbulentarum in civitate factionum. Audiemus quae tam eleganter hac de re ab Auctore Dialogi de Oratoribus traduntur: "Jam vero conciones adsiduae, et datum jus potentissimum quemque vexandi, atque ipsa inimicitiarum glorus, (cum se plurimi disertorum ne a P. quidem Scipione, aut Sulla, aut Cn. Pompejo; abstinerent, et ad incessendos principes viros, ut est natura invidiae, populi quoque adrectioribus auribus uterentur.) quantum ardorem ingeniis, quos oratoribus faces admovebant! Non de otiosa et quieta re loquimur, et quae probitate et modestia gaudeat: sed est magna ista et notabilis eloquentia, alumna licentiae, quam stulti libertatem vocabant, comes seditionum, effrenati populi

<sup>111-</sup>

<sup>(1)</sup> Ita Cl. v. Heusde, Diatr. p. 60.

<sup>(2)</sup> Tacit. Annal. Lib. 1. c. 2,

incitamentum, sine obsequio, sine servitute, contumax, temeraria, adrogans, quae in bene constitutis civitatibus non oritur. — Nostra civitas,
donec erravit, donec se partibus et dissensionibus
et discordiis confecit, donec nulla fuit in foro pax,
nulla in Senatu concordia, nulla in judiciis moderatio, nulla superiorum reverentia, nullus Magistratuum modus, tulit sine dubio valentiorem eloquentiam, sicuti indomitus ager habet quasiam herbas lactiores; sed nec tanti Reipublicae Gracuborum eloquentia fuit, ut pateretur et leges; nec bonae formam eloquentiae Cicero tali exitu pensavit" (1).

Sic igitur sub Caesaris tempora in gente Romana sese res habuerunt, pejoresque sensim sub reliquis Imperatoribus e malis factae sunt. Caesaris loco deinceps functus est Octavianus Augustus, qui, antiqua reipublicae specie relicta, insurgere paullatim, munia Senatus, Magistratuum, legum in se trahere, nullo adversante, coepit (2). Erant autem, ut fit, Imperatores modo meliores, modo pejores; sed quia nullis fere finibus circumscripta corum potestas erat, omnem animi impetum libere sequi poterant et sequebantur adeo. Senatum autem et Comitia, quibus continebantur antiquae civitates, tantum non sustulerum Imperatores. Jam inde a J. Caesare languere coepit Senatus auctofitas,

quae

<sup>(1)</sup> Auct. Dial. de Oratt. c. 40,

<sup>(2)</sup> Tacit. L. I.

mitta autem populi ex urbe sublata in castra Tiberius transtulit (2). Vik enim id temporis civilis
Romae ratio obtinebat; sed militari potius utebantur. Sic sensim imminuta fractaque est Senatus
Populique unajestas inque Imperatores et milites delata. Neque alind quid velle Romani videliantur,
siquidem Imperatores, qui ipsos ad antiquos revocare mores conarentur, odio haberi solebant. Panes postulabant et Circenses. Totos se dabant voluptatibus explendis festisque celebrandis, ut qui
Imperator plurimum ipsorum cupiditatibus indulgeret, is prae omnibus esset dilectus (3).

Quae autem fuerit hisce temporibus juventutis educandae ratio, vix opus est ut moneam. Vitlis in utero paene matris conceptis, tradebatur infans Graeculae ancillae, cui adjungebatur unus e servis, plerumque vilissimus, nec cuiquam serio ministerio accommodatus. Nec quisquam in tota domo reperiebatur, qui pensi haberet, quid coram infante domino aut faceret aut diceret; ipsi adeo parentes nec probitati neque modestiae parvulos adsuefaciebant,

<sup>(1)</sup> Libertatis autem recuperandae occasionem etsi saepe nactus est postea Senatus, tamen arripere neglexit, quandoquidem una cum amissa libertate sensu item libertatis destituti fuisse Romani videntur. Vid. Cl. Heyn. Orat. de vanis Senatus Rom. conatibus restituendi libertatem reip. quae exstat Opusc. Vol. IV. p. 313. sqq.

<sup>(2)</sup> Tacit. L. l. c. 15.

<sup>(3)</sup> Cf. van den Velden, I. I. p. 111.

# 166 DISQUISITIO PHILOS.-HISTOR.

bant, sed lasciviae et dicacitati, per quae necessario paullatim impudentia inrepere et sui alienique contemptus dehebat (1). "Animus imbutus malis artibus haud facile lubidinibus carebat, eoque profusius erat omnibus modis quaestui atque sumtui deditus" (2). Respiravit aliquamdiu respublica sub Antoninis, quibus si similes successissent Imperatores, fortasse restitutae fuissent populi Romani res. Quidquid est, negligi ab hoc inde tempore coepit res militaris, exstingui fere totus patriae amor, tolli civium conjunctio, qua constare debet respublica, amitti libertas. Extera autem auxilia magno pretio ad belli usum conducendo, ipsi Romani auctores fuerunt, ut gentes illae cum invalescerent tum imperium Romanum occuparent.

<sup>(1)</sup> Auct. Dial. de Oratt. c. 29.

<sup>(2)</sup> Sell. B. C. c. 15. Vid. omnino van den Velden, 1, 1, p. 214, eqq.

# EPILOGUS.

Itaque quod nos Lacedaemon, quod Athenae docuerunt, Romani quoque populi historia luculente probatur. Quodsi jam ea, quae pluribus sumus demonstrare conati, in unum rediguntur, haec inde summa cogitur, tam arcte cohaerere cum legum cultu civium mores, ut ab horum conditione pendeat prorsus in civitate, quae legibus debetur reverentia. Integris enim moribus summam, corruptis vero nullam esse patuit legum auctoritatem. Si vero ipsius justitiae imaginem repraesentant leges, obtemperant justi honestique voci judices, incolumis servatur a civibus legum auctoritas, non possunt non ipsi cives plena frui libertate, utpote nulla re impediti, quominus agant, quae agere bonum civem deceat; contra, si aut injustiores sunt leges, aut iniquiores partiumve studio ducti judices, aut denique non summa coluntur religione in civitate leges, amittitur libertas, comparatur vero licentia, qua major esse civitati pestis plane non potest. Est igitur quod, praeëunte Tullio (1),

CUPA

<sup>(1)</sup> Orat. pro Cluentio c. \$5.

cum antiquis dicamus: "Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente: sic civitas sine lege, suis partibus, ut nervis ac sanguine et membris, uti non potest. Legum ministri magistratus: legum interpretes, judices: LEGUM DENIQUE IDCIRCO OMNES SERVI SUMUS, UT LIBERI ESSE POSSI-MUS."

Et ita quidem videar Vobis, Viri Clarissimi! tum ex antiquae Politicae principiis tum ex antiquarum civitatum Historia laudatam Veterum sententiam commode explicuisse. Ne vel omissa supplerem vel deteriora corrigerem, temporis quibus pressus fui angustiae prohibuerunt, quae pariter mihi exstiterunt causa, quod recentiorum scripta parcius fortasse consuluerim. Quam longe autem ceteroquin haec mea disquisitio a perfectione distet, unus omnium maxime intelligo; sed habeo, opinor, quo commoti reum lubenter absolvatis. Quibus enim apud Platonem (1), postquam paucis de eodem politico effato absolvit, utitur Hospes Atheniensis, iisdem ego verbis, quibus simul symbolo utor, causam meam tuendam arbitror:

η Νέος μεν γαρ ων πας ανθρωπος τα τοιαυτα αμβλύτατα αὐτὸς αὐτοῦ δρᾳ, γέρων δε εξύτατα."

<sup>(1)</sup> de Legg. Lib. IV. p. 715. E.

#### ERRATA.

| Pag. 7. not. Fabriam                                       | leg. Fabulam                               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| -10 2. ed. Reisk. p. 134.                                  | — ed. Reisk. p. 124.                       |
| — II. — I. просухотос                                      | — προςήκουτος                              |
| — 12. VS. 24. oùxi                                         | oùxì                                       |
| — 15. — 10. πάντα χρήσιμα<br>ποιεΐν                        | — πάντων ἄρχουσα πάν-<br>τα χρήσιμα ποιεῖν |
| — 17. — 21. <i>apolovieg</i>                               | - προϊόντες                                |
| — — 23. ἀτιμωτέραν                                         | — ἀτιμοτέραν                               |
| — 18. — 2. τοὐνάντιον                                      | - τούναντίον.                              |
| — 19. — 11. disputaverim                                   | - disputavero                              |
| - 24. not. Cieeronianam                                    | — Ciceronianam                             |
| — 27. VS. 20. ἀεὶ                                          | — àsi                                      |
| - 28. — 19. γνῶναι                                         | — γνῶναl                                   |
| — 30. — 16. хав йv                                         | — κ <i>χθ' γ</i> γ                         |
| — 32. — 13. optimorum                                      | optimi                                     |
| -3322. legem,                                              | — legem                                    |
| - 45 17. ἐθελήσειν                                         | — ἐθελήσειν                                |
| -48. — 21. ανθρωπων                                        | - ανθρώπων                                 |
| -63 3. illiberalitem                                       | — illiberalitatem                          |
| — 64. — 7. μοχθηρότατον                                    | — μοχθηρότατον καὶ μα-<br>νικώτατον        |
| ———— 25. eam                                               | eum                                        |
| -8126. contemplatio e                                      | - contemplatione                           |
| —89. — 4. tentum                                           | — tantam                                   |
| -93 29. eĩoi                                               | — Deĩoi                                    |
| — 95. — 18. ταῦτόν                                         | - ταὐτόν                                   |
| Ceteria benevole ignoscat Lector, qui et hoc teneat velim, |                                            |

Ceteris benevole ignoscat Lector, qui et hoc teneat velim, nonnulla in hac scriptione inesse, quae, nisi certaminis socius consilium iniisset suam quoque Commentationem typis maudandi, cum bona Nobilissimi Ordinis venia vel mutassem vel, pluribus collatis tam veterum quam recentiorum scriptis, accuratius exposuissem. Nunc vero hanc mihi ineundam esse putavi rationem, ut, si pauca eaque perexigua exceperis, talem meam ederem disputationem, qualis ante hos quiuque menses dijudicanda Viris Clarissimis tradita fuit, ne alia addens, alia corrigens de socii laudibus quidquam detrahere viderer.

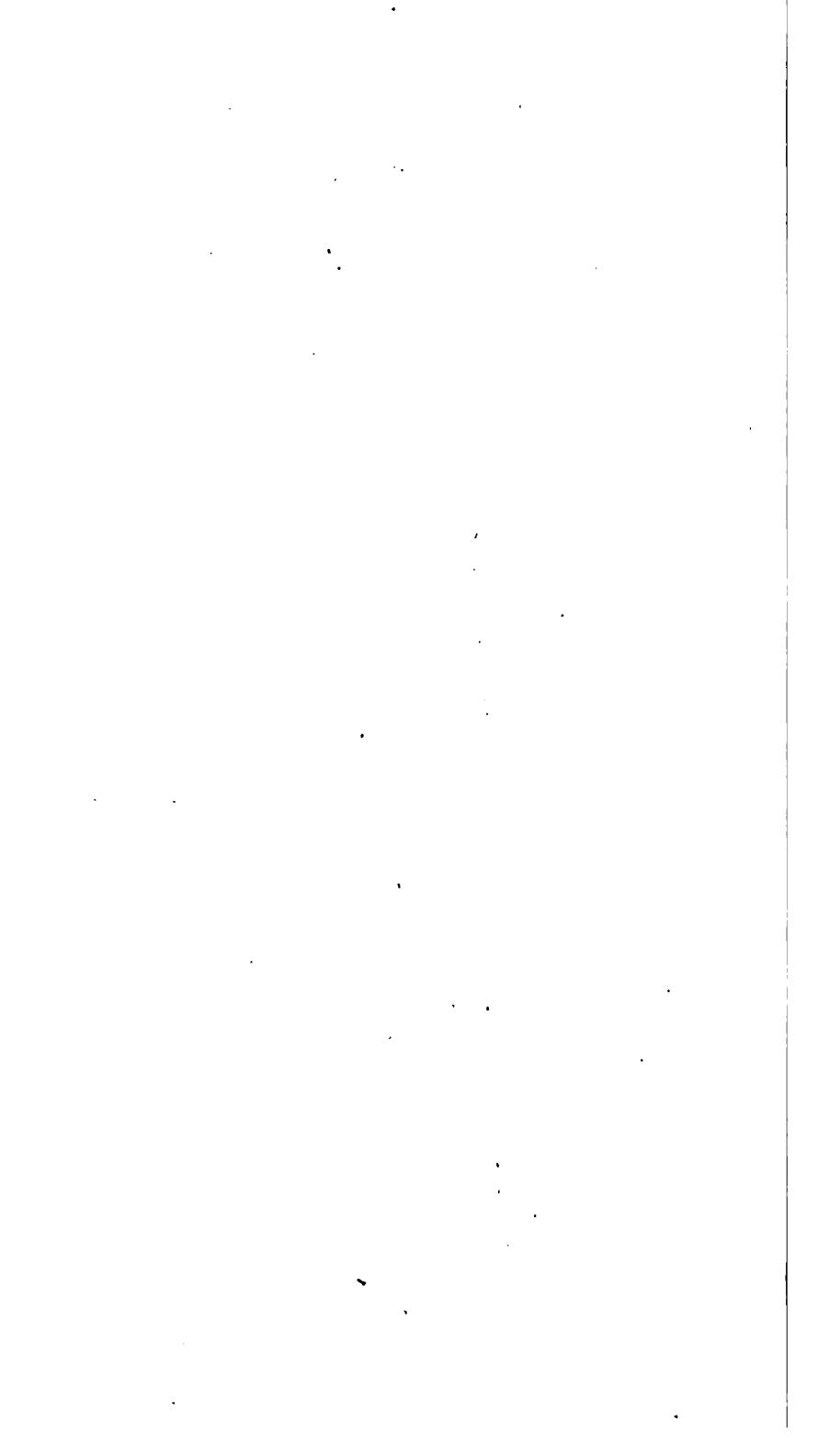

# HENRICI VERLOREN,

REENO - TRAJECTINE .

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA
JURIS CANDIDATI,

# RESPONSIO

A D

# QUAESTIONEM ZOÖLOGICAM, AFACULTATE NOBILISSIMA MATHESEOS ET PHILOSO-PHIAE NATURALIS, IN ACADEMIA RHENO - TRAJECTINA,

ANNO 1836, PROPOSETAM:

"Quaeritur insectorum lepidopterorum, quae in ope"re Crameri: les papillions exotiques des trois
"parties du monde etc., ejusque supplemento
"descripta et delineata sunt, catalogus, continens
"enumerationem systematicam specierum, in sua
"genera redactarum, secundum methodum cel.
"Latreille, in posteriore editione Cuvierii
"operis: le règne animal etc., expositam."

#### PRAEMIO ORNATA

D. XVI M. MARTII A. MDCCCXXXVII.

"-În hoc sumus sapientes, quod Naturam optimam "ducem, tanquam Deum sequimur."

CICERO.

# INTRODUCTIO.

Contemplantibus intenta mente diversas organicorum corporum species, nobis latere non potest, multas earum forma valde convenire, alias vero quam maxime distare. Hac observatione homines, ut facilius illas a se invicem distinguerent, eo adducti sunt, ut in certas classes et genera eas digererent, quibus simul, et earum cognitio facilior sieret, et confusio, quae ex ingenti numero oritur, evitaretur; et hoc est, quod vulgo systema classificationie vocatur. Perfectum autem hujusmodi systema, neque unquam fuit, neque erit; licet - enim' sine dubio summa quaedam sit harmonia inter corpora quae se oculis nostris exhibent, neque forte et casu acciderit, ut hoc animal hanc formam, aliud rursus aliam haberet, tamen nos mortales homines, summum illum nexum non percipere neque penitus cognoscere possumus.

Primo enim nostris classificationibus obstat, quod tanta est varietas, quae regnat in natura, ut vix duo diversa animalia vel plantae inveniri possint,

A 2

quae prorsus eosdem habeant characteres genericos. Itaque, nullum est genus, quod plures continet species, in quo characteres omnes stricte conveniant cum omnibus speciebus ad illud pertinentibus. Inde, semel systemate constituto, necessario accidere debuit, ut scriptores sequentes dicerent, characteres generum ad omnes species applicari, et multa animalia commode referri non posse ad aliquod genus, quorum numerus ideo, praesertim hoc saeculo, novis generibus feracissimo, in immensum crevit et crescet. Ita, ut exemplum afferam, insecta (scilicet eo sensu quo hodie dicuntur) a Linnaeo in 63 genera dividebantur, quorum Latreille 1177 habet, dum praeterea 168 genera aliorum cirat, quae brevitatis causa non assumsit; ita quoque, loco unius generis Carabi Linnaei, nunc 122 genera habemus; quamquam hoc partim etiam tribuendum est ingenti numero insectorum, quae in Europa, et maxime in aliis orbis terrarum regionibus postea detecta sunt et quotidie adhuc inveniuntur, ita v. c. unice Coleopterorum, hodie 30000 specierum sunt cognita. — Sunt praeterea animalia quorum mares, secundum strictas classificationis regulas, proprie ad aliud genus referendi essent quam feminae, e. g. insecta (de his enim hoc loco imprimis sermo habendus est), Lucarus cervus (1) propter mandibularum, Pha-

<sup>(1)</sup> Rösel, tom. Il. tab. V. pag. 65.

Phalaena prunaria (1), illunaria (2), cet., propter antennarum differentiam; ita quoque character generis Orggae (3) tantum ad feminas pertinet. In multis quoque animalibns characteres, pro varia aetate, diversi sunt, uti in nonnullis mammalibus et universe in omnibus insectis, quae metamorphosin subeunt.

Altera etiam est difficultas, quod diversae formae, sub quibus animalia occurrunt, ita sensim et pedetentim in se invicem transeunt, ut nullae earum limites indicari possint; quod vulgo dicitur: " Natura saltus non facit;" unde quondam nonnulli statuerunt, esse seriem successivam animalium, ab homine ad animalia infima; quae tamen sententia, jam diu reprobata rejectaque est. enim regula, uti aliae ab homine excogitatae, ipsa Natura eluditur, et nulla talis componi potest series; in qua omnia animalia locum suum habeant. - Propter magnam igitur hancce similitudinem, possumus quidem systema facere, et aliquas citare species (uti vulgo fit), de quibus optime valent generis characteres, sed semper erunt animalia quae differant, vel ad plura referri possint genera; quamquam negari non potest, in non nullis generibus hoc locum non habere.

Li

<sup>(1)</sup> Sepp. tom. II. pars VI. tab. 9.

<sup>(2) —</sup> tom. I. pars VI. tab. 2.

<sup>(5)</sup> Cuvier. tom. V. pag. 405.

Licet igitur, mea saltem sententia, nullum sit, proprie ita dictum, systema, tanien hac in re hominum genus accusari non potest, quasi non tentasset systemata considere; tot enim sunt numero, ut vix numerari possint; quamvis, si revera adesset, unicum tantum esse deberet. Sed fortasse quispiam dicat, variis modis bene fit, et quod scriptores hac de re non conveniunt, hoc nondum probat nullum adesse systema, nulla enim est scientia de qua non dissentiant auctores. - Non longis mihi opus est argumentationibus, modo inspiciamus ipsas organicorum corporum divisiones. Primum enim, illa dividuntur in animalia et plantas. Jam statim in gravisaimam incidimus quaestionem, nempe, quis sit generalis character, qui de omnibus valet, quo animalia a plantis discerni possint, quare vix definitio animalis dari potest. Nonnulli quidem de interregno somniarunt, sed hoc difficultatem hance magis auget quam minuit, nam ubi initium illud interregnum, ubi finem habebit? Deinde animalia a Linnaeo dividebantur in sex classes, hodie vero plerumque in quatuor typus; sed iterum quaero, qualis sit generalis character classis vermium Linnaei aut animalium gelatinorum Cuvierii? Ex his igitur patet, classificationem, non certam et definitam, sed magna parte arbitrariam esse, et naturae non fundatam.

Ne tamen quis putet me omnem rejicere classisicationem systematicam; inde enim, et dissicultates etiam

etiam majores orirentur, et gravissima existeret confusio; sed tanquam malo necessario ea utendum esse censeo, et cum systema nunquam perfectum, omnibusque suis numeris absolutum sieri possit, non nimis anxie vitia illius quaerenda esse, et praestare adeo, quoad fieri possit, antiqua retinere quam quotidie innovare; nam Zoölogiae studium, systemate adhibendo, facilius quidem, non vero difficilius reddendum est. Negari quidem non potest, systems his immutationibus magis ad perfectum accedere systema, sed alia est quaestio, num utile sit tot genera facere. Cum enim systema maxime eo inserviat, ut animalia facilius distinguamus, hacc utilitas tota cessat, si semper mutantur aut genera aut corum nomina, et suam quisque peculiarem habet classificationem.

Haec igitur quum mea sit, his de rebus, sententia, suum cuique tamen judicium relinquendum cese existimo.

Superest ut pauca quaedam praemoneam de Lepidopteris nostris eorumque classificatione. Uti in
toto animalium regno, et praesertim in insectis, ita
Lepidopterorum difficillima est classificatio, quippe quae maximopere sibi invicem assimilantur
species, quod quidem Boisduval fatetur, his
verbis:, en effet, aucun ordre ne se prête moins
n aux divisions de nos méthodes. On y distingue sans
n peine un grand nombre de groupes caractérisés
n par une ressemblance dans le port, le dessein es les

n couleurs, le facies en un mos; mais lorsn qu'on veut limiter ces groupes d'une manière rin goureuse, on ne trouve très-souvent pour le fain re que des caractères d'une faible importance, n presque toujours minutieux, et d'une application " difficile dans la pratique." Qui primum cum aliquo successu eam aggressus est, immortalis fuit Linnaeus (anno 1748 et 1768), licet jam ante eum quodammodo tentavissent Aldrovandus, Willughbius, Raius et celeberrimus noster Swammerdammius, qui primum insecta secundum metamorphosin classificavit. nae i systema, inprimis Lepidopterorum, uti in infantia scientiae exspectandum erat, generale est; divisit enim hunc ordinem insectorum in tria genera Papilio, Sphinx et Phalaena, quae quidem genera rursus in subgenera divisit; haec tamen subdivisio hodie vix in usu est, et praeter antennarum formam, magna quoque parte, colorum diversitate, similibusque nititur characteribus, adeoque parvi est momenti. Eum sequentes scriptores maximam partem secuti sunt, donec meliorem classificationem dedit, ejus discipulus Fabricius, in operibus suis entomologicis (1) (secu-

10

<sup>(1)</sup> Peculiarem Lepidopterorum divisionem proposuit in opere: systema Glossatorum, quod tamen nunquam prodiit, et partim tantum nobis cognitum est ex opere Illique i: Magazi für Ins.

lo XVIII exeunte), quae a Linnaei systemate in eo differt, quod maxime organorum cibariorum forma et structura nititur. In ejus divisione insectorum, Lepidoptera undecimam occupant familiam, nomine Glossatorum.

Aliud et novum systema classificationis condidit Latreille, vir meis laudibus longe superior, qui totam fere vitam, classificationi insectorum impendit. Conjunxit ille systemata Swammerdammii, Linnaei et Fabricii, et inde novum confecit, quod maxime palporum structura et differentia fundatum est, quos auctor dicit, certiorem characterem classificationis praebere. Dolendum tamen est, eos in multis Lepidopteris, propter squamarum et pilorum multitudinem, sine laesione insecti, vix videri, et multo minus etiam, articulorum numerum et formam discerni posse, quamquam hoc in omnibus non obtinet. Neque tamen in classificatione sua sibi constans mansit; nam, quantum scio, sexies eam mutavit. Prima ejus divisio occurrit in opere cui titulus: précis des caractères génériques des Insectes, quod opus prodiit anno 1796. Amplioris voluminis est ejus opus, quod inscribitur: histoire naturelle générale et particulière des Crustacés et des Insectes, quod anno 1804 (scilicet tomus XIVus) prodiit. In his duobus systematibus, uti adhuc pauca tantum sunt genera, ita plura jam in tertia ejus classificatione, in qua multa quoque occurrunt subgene-

ra, quae temporis tractu ad genera adoleverunt; occurrit ea in opere ejus Latine conscripto: genera Crustaceorum et Insectorum, anno 1809, libro, divisioni systematicae insectorum, utilissimo. Quartum ejus systema occurrit in volumine tertio operis Cuvierii: le règne animal cet., 1817, a quo viro sollicitatus fuerat, ut partem tractaret entomologicam. Anno 1825, aliud denuo condidit systema, in opere: familles naturelles du règne animal, et in secunda prioris operis editione, quae prodiit anno 1829, novissime innovavit systema suum. Postea quidem novum suscepit opus, sub titulo: cours d'Entomologie, sed eo conscribendo occupatus, anno 1833, ingenti studii entomologici clade, supremum obiit diem. Qui eo vivente vel post mortem ejus, systemata Lepidopterorum composuerunt, imprimis fuerunt Lamarck, Godart, Dalman, Duponchel, Ochsenheimer, Treitschke, Stephens, Curtis, Boisduval, multique alii, quos omnes citare, extra hujus operis propositum est.

Quod autem attinet ad ipsum catalogum, quem perficere tentavi, non tantum verosimile, sed etiam certum est, vitia ei inesse. Quum enim Lepidopterorum extraneorum, maxima parte, metamorphosis nobis incognita sit, summae inde oriuntur difficultates, quia sunt genera, quae unice ab erucarum forma desumta sunt, e. g. genus Diveranoura, Platypterix, Phalacna, de quibus Latriel-

treille ipse dicit: "il est impossible, en ne conu siderant que l'insecte parfait, de distinguer gém mariquement plusieurs espèces, telles que les suin vantes .... des bombix; il est évident encore n qu'on ne pourra plus en séparer les platypterix n et d'autres genres " (1). Sed quare igitur talia constituit genera; nam ut systema bonum sit, non tantum requiritur ut sit mere theoreticum, sed etiam ut ad usum adhiberi possit; ceteroquin inanis est res. Licet enim, per se spectatum, magis perfectum sit systema, quod non tantum insectum declaratum spectat, sed etiam sub forma erucae et chrysalidis illud contemplatur (quare in illis operibus, quae tantum Europeas continent species, hoc adhiberi potest), hoc tamen in systemate generali, fieri vix potest. Et universe Latreille, systema suum Nocturnorum, mimis Europeis speciebus superstruxisse videtur, nec satis extranearum rationem habuisse, quarum multae ad aliquod genus ejus referri nequeunt.

Aliae praeterea difficultates, in operis propositi natura, sitae sunt. Multae enim species in opere Crameri delineatae sunt, quae aut rarissime, aut tantom Imutilatae inveniuntur in museis, etiam locupletissimis; quam ob causam, multas earum cum iconibus conferre non potui, munice secundum delineationem designare debui, quae non sem-

per

<sup>(1)</sup> Cuvier. tom. V. pag. 596. nota 2

per est accuratissima. Pedes enim, nervique alarum non satis accurate delineati sunt, et minus etiam palpi, quibus tota nititur haec classificatio; nonnullae adeo species, falsis instructae sunt antennis. Temporis quoque propositi brevitate, impeditus sum quominus huic operi, quam optassem, impenderem curam.

Utilitatis causa, duos confeci catalogos, unum secundum ordinem tabularum, secundum ordinem generum alterum. In primo, Crameri nomina retinui, ejusque definitionem sexus, additis tamen aliorum auctorum nominibus, quos, brevitatis causa, tantum in nomine specifico discrepantes citavi; simul etiam, quatenus mihi opportunitas fuit, vitia delineationis et descriptionis, additis annotationibus, correxi. In altero vero catalogo, nomina Crameri mutavi, multa enim manifeste falsa sunt, qua in re secutus sum Godartium in Diurnis, in ceteris vero Fabricium, nisi peculiaris adesset causa cur ab illis dissentirem, quia mihi praestare videbatur, unum, quam modo hunc modo illum sequi. Characteres autem generum, quantum potui, ex opere Latreillii: genera Crust. et Ins. restitui, quia in ultimo suo opere, nimia brevitate, saepe obscurus est.

Et haec quidem, V. V. C. C., mihi praemonenda videbantur, quo melius opusculi mei propositum atque ratio, et perspici, et dijudicari possent.

# CATALOGUS SYSTEMATICUS LEPIDOPTERORUM,

QUAE IN OPERE CRAMERI DESCRIPTA SUNT, SECUNDUM METHODUM

LATREILLII

SECUNDUM ORDINEM TABULARUM.

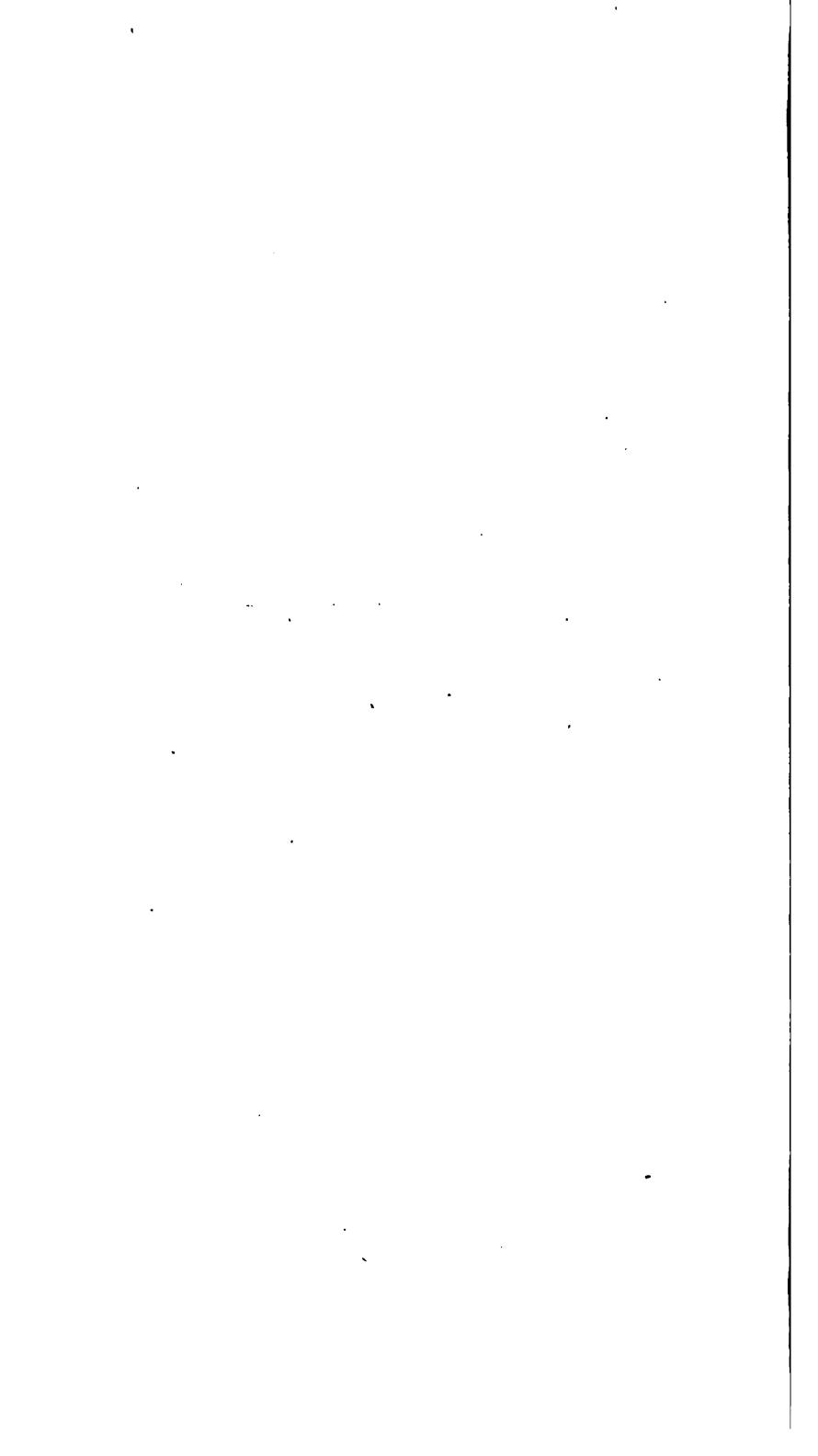

# TOMUS. 1.

| Pag.     | Tab. | Fig. |                                                      |
|----------|------|------|------------------------------------------------------|
| I.       | 1.   | A.B. | CASTNIA Dedalus.                                     |
|          |      |      | Cyparissias Fab. Ent. Syst. III. pars 1.             |
|          |      |      | pag. 39.                                             |
|          |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 797.                          |
|          |      |      | ——— Herbst tab. 118. fig. 1. 2.                      |
| ٥.       |      | C.D. | ARGYNNIS Liriope cfr. Supp. tab. 4. fig. 12. 1b. 1c. |
| g.<br>3. |      | E.F. | erycina Lucinda.                                     |
|          | 2    | A.   | SATURNIA LUDA.<br>PAPILIO Phorcas.                   |
| 4.       |      | B.C. | PAPILIO Phorcas.                                     |
| į        | !    |      | Doreus. Boisd. Spec. des Lép. I. p. 223.             |
|          |      | D.E. | GLAUCOPIS Helymus.                                   |
| ı        |      | F.G. | DANAIS Niavia. (mas.) cfr. tab. 234. A. (fem.)       |
|          | 3.   | A.B. | — Erippus. cfr. tab. 206. E. F.                      |
|          |      |      | Plexippus. Fab. Ent. Syst. III. pars I. p. 49.       |
| 1        |      |      | . Archippe. God. Enc. Meth. IX. p. 184.              |
| 5.       |      | C.D. | NYMPHALIS Pelias.                                    |
| 5·<br>6. |      | E.F. | NYMPHALIS Pelias.  Tulbaghia. (mas.)                 |

#### T O M. I.

| Pag.       | Tab. | Fig.   |                                                                          |
|------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|            | 4.   | A.     | SATURNIA Tarquinia. (fem.?) cfr. Supp. tab. 17. fig. 5. larva            |
|            |      |        | Tarquinius. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                                 |
|            |      |        | p. 469. n°. 194.                                                         |
| 7•.        |      | B.C.   | Tarquinia. (mas.?) cfr. tab. 367. F. var. (1).                           |
|            |      | D.E.   | POLYOMMATUS Telemus.                                                     |
|            |      | F.     | GLAUCOPIS coarctata. (mas.) Caudata. Fab. En. Syst. III. parille p. 403. |
| 8.         | _    | A R    | SATURNIA Polyphemus.                                                     |
| 0.         | 5.   | C.D    | LITHOSIA Syringa.                                                        |
| •          |      | (0.5). | Crotulariae. Fab. Ent. Syst. III. peril                                  |
|            |      |        | <b>p.</b> 473                                                            |
| ••         |      |        | Oliv. Enc. Meth. Book                                                    |
| •          |      |        | n°. 239.                                                                 |
| 9.         | İ    | E.F.   | VANESSA Progne.                                                          |
| <b>)</b> • | 6.   | A.B.   | мопрно Jairus. (fem. var.) cfr. tab. 185. A.B.C.                         |
|            |      | C.D    | POLYOMMATUS Gabriela.                                                    |
| •          | ١.   |        | Gabrielis. Fab. Ent. Syst. III. pari                                     |
| •          |      |        | Herbst tab. 298. f. 1.2.                                                 |
|            |      |        | Gabriel. (mas.) God. Enc. Mah.                                           |
|            | 1    |        | IX. p. 622.                                                              |
|            |      | PE     | Pelion. cfr. tab. 259. C. D. (mai.)                                      |
| 10.        |      | E. r.  | Aeolus. (fem.) God. E. M. IX. p. 691                                     |
|            |      |        | Ph.                                                                      |
|            |      |        | (1) Forte somina praecedentis; Fub. l. l. no. 195.                       |

#### TOM. L

| Pag. | Tab.     | Fig. |                                                                                                               |
|------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.  | 7.       | A.B. | Papilio Amphitibin                                                                                            |
| •    | ,        | C.D. | ERTOTA Pygmaca.                                                                                               |
|      |          |      | Talus. Fab. Ent. Syst. III. part 1. p. 318.                                                                   |
|      |          | Ì    | Gud. Enc. Meth. IX. p. 588.                                                                                   |
| II.  |          | BÆ.  | Chelinoferna Julia, debet esse Decora; vid. tom.                                                              |
| •    | •        | •    | III. p. 44. cfr. t. 219. F. G. (fcm. tar.)                                                                    |
|      | 8.       | Λ.   | SATURNIA Aurota.                                                                                              |
|      |          |      | Ethra. Oliv. Boic. Meth. Bomb. ho. 2.                                                                         |
| 14.  | . 7      | B.C. | Satthus Duris.                                                                                                |
|      |          |      | Doritis. Coll. Edc. Mesh. IX. p. 493.                                                                         |
| - 9  |          | b.E. | numbhalis Typhia. cft. tab. 75. C. D. et Skrim                                                                |
|      |          |      | ylind. tab. 11. larva et chrys. (1)                                                                           |
|      |          |      | Neactea. Fab. E. S. III. pari 1. p. 137.                                                                      |
| 13.  |          | F.G. | vanessa Laomedia.                                                                                             |
|      | 9.       | Λ.   | vanessa Laomedia. saturnia Atlas. cf. tab. 381. C. 382. A. et Tijd- fchrift voor N. Gefch. en Phis. Hi.       |
|      |          |      | stuk 1. p. 29 5 (larva et chrys.)                                                                             |
| 14.  |          | B.C. | PAPILIO similis.                                                                                              |
| :    |          |      | Leonidas. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.p. 35. God. Enc. Meth. IX. p. 44.                                       |
|      |          | ٠    | Boisd. Spec. des. Lép. I. p. 242.                                                                             |
| :    |          |      | PÅ÷                                                                                                           |
|      |          |      | Cal Ei lanna M. Marana da kanakanin niini illa M. Tam                                                         |
|      |          |      | (1) Si larvam N. Neaereae comparamus cum illa N. Tyaphae, cujus delineatio exstat in opere citato, mihi satis |
|      |          |      | patere videtur eandem esse speciem, quia prorsus convez                                                       |
|      |          |      | niunt; dissentit Godart, qui tamen hoc opus cognovisse                                                        |
|      |          |      | non potuit.                                                                                                   |
| !    | <b>.</b> | •    | . 19                                                                                                          |

# T O M. I.

| Pag.   | Tab. | Fig. |                                                      |
|--------|------|------|------------------------------------------------------|
| 14.    | 10.  | A.B. | PAPILIO Hippolythus. (mas.) cfr. t. 11. A. B. (var.) |
|        |      |      | 135. A. et 136. A. (fcm.)                            |
| ,      |      |      | 386. A. B. (mas.)                                    |
|        |      | ·    | Remus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 11.           |
| •      |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 26.                           |
|        |      |      | (var.) Boisd. Spec. des. Lép. I.                     |
|        |      |      | p. 176.                                              |
| 15.    |      | C.D. | SATYRUS Herse.                                       |
|        |      |      | Herseis. God. Enc. Meth. IX. p. 495.                 |
| !<br>! |      | ·E.  | PHALABNA Ilyrias.                                    |
| ·      |      |      | Hlyraria. Fab. Ent. Syst. III. pars 2.               |
|        |      | İ    | p. 138.                                              |
|        |      | F.   | HERMINIA Manto.                                      |
|        |      |      | Mantata. Fab. Ent. Syst. III. pars 2.                |
| •      |      |      | <b>p.</b> 166.                                       |
| 16.    | 11.  | A.B. | PAPILIO Hippolythus. (fem.) cfr. tab. 10. A.B. et    |
|        |      |      | tab. ibi cit.                                        |
|        |      |      | Remus. (var.) Bois d. Spec. des Lep. I.              |
|        | •    |      | p. 176.                                              |
| į      |      | C.D. | satyrus Hesione. cfr. tab. 362. C. (var.)            |
|        |      | E.F. | BRYCINA Odites.                                      |
| 17.    | 12.  | A.B. | NYMPHALIS Meander.                                   |
|        |      |      | Amphimachus. Fab. Ent. Syst. III. pars               |
|        |      |      | 1. p. 37.                                            |
|        |      |      | God. Enc. Meth. IX.                                  |
|        |      |      | p. 408.                                              |
|        |      | C.D. | collas Scylla. (mas.)                                |
|        | 1    | ł    | VA-                                                  |

| Pag. | Tab | . Fig.    |                                                                                     |
|------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.  | 12. | E.F.      | VANESSA Jole.                                                                       |
|      |     |           | Huntera. Fab. E. S. III. pars 1. p. 104.                                            |
| •    | Ī   |           | God. Enc. Meth. IX. p. 324.                                                         |
|      |     |           | Virginiensis. Drury. I. tab. 5. f. 1.                                               |
| 18.  | }   | G.H.      | EURYBIA Salome. (1)                                                                 |
|      | ļ   |           | Nicaeus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 53.                                        |
|      |     |           | God. Enc. Meth. IX. p. 459.                                                         |
| 19.  | 13. | A         | SATURNIA Semiramis.                                                                 |
| 20.  | 15. | 4         | EREBUS Latona.                                                                      |
| 20.  |     | <b>D.</b> | Troglodyta. Oliv. E. M. Nectua nº. 24.                                              |
|      |     | c.        | EUPLOCAMUS? Ophisa.                                                                 |
|      |     | }         | GLAUCOPIS Polymena.                                                                 |
|      |     | 1         | PIERIS Bellona. cfr. tab. 177. E. (fem.)                                            |
| İ    | •   |           |                                                                                     |
| ļ    |     |           | Brassolis. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 168.  Brasslie God Ene Mech IV + 227 (Me |
|      |     |           | Braselis. God. Enc. Meth. IX. p. 207. (He-                                          |
| İ    |     |           | liconius.).                                                                         |
| Ī    | ,   |           | Erycinia. (mas.) Boisd. Spec. des Lép. I. p.                                        |
|      | 14. | 1         | PAPILIO Ascanius.                                                                   |
| 21.  |     |           | ARGYNNIS Niphe. (fem.)                                                              |
| 1    |     | D.E.      | ——— (mas.) Cram. et God. Enc.                                                       |
|      |     |           | Meth. IX. Supp. p. 806.                                                             |
|      | ·   |           | (var.) Fab. Ent. Syst. pars r.                                                      |
| I    |     | 1         | p. 142.                                                                             |
| ł    |     |           | Argynnis. Drury. tom, I. tab. 6. f. 2.                                              |
| 1    |     | i         | Co:                                                                                 |
| ł    | ł   | 1         | (1) In specichus quas vidi, antennac magia craut fusifor-                           |
|      | 1   | 1         | mes, quam dilineatae sunt hoc loco.                                                 |
| 1    | {   | 1         | В 2                                                                                 |

#### COMMENTATIO

| Pag. | Tab.      | Fig. | •                                                           |
|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|
| 22.  | 14.       | F.G. | colias Palaeno.                                             |
|      |           |      | Dorippe, Gad. Enc. Meth, IX. p. 191.                        |
|      |           | k    | Boisd Spec. des Lép. I. p. 646.                             |
| •    | 15.       | A.B  | мокрно Rhetenor, Çram. et God.                              |
| ,    | •         |      | Menelaus, Fab. En. Sust. III. pari 4                        |
|      | }         |      | p. 86.                                                      |
| 23.  | }         | 1    | HERMINIA CYPAFA.                                            |
|      |           |      | NOCTUA Arne,                                                |
| 24.  |           |      | CHELONIA? Umber,                                            |
| _    | 16.       | A.B. | nambhyfir Vichibbris                                        |
| •    |           |      | Misippus, Ling, Sysp. Nat. II, p.                           |
|      |           | ,    | 76g. n°. 118.                                               |
|      |           |      | Fab. Ent. Syst. III. pars i.                                |
|      |           |      | p. 50.                                                      |
| _    |           |      | Disippe, God, Enc. Meth. IX. p. 393                         |
| •    |           | C.D. | PAPILIO Androgeus cfr. t. 203. A. B. (mas.) 350.            |
|      |           | -    | A. B. (fem.) 204. A. B. (fem. var.)                         |
|      |           |      | Polycaon. God. Enc. Math, IX, Supp.                         |
|      |           | 1    | p. 804.                                                     |
|      |           |      | (fem.) Boisd. Spec. des Lep.                                |
|      |           |      | I. p. 361.                                                  |
| 25.  |           | E.F. | EREBUS marmorides cfr. tab. 384. A. B. HELICONIUS Pasithoë. |
|      | 17,       | A.B. | HELICONIUS Pasithoë.                                        |
|      |           | 1    | Hecale. Fab. Ent. Syst. III. pars i.                        |
|      |           |      | p. 167.                                                     |
|      | 1         |      | God. Enc. Meth. IX. p. 203                                  |
|      | ł         |      |                                                             |
|      | <b>6.</b> | •    | •                                                           |

#### T. O.M. 1.

| _    |             | •        | 1, 0, 197.                                      |
|------|-------------|----------|-------------------------------------------------|
| Pag. | Tab.        | Fig.     |                                                 |
| 25.  | 17.         | C.D.     | PAPILIO Dolicaon.                               |
|      |             | 4        | CASTMIA Dandanus.                               |
|      |             | <b>.</b> | Evalthe. If a b. Ent. Syst. III. pars 1. p. 45. |
|      | Ì           |          | God. Enc. Meth. IX. p. 797.                     |
| 26.  | 48.         | A.B.     | kcarus.                                         |
|      | Ì           | Ç        | PHALAENA Merops.                                |
| !    | ĸ           | D.       | Melite. (mas.)                                  |
|      |             |          | 'Melata. Fab. Ent. Syst. III. pars 2.           |
|      | k.          |          | p. 207.                                         |
| 276  | Ì           | E.       | CHELONIA Noëma (fem.)                           |
| •    |             | F        | HESPERIA Hiarbas.                               |
|      |             |          | Thyrsis? Fab. Ent. Syst. III. pars 1.           |
|      |             |          | <b>P∙ 333•</b>                                  |
|      |             | į        | Celsus. God. Ene. Meth. IX. p. 769              |
|      | 19,         | A.B.     | MORPHO Nestor. cfr. tab. 21. A. B. (mas.).      |
|      |             |          | Menelaus. (fem.) God. Enc. Meth. IX.            |
| •    | ł           |          | p. 442.                                         |
| 28.  |             | C.D.     | VANESSA Orithya. (fem.) cfr. tab. 32. E. F. et  |
| 1    |             |          | 290. A. B. (mas.) C. D. (fem.)                  |
|      |             | E.F.     | ———— C aureum.                                  |
| Ì    |             |          | P interrogationis. God. Enc. Meth. IX.          |
|      |             | į.       | p. 301.                                         |
| 29.  | <b>2</b> 0. | Α.       | SATYRUS Philoctetes (mas.)                      |
| 30.  |             | B.C.     | ——— (fem.)                                      |
|      |             | D.E.     | rolyommatus Hemon.                              |
| 31.  |             | F.G.     | GLAUCOPIS Marica.                               |
| j    |             |          |                                                 |
|      |             |          | C0                                              |

| Pag. | Tab.     | Fig.  |                                                                       |
|------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 31.  | 20.      | H. I. | colias Agave.                                                         |
| •    | 1        |       | Phiale (var.) God. Enc. Meth. IX. p. 137.                             |
| ď    |          |       | Mana. Boisd. Spec. des Lép. I. p. 681.                                |
|      |          | K.L.  | Nise.                                                                 |
|      |          |       | Libythea. Fab. Supp. p. 427. no. 598.                                 |
|      |          |       | Neda. God. Enc. Mesh. IX. p. 135.                                     |
|      | <b>†</b> |       | Boisd. Spec. des Lep. I. p. 567.                                      |
| 00   | 21.      | A.B.  | MORPHO Menelaus. (mas.) cfr. tab. 19. A. B. (fcm.)                    |
| 32.  |          | C.D.  | VANESSA Lavinia. cfr. tab. 203. C. D et 290. E.                       |
|      | İ        |       | F. (fem. var.)                                                        |
|      |          |       | Larinia. Fab. Ent. Syst. V. Supp. p. 424.                             |
|      |          |       | (mas.) God. Enc. Meth. IX.                                            |
|      |          |       | p. 318.                                                               |
| 33-  |          | E.F.  | Clelia.                                                               |
| Jo   | 22       |       | NYMPHALIS Cadmus. cfr. tab. 330. A. B.                                |
|      |          |       | Acheronta. Fab. Ent. Syst. III. pari                                  |
|      | ·        |       | 1. p. 76.                                                             |
|      |          |       | God. Enc. Meth. p. 358.                                               |
|      |          |       | HESPERIA nivea.                                                       |
|      |          | O.    | Arsalte. Linn. Syst. Nat. II. p. 762.                                 |
|      |          |       | $n^{\circ}$ . 91.                                                     |
|      |          | 1     | God. Enc. Meth. IX. p. 786.                                           |
|      |          |       | Menalcas. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                                |
|      |          |       | p. 353.                                                               |
|      |          | 1     |                                                                       |
|      |          | ] D.  | HELICONIUS Astrea. Cram. et God. diaphanus. Fab. Ent. Syst. III. pars |
|      |          | 1     | 1. p. 184.                                                            |
|      |          |       | pila-                                                                 |

| Pag. | Tab. | Fig. |                                                                             |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 34.  | 22.  | E.   | PHALAENA tripunctaria.                                                      |
|      |      | 1    | HERMINIA Cydonia.                                                           |
| .35• |      |      | ERYCINA Philemon.                                                           |
|      |      |      | Icarus. F a b. Ent. Syst. III. pars 1. p. 302.  God. Enc. Meth. IX. p. 578. |
| •    | 23.  | A.B. | PAPILIO Priamus. (mas.) cfr. tab. 123. A et 124. A.                         |
|      |      |      | (fcm.)                                                                      |
| ვნ.  |      | C.D. | POLYOMMATUS Cassius. (fcm.)                                                 |
|      |      | E.F. | Aunus. (mas.)                                                               |
| 37•  | 24.  | A.B. | NYMPHALIS Callisto. (mas.) cfr. tab. 60. A. B.                              |
|      |      |      | (fcm.)                                                                      |
| -    | )    | C.D. | Eurota.                                                                     |
|      |      |      | Euphemia. God. Enc. M. IX. p. 418.                                          |
| 38.  | }    | E.F. | Clymenus.                                                                   |
| 39.  | 25.  | A.   | PAPILIO Pompejus. cfr. tab. 195. A.                                         |
| -    |      |      | Astenous. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                                      |
|      |      |      | p. 19.                                                                      |
|      |      | 1    | Amphriseus (fem.) God. Enc. Meth. IX.                                       |
|      |      |      | <i>p</i> . 27.                                                              |
|      |      |      | Helicaon. Boisd. Spec. des Lép. L. p. 178.                                  |
|      |      | B.C. | argynnis Maja.                                                              |
|      | 1    |      | Cynara. Fab. E. S. III. pars 1. p. 143.                                     |
|      | •    |      | God. Enc. Meth. IX. p. 269.                                                 |
|      |      | D.E. | NYMPHALIS Galanthis.                                                        |
| 40.  | 26.  | A.B. | SATYRUS Ismene. cfr. tab. 291. F. et 292. B.                                |
| •    | · .  |      | C. (var.)                                                                   |
| ,    | 1    |      | Banksia, God. Enc. Meth. IX. p. 477.                                        |
| •    | į    | }    | DA-                                                                         |
|      |      |      |                                                                             |

#### TOM. 4.

| Pag. | Tab.     | Fig. |                                                                 |
|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 41.  | 26.      | C.D. | DANAIS Gylippus. (1)                                            |
|      |          | E.F. | vanessa Carduelis. (Etiam in Ettropa occurrit.)                 |
|      |          |      | Cardui. Linn. Syste. Nat. II. p. 114.                           |
| •    | <u>.</u> | Ì    | <b>nº.</b> 157.                                                 |
| •    |          |      | God. Etc. Meth. IX. p. 323.                                     |
| 49.  |          | G.H. | HELICONIUS Ilione.                                              |
| ·    | 27.      | A.B. | мокрно Achilles. (fem.) cfr. tab. 28. A. (mes.)                 |
| 43.  |          | C.D. | POLYOMMATUS Cyllarus.                                           |
|      | Ì        | İ    | Strephon. Fab. Ent. Syst. III. pars                             |
| ,    | Ì        |      | 1. p. 281.                                                      |
| _    |          |      | God. E. M. IX. p. 632.                                          |
| •    | I        |      | Cyllarissus. Herbs t tab. 291. f. 3.4.                          |
| ,    | <u> </u> | E.   | PIERIS Albula.                                                  |
| , ,  | Ac.      |      | COLIAS Phiale.                                                  |
| 44.  | 28.      |      | моприо Achilles. (mas.) cfr. tab. 27. A. B. (fes.)              |
|      |          | B.C. | NYMPHALIS Diocippus. cfr. tab. 214. A. B. (fem?)                |
| • •  | -        |      | Misippus. Linn. Systi Nat. II. p. 767.                          |
| •    |          |      | Misippe. God. Enc. Meth. IX. p. 394.                            |
|      |          | D.E. | Melita. cfr. tab. 190. A. B et 205. A. B.                       |
|      |          |      | (mas.) 67. A. C. D. E, 218. C. D, 225.                          |
|      |          |      | A. B. E. F , 376. A. B. (fem. yar.)                             |
|      |          |      | Lisianassa. (fem. var.) God. Em.                                |
| 7    |          |      | Meth. IX. p. 395.                                               |
|      |          |      | ERY•                                                            |
| •    |          | •    | (I) In descriptione, pro E F legendum est, C D et pro C D, E F. |
| · ·  | -        |      |                                                                 |

| 45. 28. F.G. ERYCINA Gyas.  29. A. PHALAENA Papilionaris.  venaria. Fab. E. | nt. Syst. III. pars 2.<br>p. 156. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                             | •                                 |
| venaria. Fab. E                                                             | •                                 |
|                                                                             | •                                 |
|                                                                             | •                                 |
| 46. B. militaris.                                                           |                                   |
| C.D. PAPILIO Lysander. (fem.)                                               | •                                 |
| Eurymas. God. En                                                            | c. Meth. IX. p. 34.               |
|                                                                             | oisd. Spec. des Lép.              |
|                                                                             | I. p. 284.                        |
| E. Hippason. (fem.)                                                         |                                   |
| 47.   F.   Euristeus. (fem.)                                                |                                   |
| Hippason. (var.) G                                                          | od. E. M. IX. p. 35.              |
| G. PHALAENA Myrrha.                                                         |                                   |
| H. Corinna.                                                                 |                                   |
| 48. 30. A.B. NOCTUA Cajetta. (mas.) cfr.                                    | tab. 77. C.                       |
| fullonica. Linn. S.                                                         | N. II. p. 812. 11. 16.            |
|                                                                             | . S. III. pars 2. p. 16.          |
| C. Cajetta. (fem.)                                                          |                                   |
| Dioscoreae. Fab. 1.                                                         | l.                                |
| D. DANAIS Melane.                                                           |                                   |
| 42. E. PROCRIS Rhodope.                                                     |                                   |
| flabellicornis. Fab.                                                        | Ent. Syst. III. pars              |
|                                                                             | 1. p. 398.                        |
| F. SATURNIA? Agis.                                                          | •                                 |
| G. Hircia.                                                                  |                                   |
| G. —— Hircia.  50. 31. A. —— Luna. (fem.) 3 Sel  51. B. —— (mas.) 3 Sel     | lane. I each                      |
| 51. B. ———— (mas.) 5 361                                                    | 14916 C. 17 C. 44 C. 119          |
| C                                                                           | POn'                              |

#### COMMENTATIO

| Pag.     | Tab. | Fig. |                                                                                                        |
|----------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51.      | 31.  | C.D. | POLYOMMATUS Celemo. cfr. tab. 365. A. B. (fem.)                                                        |
| <b>-</b> | , 13 |      | Celerio. Fab. Ent. Syst. III. pari 1.                                                                  |
|          |      |      | p. 265.                                                                                                |
|          |      |      | (mas.) God. Enc. Mah.                                                                                  |
|          |      |      | IX. p. 654.                                                                                            |
|          |      |      | erycina Afius.                                                                                         |
|          |      | F.   | HESPERIA COIRS. (mas.) Cram, et God.                                                                   |
|          |      |      | Aesculapius? Fab. Ent. Syst. III., pari                                                                |
|          |      |      | 1. p. 347.                                                                                             |
|          |      |      | Otho? Smith-Abbot. Nat. Hist.                                                                          |
| •        |      |      | of the Ins. of Georgia. ton 1.                                                                         |
|          |      |      | p. 31. tab. 16.                                                                                        |
| 50.      | 32.  | A.B. | PAPILIO Agenor, cfr. tab, 91. C. (mas.) 91. A.B.                                                       |
|          | ·    |      | (mas. var.) 50. A. B et 222. A. B. (fcm.)                                                              |
|          |      |      | 166. A, 182. A. B et 243. A. (fem. yar.)                                                               |
|          |      |      | Memnon. (fem.) Boisd. Spec. des Lip                                                                    |
|          | 1    |      | L. p. 192.                                                                                             |
|          |      | C.D. | GLAUCOPIS? Tiberina. (1)                                                                               |
|          |      |      | pectinicornis. Linn. Syst. Nat. IL                                                                     |
|          |      |      | p. 807. 11. 44.                                                                                        |
|          |      |      | Fab. Ent. Syst. peri                                                                                   |
|          | ·    |      | 1. p. 399.                                                                                             |
|          |      |      | VA-                                                                                                    |
|          |      |      | (1) Zincken-Sommer, in opere: algem. Bacycl.da                                                         |
|          | [    |      | Wise., voce Aglaope, eam ad hoc genus refert; addit b-                                                 |
|          |      |      | Months of the Holine with A sinformate armit."                                                         |
|          | Į    |      | Merkmale und den Habitus mit A. infansta gemein." Videtur cum noquallis speciebus ejusdem habitus norm |
|          |      |      | constituere genus.                                                                                     |

#### TOM. L

| Pag.        | Tab | . Fig.     |                                                                                                                                     |
|-------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52.         | 32. | E,F.       | VANESSA Orithya. (mas.) cfr. tab. 19. C. D, ét tab. ibi cit.                                                                        |
| <b>53</b> • | 33. | A.<br>B.C. | PAVONTA Rurylochus, efr. teh. e. A.                                                                                                 |
| 34-         | 34. | A.<br>B.C. | noctua Ilia.  Pavonia Eurylochus. cfr. tab. 33. A.  HELICONIUS Egeria.                                                              |
|             |     | }          | Ergatis. God. Enc. Meth. IX. p. 2071 VANESSA Oenone. Aonis. (fem.)                                                                  |
|             |     |            | Lemonias. Linn. Syst. Nat. 11. p. 770.                                                                                              |
|             |     |            | Fab. Em. Syst. III. pers 1.                                                                                                         |
|             |     |            | God. Enc. Meth. IX. p. 3101                                                                                                         |
| 56.         |     | F.         | Aonis. (mas.)                                                                                                                       |
|             |     |            |                                                                                                                                     |
|             | ,   | G.         | GLAUCOPIS Bromus. (fem.)                                                                                                            |
| 57.         |     | H.         | Phlegmon.                                                                                                                           |
|             | 36. | Α.         | PIERIS Leucippe. (mas.)                                                                                                             |
|             |     | B.C.       | (fem.)                                                                                                                              |
| 58.         |     | D.         | Lemonias. God. 1. 1.  GLAUCOPIS Bromus. (fem.)  ———————————————————————————————————                                                 |
| 59.         |     | E.         | Hyacinthus.                                                                                                                         |
|             |     | F.         | PHALAENA Deolis. (mas.) cfr. tab. 360. B. (fem.)                                                                                    |
|             | ٠   | G.         | Arnea.                                                                                                                              |
| б1.         | 37. | A.B.       | PAPILIO Polycenes. Cram, et Boisd.                                                                                                  |
|             |     | :          | PHALABNA Deolis. (mas.) cfr. tab. 360. B. (fem.)  Arnea.  PAPILIO Polycenes. Cram. et Boisd.  Polyxenus. God. Enc. Meth. IX. p. 52. |
| 1           |     |            | Č 4 nym.                                                                                                                            |

| Pag.  | Tab. | Fig. | •                                                    |
|-------|------|------|------------------------------------------------------|
| 61.   | 37.  | C.D. | NYMPHALIS Castor.                                    |
|       | ,    |      | Pollux. Fab. Ent. Syst. III. part 1.                 |
|       |      |      | p. 63.                                               |
|       |      |      | —— God. Enc. Meth. IX. p. 352.                       |
|       |      |      | (ubi profig. C. D. legendum est E. F.)               |
|       |      |      | Camillus. Drury tab. 30. f. 1. 2. a                  |
| •     |      |      | 33. f. 1. 2.                                         |
|       |      | E.F. | Pollux.                                              |
|       |      |      | Castor. Fab. Bnt. S. III. pars 1. p. 63.             |
|       | ł    |      | God. Enc. Meth. IX. p. 351.                          |
|       | :    |      | (ubi pro E. F. lege C. D.)                           |
| · 62. | 38.  | A.B. | PAPILIO Aleidamas                                    |
| ,     |      |      | Turnus. Linn. Mant. alt. p. 536.                     |
| 1     | ,    | ·    | Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 29.                  |
|       |      |      | God. Em. Meth. IX. p. 55.                            |
|       |      | C.D. | HELICONIUS Thales.                                   |
|       |      | •    | Thalestris. God: Enc. Meth. IX.                      |
|       |      |      | p. 206.                                              |
|       |      | E.F. | ———— Antiocha.                                       |
|       | 39.  | Λ.   | SATURNIA Cynthia. cfr. Linnneam society transact.    |
|       |      |      | tom: VII. p. 48. tab. 8 , larva et chrys.            |
| 63.   |      | B C. | POLYOMMATUS Paunus. (mas.) cfr. tab. 96. F.G. (fem.) |
| -     |      |      |                                                      |
|       |      | D.E. | NYMPHALIS Cyparisia. (mas.) cfr. tab. 156. A.B.      |
|       |      |      | C. 205. C. D.                                        |
|       |      |      | Cato. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 83.            |
|       |      |      | Medon. God. Enc. Meth. IX. p. 389.                   |
|       | ľ    | •    | a CRABA                                              |

| Pag. | Tab. | Fig. |                                                                                                                                                                              |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64.  | 39.  | F.G. | ACRABA Aegina. (fem.) cfr. Supp. tab. 25. f. 3. 3c.                                                                                                                          |
|      | 40.  | А.В. | Zetes. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 174.  Zidora. God. Enc. Meth. IX. p. 237.  PAPILIO Alcandor. cfr. tab. 181. A. B. (mas.)  Deiphobus. Linn. S. Nat. II. p. 746. no. 7. |
|      |      |      | ——————————————————————————————————————                                                                                                                                       |
|      |      | •    | Boisd. Spec. des Lép.                                                                                                                                                        |
|      |      |      | I. p. 200.                                                                                                                                                                   |
|      |      | C.D. | POLYOMMATUS Ganymedes. (mas.)                                                                                                                                                |
| 65.  | 41.  | A.B. | PAVONIA Automedon. (mas.) cfr. tab. 389. A. B. (fem.)                                                                                                                        |
|      |      | C.D. | HESPERIA Acastus. cfr. tab. 199. E. et Supp. tab.                                                                                                                            |
|      |      |      | 7. f. 3. 3c. larva et chrys.                                                                                                                                                 |
|      | İ    |      | Phidias. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                                                                                                                                        |
| ,    |      |      | ** P. 347.  ——— (var.) God. Enc. Meth. IX.                                                                                                                                   |
|      |      |      | p. 734.                                                                                                                                                                      |
| 66.  |      | E.F. | clarus, cfr. tab. 260. C. (var.)                                                                                                                                             |
| ,    |      |      | Tityrus: Pab. Em. Syst. III. pars 1.                                                                                                                                         |
|      |      |      | p. 931.                                                                                                                                                                      |
|      |      |      | —— God. Enc. Meth. IX. p. 743.                                                                                                                                               |
| j    | 1    |      | SATURNIA Cecropia.                                                                                                                                                           |
|      |      | C.D. | VANESSA Ida. (mas.) cfr. tab. 374. C. D. (fem.)                                                                                                                              |
|      |      |      | Idamene. God. Enc. Meth. IX. p. 315.                                                                                                                                         |
| 67.  |      | E.F. | NYMPHALIS Orphise. (mas.)                                                                                                                                                    |
|      |      |      | <b>‡</b>                                                                                                                                                                     |
| •    | •    |      | PA-                                                                                                                                                                          |

| Pag.       | Tab. | Fig.                       |                                                                                                                                                    |
|------------|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67.        | 43   | Λ.                         | PAPILIO Romulus.  Mutius. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 3.  God. Enc. Meth. IX. p. 70.  Boisd. Spec. des Lép. 1. p. 270.                         |
|            | , .  | B.C.                       | POLYOMMATUS Hylla.                                                                                                                                 |
| 68.        |      |                            | PIERIS Porsenna. (mas.) cfr. tab. 352. A. B. (fem.)  Pasithoë. (mas.) God. E. M. IX. p. 148.  Boisd. Spec. des Lép.  I. p. 451.                    |
| 4          |      | F.G.                       | NYMPHALIS Sylvia.                                                                                                                                  |
|            | 44.  | Δ.                         | Gambrisius. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 85. Sylvina. God. Enc. Meth. IX. p. 381. PIRRIS Amasene. Nerissa. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 192. |
| <b>69.</b> | 45.  | B.C.<br>D.E.<br>F.G.<br>A. |                                                                                                                                                    |
| ,          |      | 1                          | (1) Antennae sunt pectinatae, vide textum:                                                                                                         |

| Pag.         | Tab.     | Fig.     |                                                                                     |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 71.          | 45.      | C.D.     | NYMPHALIS Lucretia.                                                                 |
|              |          |          | HELICONIUS Roxane.                                                                  |
|              |          |          | Phyllis. Fab. Ent. Syst. IH. pars b.                                                |
|              |          |          | p. 171.                                                                             |
|              | ŀ        |          | God. Enc. Meth. IX. p. 208.                                                         |
| ,            | <u> </u> |          | ——— Herbst. tab. 73. fig. 1.                                                        |
|              |          | G.       | SYNTOMIS Melas.                                                                     |
|              | 46.      | A.       | syntomis Melas.<br>saturnia Tyrrhea. (fem.)                                         |
| 72.          |          | B.C.     | NYMPHALIS Egesta.                                                                   |
| ٠.           | ļ        |          | BOMBIX Orsilochus. (fem.) cfr. tab. 383. F. (mas.)                                  |
|              |          | İ        | Supp. t. 15. f. 11. 12 a. larva et foll.                                            |
| 73•          |          | E.       | sphinx Cacus. Cram. et Fab.                                                         |
| • -          |          |          | Caricae. Linn. Syst. Nat. II. p. 800. no. 11.                                       |
|              | •        | ,        | Clerck. Icon. Ins. tab. 47. f. 1.                                                   |
|              |          | F.G.     | rolyommatus Dindymus.                                                               |
|              | Į        |          | Sphinx. Fab. Ent. Syst. III. para                                                   |
|              |          |          | 1. p. 270.                                                                          |
|              |          | <b>\</b> | (mas.) God. Enc. Meth.                                                              |
|              |          | Ì        | IX. p. 63c.                                                                         |
|              | 47.      | A.B.     | VANESSA Charonia. (mas.)  ———————————————————————————————————                       |
| 74.          | 1        | c.       | (fcm.)                                                                              |
| •            | 1        | D.E.     | POLYOMMATUS Nais. cfr. tab. 341. F. G.                                              |
|              | 1        |          | Thisbe. God. E. M. IX. p. 663.                                                      |
|              |          | F.G.     | ERYCINA Manthus.                                                                    |
| 75.          | 48.      | A.B.     | NYMPHALIS Arachne. cfr. tab. 329. E. F. (?)                                         |
| <b>6</b> 3 • |          |          | NYMPHALIS Arachne. cfr. tab. 329. E. F. (?)  Morvus. Rab. E. S. III. pars 1. p. 73. |
|              |          |          | ? God. Enc. Meth. IX. p. 367.                                                       |
|              | 1        | *        | LRY+.                                                                               |

| Pag.       | Tab. | Fig.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75-        | 48.  | c.                           | ERYCINA Dorilas.  Dorillis, (mas.) God. Ene. Meth. IX.  p. 564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>76.</b> | •    | D.<br>E.                     | POLYOMMATUS Ethemon.  Amyntor. cfr. tab. 259. A. B. (fcm.)  Herodotus. Fab. Ent. Syst. III.  pars 1. p. 286.  (mas.) God. Enc. Mah.  IX. p. 641.                                                                                                                                                                                                                 |
| 77•<br>78. |      | G.H.<br>A.B.<br>C.D.<br>E.F. | GLAUCOPIS Dares. cfr. tab. g67. E. (fem.?)  NYMPHALIS Riphea.  PAPILIO Protenor.  PAVONIA Actorion. (mas.)  NYMPHALIS Obrinus. cfr. tab. 338. C. D. (mas.)  et Supp. tab. 6. f. 5. larva.  Ancea. (fem.) G o d. E. M. IX. p. 409.  PAPILIO Laomedon. cfr. tab. 32. A. B et tab. ibi cit.  Memnon. (fem.) G o d. Enc. Meth. IX.  p. 29.  Boisd. Spec. des Lép. I. |
| 79·<br>80. | 51.  | E.F.<br>G.<br>H.             | p. 192.  ERYCINA Epulus.  ———— Hebrus.  SERICARIA Ebalus.  CALLIMORPHA Lincus.  PAVONIA Teucer.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | I    | i                            | PO-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### T O M. I.

| Pag. | Tab.       | Fig.     |                                                                                        |
|------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 81.  | 51.        | C.D.     | POLYOMMATUS Acmon.                                                                     |
|      | ·          | E.F.     | Battus.                                                                                |
| •    |            |          | Bathis. Fab. Ent. Syst. III. pars                                                      |
|      |            |          | 1. p. 272.                                                                             |
|      |            |          | (mas.) God. Enc. Meth.                                                                 |
|      |            |          | IX. p. 628.                                                                            |
|      |            |          | Herbst 1. 291. f. 9. 10.                                                               |
|      | <b>52.</b> | A.       | PAVONIA Ilioneus (fem.)                                                                |
| 84.  |            | B.       | Idomeneus (mas.) cfr. tab. 390. A. B.                                                  |
|      |            | <u> </u> | (fem. var.)                                                                            |
| 83.  |            | C.D.     | CLAUCOPIS Leucaspis cfr. tab. 224. E (fem.)                                            |
|      |            |          | Andromacha. (mas?) Fab. Ent. Syst.                                                     |
|      |            |          | III. pars 1. p. 393.                                                                   |
|      |            |          | haemorrhoidalis. Fab. Ent. Syst. III.                                                  |
|      |            |          | pars 1. p. 384.                                                                        |
|      |            | E.F.     | HESPERIA Mimas.  PAPILIO Polymnestor.  Colias Calais (fem.) cfr. tab. 351. A.B. (mas.) |
|      | <b>53.</b> | A.B.     | PAPILIO Polymnestor.                                                                   |
| 84.  |            | C.D.     | colias Calais (fem.) cfr. tab. 351. A.B. (mas.)                                        |
|      | ,          |          | C. D. (fem. yar.)                                                                      |
|      |            |          | amata. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                                                    |
|      |            |          | p. 208.                                                                                |
| 1    |            |          | God. Enc. Meth. IX. p. 131.                                                            |
|      |            | E.       | sericaria Cippus.                                                                      |
| 85.  |            | F.       | SERICARIA Cippus.  PHALABNA SUIS.                                                      |
|      |            |          | aurata. Fab. Ent. Syst. III. pars a. p. 177.                                           |
|      | 54.        | A.B.     |                                                                                        |
|      | -          |          | Polyxo. God. Enc. Meth. IX. p. 399.                                                    |
|      |            |          | D HE-                                                                                  |
|      | =          |          | ——————————————————————————————————————                                                 |

| Pag. | Tab. | Fig. |                                                                                                                       |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85.  | 54.  | C.D. | HELICONIUS Rhea. cfr. tab. 66. C. D. (yer.)  Sara Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 167.  — God. Enc. Meth. IX. p. 204. |
|      |      | P.F. | NYMPHALIS Amphinome. (fem.)                                                                                           |
| 86.  | 55.  | •    | sphinx Lycaon.                                                                                                        |
| •    |      |      | Phorbas.                                                                                                              |
| 87.  | •    |      | colias Crocale. Cram. et Boisd.                                                                                       |
|      |      |      | Alemeone. (fem.) God. Encycl. Mai.                                                                                    |
|      |      |      | IX. Supp. p. 805.                                                                                                     |
| 1    |      | E.F. | PIRIS Isse (mas.) cfr. tab. 339. C. D. (fan.)                                                                         |
| •    |      | ĭ    | POLYOMMATUS Celmus. cfr. tab. 333. G. H. (ss.)                                                                        |
|      |      |      | Echion. Fab. Ent. Syst. III. pers                                                                                     |
|      |      |      | z. p. 369.                                                                                                            |
|      |      |      | (fem. var.?) God. Em.                                                                                                 |
|      |      |      | Meth. IX. p. 637.                                                                                                     |
|      | Ì    |      | - Esper. Eur. Schmet. i.                                                                                              |
|      |      |      | l. tab. 20. f. l.                                                                                                     |
|      | 56.  | A,B. | Morpho Andromachus.                                                                                                   |
|      | 1    | C.   | CALLIMORPHA Hesperia.                                                                                                 |
|      |      |      | hesperata. Fab. Ent. Syst. IIL                                                                                        |
|      | 1    |      | pars 2. p. 175.                                                                                                       |
| 88.  | 1    | D.   | PHALAENA area.                                                                                                        |
|      |      |      | areata. Fab. Ent. Syst. III. pars 2.                                                                                  |
|      |      |      | p. 172                                                                                                                |
|      |      | E.   | GLAUCOPIS? Capys. (1)                                                                                                 |
|      | 1    |      | <b>P.9-</b>                                                                                                           |
|      |      | 1    | (1) De entennie vide teztum.                                                                                          |

| eg.         | Tab.       | Fig. |                                              |
|-------------|------------|------|----------------------------------------------|
| 88.         | 57.        | A.B. | PAVONIA Cassiope.                            |
|             |            |      | Caryatis. God. Enc. Meth. IX. p. 454.        |
|             |            | C.D. | SATYRUS Echo.                                |
| 89.         |            | E.F. | ARGYNNIS Daphnis.                            |
|             | •          | ٠    | Cybele. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.         |
| †           |            | •    | p. 145.                                      |
|             |            |      | —— God. Enc. Meth. IX. p. 263.               |
|             |            |      | Herbst tab. 255. fig. 1. 2.                  |
| •           | 58.        | A.B. | colias Alcyone. (fem.)                       |
|             |            |      | Pyranthe. Lin'n. S. N. II. pag. 763. n°. 94. |
| ;           | ·          |      | God. Enc. Mesh. IX. p. 97.                   |
| •           | •          |      | Boisd. Spec. des Lep. 1. p. 611              |
|             |            |      | Chryseis Drury Ill. of Nat. Hist. 1.         |
|             |            |      | iab. 12. f. 3. 4.                            |
|             |            | C.   | Alcyone (mas.)                               |
|             | •          |      | Pyranthe God. 1. 1.                          |
| 90.         |            | D.E. | VANBSSA Asteria.                             |
|             | , *        | F.G. | Almana.                                      |
| 91.         | <b>59.</b> | Λ.   | ERYCINA Chorineus.                           |
|             |            |      | Octavius. Fab. E. S. III. pars 1. p. 28.     |
|             |            |      | Herbst. lab. 20. fig. 2.                     |
|             |            |      | God. Bnc. Meth. IX. p. 564.                  |
|             |            | 'B.  | GLAUCOPIS? Egeon. Cram. et Fab.              |
|             |            |      | fenestrata. Linn. Syst. Not. 11. p.          |
|             |            | •    | 811. n°. 9.                                  |
| •           |            |      | Clerck. Icon. Ins. 1. 55.                    |
| •<br>•<br>• |            |      | f. 1, 2,                                     |
| i           |            | 1    | D a                                          |
|             |            |      |                                              |

# COMMENTATIO

| Pag. | Tab. | Fig. |                                                            | • •              |
|------|------|------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 91.  | 59.  | C.   | sericaria Dymas.                                           |                  |
| 98.  |      | D.E. | DANAIS Limniace. (mas.) Cr. et God.  Aventina. Cr. et God. | 7 similis. Fab.  |
| ı    |      | F.   | Aventina. Cr. et God.                                      | \L. 2. 58.       |
| 93-  |      |      | HESPERIA Erythus.                                          |                  |
|      | 60.  | 8    | NYMPHALIS Pipleis cfr. tab. 24. A.                         | B. (mas.)        |
|      |      |      | Callisto (fem.) God.                                       | Enc. Mesh. IX.   |
| 1    | l    | 1.   |                                                            | <i>p</i> - 394-  |
|      |      |      | Pandarus Esper Aus                                         | länd. Schmett.   |
| ,    |      | Ĭ    | , .                                                        | sab. 40-f. I.    |
| 94-  |      | C.   | PIERIS Cronis. (mas.)                                      |                  |
|      |      |      |                                                            | Meth. IX.        |
|      |      |      | Coronissa, God. Encycl.                                    | Supp. p. 814.    |
|      |      | D.   | HESPERIA Helitins.                                         |                  |
|      |      | E.F. | SATYRUS Autonoë.                                           | •                |
| <br> |      |      | Hermes, Fab. E. S. III.                                    | pars 1. p. 158.  |
|      |      |      | God. Enc. Meti                                             | . IX. p. 487.    |
| 95.  | 61.  | A.B. | мопрно Adonis. Cram. et. God.                              |                  |
|      | •    |      | Menelaus. Fab. E. S. III                                   | pars 1. p. 86.   |
| i    |      | C.   | MACROGLOSSUM Fadus.                                        | •                |
| 96.  |      | D.   | sphinx Lycetus.                                            | 6<br>9<br>1      |
|      |      | E.F. | PHALARNA angulata, (mas.)                                  | :                |
|      | 62.  | A.B. | CETHOSIA Inc.                                              | ,                |
|      |      |      | Cydippe. Linn, Syst. A                                     | lat. II. p. 776. |
|      |      |      | 1                                                          | n°. 163.         |
|      |      |      | —— Fab. E. S. III                                          | •                |
|      |      |      | (mas.) God.                                                | Enc. Meth. IX.   |
| ·    |      |      |                                                            | p. 247.          |
|      | i    |      |                                                            | , NBC-           |

#### T:0 M.: I.

| 96. 62. C.D. NOCTUA Melicerta. cfr. tab. 383. C. D. E. (1987.)  Trigina. Fab. Ent. Syst. III. pans a. p. 40.  Oliv. Eng. Math. Necusa n°. 331.  8. F. Vanessa Erigono.  63. A.B. Perris Pyrrba. (mat.) cfc. tab., 319. A. (fgr.)  C. ERYCINA Rhetus.  Ligarsis. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 28.  — God. Enc. Meth. IX. p. 564.  Butes. Clerck. Icon. Ins. t. 46. f. 6.  D.E. ERKCINA Phyleus.  Phylacis. God. Enc. Meth. IX. p. 577.  F. CALLIMORPHA Liris. (mas.) cfr. tab. 262. E. (fcm.)  Rhetus. Fab. Ent. S. III. pars 1. p. 334.  God. Enc. (mas.)  C. Egea. (mas.)  C. Egea. (mas.)  C. Doris. Linn. Mans. als. p. 536.  — Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  — God. Enc. Meth. IX. p. 397.  C. Doris. Linn. Mans. als. p. 536.  — Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  — God. Enc. Meth. IX. p. 304.  C.D. NYMPHALIS Perimele. cfr. tab. 67. B. (fcm.) 80.  A.B. (mas.) 349, C. D. (fcm.) 80.  Liria. (fcm.) God. Enc. M. IX. p. 895.  Bolina.  Meleagris. | Pag.  | Tab.       | Fig.        |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oliv. Eng. Maphe Noctua n°. 331.  63. A.B. PERRIS Pyrrha. (mas.) cfs. tab. 319. A. (fam.)  C. ERYCINA Rhetus.  Ligarsis. F Rb. Ens. Syst. III. pars 1. p. 28.  God. Enc. Meth. IX. p. 564.  Butes. Clerck. Icon. Ins. s. 46. f. 6.  D.E. ERKCINA Phyleus.  Phylacis. God. Enc. Meth. IX. p. 577.  F. CALLINGRPHA Liris. (mas.) cfr. tab. 262. E. (fem.)  G. REPRRIA Mides. (mas.)  Rhetma. F Rb. Ent. S. III. pars 1. p. 334.  God. Enc. Meth. IX. p. 750.  100. 64. A.B. SATURNIA Janus. (fem.)  C. Egga. (masa)  HELICONIUS Quiring. efr. tab. 3274 C,  Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  F Rb. E. S. III. pars 1. p. 166.  C.D. NYMPHALIS Perimele. efr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A.B. (mas.) 249, C. D. (fem.) 80.  Liria. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 2053;  Bolina.                                                                                                                                                                                           | 96.   | 62.        | C:D.        | NOCTUA Melicerta. cfr. tab. 323. C.D.E. (ver.)                                                                 |
| Oliv. Eng. Maphe Noctua n°. 331.  63. A.B. PERRIS Pyrrba. (mas.) cfs. tab. 319. A. (fam.)  C. ERYCINA Rhetus.  Ligarsis. F Rb. Ens. Syst. III. pars 1. p. 28.  God. Enc. Meth. IX. p. 564.  Butes. Clerck. Icon. Ins. s. 46. f. 6.  D.E. ERKCINA Phyleus.  Phylacis. God. Enc. Meth. IX. p. 577.  F. CALLINGRPHA Liris. (mas.) cfr. tab. 262. E. (fem.)  G. Rhetha. F Rb. Ent. S. III. pars 1. p. 334.  God. Enc. Meth. IX. p. 750.  100. 64. A.B. SATURNIA Janus. (fem.)  C. Eges. (mas.)  C. Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  F Rb. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc. Meth. IX. p. 404.  C.D. NYMPHALIS Perimele. cfr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A.B. (mas.) 249, C. D. (fem.) 80.  Liria. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 2055;  Bolina.                                                                                                                                                                                                                         |       |            |             |                                                                                                                |
| B.F. VANESSA Erigone.  A.B. PERTIS Pyrrba. (mas.) cfs., tab., 949. A. (feps.)  C. ERYCINA Rhetus.  God. Enc. Meth. IX. p. 564.  Butes. Clerck. Icon. Ins. s. 46. f. 6.  D.E. ERECIMA Phyleus.  Phylacis. God. Enc. Meth. IX. p. 577.  F. CALLIMORPHA Liris. (mas.) cfr. tab. 262. E. (fem.)  Rhetus. F.Eb. Ent. S. III. pars 1. p. 334.  God. Enc. Meth., IX. p. 750.  A.B. SATURNIA Janus. (feps.)  C. Egas. (mas.)  Heliconius Quirina. sfr. tab. 3274 C.  Doris. Linn. Mant. als. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc., Meth. IX. p. 204.  NYMPHALIS Perimele. cfr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A.B. (mas.) 249, C. D. (fem.) 80.  Liria. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 2053;  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |             |                                                                                                                |
| 63. A.B. PERRIS Pyrtha. (mas.) cfe., tab., 310. A. (fan.)  C. ERYCINA Rhetus.  Ligarsis. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 28.  God. Enc. Meth. IX. p. 564.  Butes. Clerck. Icon. Ins. t. 46. f. 6.  D.E. ERKCINA Phyleus.  Phylacis. God. Enc. Meth. IX. p. 577.  F. CALLINORPHA Liris. (mas.) cfr. tab. 262. E. (fem.)  G. HERRRIA Midas. (mas.)  Rhetus. Fab. Ent. S. III. pars 1. p. 334.  God. Enc. Meth., IX. p. 750.  C. Eggs. (mas.)  C. Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc. Meth. IX. p. 404.  C.D. NYMPHALIS Perimele. cfr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A.B. (mas.) 349, C. D. (fem.) 80.  Liria. (fem.) God, Enc. M. IX. p. 895.  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97.   |            | E.F.        | 1                                                                                                              |
| C. BRYCINA Rhetus.  Ligarais. Fab. Ens. Syst. III. pars 1. p. 28.  God. Enc. Meth. IX. p. 564.  Butes. Clerck. Icon. Ins. s. 46. f. 6.  D.E. BRICINA Phyleus.  Phylacis. God. Enc. Meth. IX. p. 577.  F. CALLIMORPHA Liria. (mas.) cfr. tab. 262. E. (fem.)  Rhetua. Fab. Ent. S. III. pars 1. p. 334.  God. Enc. Meth. IX. p. 750.  A.B. SATURNIA Janus. (fem.)  C. Egea. (mas.)  C. Doris. Linn. Mant. als. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc. Meth. IX. p. 104.  C.D. Nymphalis Perimele. cfr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A.B. (mas.) 249, C.D. (fem.) 80.  Liria. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 8955.  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,    |            | 1           | -                                                                                                              |
| Ligarsis. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 28.  God. Enc. Meth. IX. p. 564.  Butes. Clerck. Icon. Ins. t. 46. f. 6.  D.E. Errcima Phyleus.  Phylacis. God. Enc. Meth. IX. p. 577.  F. CALLINGRPHA Liris. (mas.) cfr. tab. 262. E. (fem.)  G. Headeria Midas. (mas.)  Rhetus. Fab. Ent. S. III. pars 1. p. 334.  God. Enc. Meth. IX. p. 750.  C. Egez. (mas.)  C. Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc. Meth. IX. p. 404.  C.D. Nymphalis Perimele. cfr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A.B. (mas.) 349, C.D. (fem.) 80.  Liria. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 8050.  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 082   |            | 4           |                                                                                                                |
| Butes. Clerck. Icon. Ins. 1. 46. F. 6.  D.E. ERRCIMA Phyleus. Phylacis. God. Enc. Meth. IX. p. 577.  F. CALLIMORPHA Liris. (mas.) cfr. tab. 262. E. (fem.)  G. BURRRIA Midas. (maj.) Rhetus. F. gb. Ent. S. III. pars 1. p. 334.  G. gd. Ency Meth. IX. p. 750.  C. Egga. (mas.)  C. Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  G. G. Enc. Meth. IX. p. 404.  C.D. NYMPHALIS Perimele. cfr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A. B. (mas.) 249, C. D. (fem.) 480.  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 8950.  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |             | · ·                                                                                                            |
| Butes. Clerck. Icon. Ins. s. 46. f. 6.  D.E. BRKCIMA Phyleus.  Phylacis. God. Enc. Meth. IX. p. 577.  F. CALLIMORPHA Liris. (mas.) cfr. tab. 262. E. (fem.)  G. BRADERIA Midas. (mas.)  Rhetus. F. & b. Ent. S. III. pars 1. p. 334.  God. Enc. Meth. IX. p. 750.  C. Egea. (mas.)  HELICONIUS Quirina. cfr. tab. 327. C.  Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc. Meth. IX. p. 104.  C.D. NYMPHALIS Perimele. cfr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A. B. (mas.) 249, C. D. (fem., yar.)  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 3952.  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا ج   |            |             |                                                                                                                |
| Phylacis. God. Enc. Meth. IX. p. 577.  F. CALLIMORPHA Liris. (mas.) cfr. tab. 262. E. (fem.)  G. BESPRIA Midas. (mas.)  Rhetus. Fab. Ent. S. III. pars 1. p. 334.  God. Enc. Meth. IX. p. 750.  A.B. SATURNIA Janus. (fem.)  C. Egez. (mas.)  Heliconius Quiring. cfr. tab. 3374 C,  Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc. Meth. IX. p. 204.  NYMPHALIS Perimele. cfr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A.B. (mas.) 349, C. D. (fem.) 480.  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God, Enc. M. IX. p. 8953;  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |             |                                                                                                                |
| Phylacis. God. Enc. Meth. IX. p. 577.  F. CALLIMORPHA Liris. (mas.) cfr. tab. 262. E. (fem.)  G. BHAPRRIA Midas. (mai.)  Rhetus. Fab. Ent. S. III. para 1. p. 334.  God. Enc. Meth. IX. p. 750.  100. 64. A.B. SATURNIA Janus. (fem.)  C. Egea. (mas.)  Heliconius Quirina. cfr. tab. 3974 C,  Doris. Linn. Mane. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc. Meth. IX. p. 204.  C.D. NYMPHALIS Perimele. cfr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A. B. (mas.) 349, C. D. (fem.) 480.  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 8953;  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •   | <b>.</b> , | D.E.        | <b>.</b>                                                                                                       |
| F. CALLIMORPHA Liris. (mas.) cfr. tab. 262. E. (fem.)  G. BRAPRRIA Midas. (mas.)  Rhetus. F. E. Ent. S. III. pari 1. p. 334.  G. d., Enc. Meth. IX. p. 750.  C. Egez. (mas.)  C. Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  G. D. Nymphalis Perimele. cfr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A. B. (mas.) 249, C. D. (fem.) 80.  Liria. (fem.) God, Enc. M. IX. p. 8953;  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,     |            |             |                                                                                                                |
| G. BRADERIA Mides. (mag.)  Rhethe. F. E. Ent. S. III. pare 1. p. 334.  G. d. Enc. Math. IX. p. 750.  C. Egea. (mas.)  Heliconius Quiring. efr. tab. 397. C.  Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  G. d. Enc. Meth. IX. p. 204.  C.D. NYMPHALIS Perimele. efr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A. B. (mas.) 349, C. D. (fem.) 40.  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God, Enc. M. IX. p. 8055.  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            | F.          | · ·                                                                                                            |
| Rhetne. F. eb. Ent. S. III. pars 1. p. 334.  God, Ency Meth. IX. p. 750.  C. Eges. (mess.)  C. Eges. (mess.)  Heliconius Quirins. efr. tab. 3374 C,  Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc. Meth. IX. p. 204.  C.D. Nymphalis Perimele. efr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A. B. (mas.) 349, C. D. (fem.) 480.  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 8955.  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00.   | }          | I _ '       |                                                                                                                |
| God, Ency Meth. IX. p. 750.  A.B. SATURNIA Janus. (fem.)  C. Egez. (mas.)  Heliconius Quirina. cfr. tab. 387. C,  Doris. Linn. Mane. als. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc, Meth. IX. p. 204.  C.D. Nymphalis Perimele. cfr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A. B. (mas.) 349, C. D. (fem., var.)  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God, Enc. M. IX. p. 8955;  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |             |                                                                                                                |
| 101. 64. A.B. SATURNIA Janus. (fem.)  C. Egea. (masa)  101. 65. A.B. HELICONIUS Quirina. cfr. tab. 3974 C,  Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  Gad. Enc. Meth. IX. p. 104.  C.D. NYMPHALIS Perimele. cfr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A.B. (mas.) 349, C.D. (fem.) 40.  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God. Enc. M.IX. p. 8955;  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            | <u> </u>    | •                                                                                                              |
| C. Egea. (mas.)  A.B. HELICONIUS Quirina. eff., tab. 3974 C,  Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  Gad. Enc., Meth. IX. p. 204.  C.D. NYMPHALIS Perimele. eff. tab. 67. B. (fem.) 80.  A.B. (mas.) 349, C.D. (fem., yar.)  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God, Enc. M. IX. p. 8955;  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.  | 64.        | A.B.        |                                                                                                                |
| Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc., Meth. IX. p. 204.  C.D. NYMPHALIS Perimele. eft. tab. 67. B. (fem.) 80.  A. B. (mas.) 349, C. D. (fem. year.)  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God. Enc. M.IX. p. 3955;  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            | _           |                                                                                                                |
| Doris. Linn. Mant. alt. p. 536.  Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc. Meth. IX. p. 204.  C.D. NYMPHALIS Perimele. afr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A. B. (mat.) 349, C. D. (fem., yar.).  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 8955.  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101.  | 65.        |             |                                                                                                                |
| Fab. E. S. III. pars 1. p. 166.  God. Enc. Meth. IX. p. 204.  C.D. NYMPHALIS Perimele. efr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A. B. (mas.) 249, C. D. (fem.) 40.  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 895.  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |             |                                                                                                                |
| C.D. NYMPHALIS Perimele. efr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A. B. (mas.) 349, C. D. (fem.) 40.  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God, Enc. M. IX. p. 895.  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -     | •          |             |                                                                                                                |
| C.D. NYMPHALIS Perimele. efr. tab. 67. B. (fem.) 80.  A. B. (mas.) 349, C. D. (fem.) 70.  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God, Enc. M. IX. p. 8955.  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |             |                                                                                                                |
| A. B. (mas.) 349, C. D. (few, year.).  Jacintha. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.  Liria. (fem.) God, Enc. M. IX. p. 895.  Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |            | C.D         |                                                                                                                |
| Jacintha, Fab. E. S. III. pars 1. p. 60. Liria. (fem.) God, Enc. M. IX. p. 895. Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            | <b>U.D.</b> | į vardas ir takai karaktai karaktai karaktai karaktai karaktai karaktai karaktai karaktai karaktai karaktai ka |
| Liria. (fem.) God, Enc. M.IX. p. 8956; Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠.    | ,          |             |                                                                                                                |
| Bolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |            |             |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            | R: Er       |                                                                                                                |
| TATCICE DIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 02. | 66         | A.R         |                                                                                                                |
| He-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | į     |            | 5 3 6 5.7 p |                                                                                                                |

| Pag.        | Tab.  | Fig. | - '                                                 |
|-------------|-------|------|-----------------------------------------------------|
| 103.        | 66.   | C.D. | HELICONIUS Clytia. cfr. tab. 54. C. D.              |
| •           |       |      | ' Sara. (var.) God. L. I.                           |
| •           | ٠.    | E.F. | ERYCINA Telephus.                                   |
| 104.        |       | G.H. |                                                     |
|             | 67.   | ·A.  | NYMPHALIS Alcmene. cfr. tab. 28. D. E. et tab.      |
|             |       |      | ibi cit                                             |
| , •         |       |      | Hypermnestra. Linn. Syst. Nat. IL.                  |
| . :         | :     |      | p. 783. n°. 198.                                    |
| • •         | .1~   |      | Lysianassa. (fem. var.) God. l. l.                  |
|             |       | В.   | Perimele. cfr. tab. 65. C. D. et ub.                |
| •           | ; •   |      | ibi cit.                                            |
| Ç.          | •     | -    | Liria. (fom.) God. l. l.                            |
| 105.        |       | c.   | Antigone. Lysianasia. (fam. 167.)                   |
| •           | 3,00  | D.E. | Iphigenia. God. l. l. tab. 28. D.E.                 |
| •••         | • ` • | F.G. | POLYOMMATUS Clyton.                                 |
|             | 68.   | A.   | BATURNIA Hesperus. (mas.)                           |
| 106.        |       | B.C. | PIERIS Coronea. (mas.) cfr. tab. 361. G. H.         |
|             |       |      | NOCTUA Tanais. (fem.)                               |
| 107.        | ł     | E.   | HESPERIA Salius.                                    |
| •           |       | •    | Thrax. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.337           |
| •           | † '   |      | MACROGLOSSUM Tantalus.                              |
| •           | }     |      | sericaria Eridanus.                                 |
| <b>168.</b> | 69.   | A.B  | Monrho Phidippus. (mas.)                            |
| •           | `     | C.D  | VANESSA Hedonia. (mar.) cfr. tab. 374. E. F. (fem.) |
| 109.        |       | E.F. | ARGYNNIS Claudia. cfr. tab. 209. E. F.              |
|             |       |      | Columbina (fem. var.?) God. Enc.                    |
|             |       |      | Meth. IX. p. 260.                                   |
|             |       | ī    |                                                     |

#### TOM. L

| Pag. | Tab. | Fig. | i                                                                               |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 109. | 70.  | Λ.   | NYMPHALIS Eurynome.                                                             |
| 110. | ,    | 1    | SATURNIA BORESS. (fem.)                                                         |
|      |      | 1    | CHELONIA Dryas.                                                                 |
|      |      |      | CALLIMORPHA Menete.                                                             |
| 111. |      | E.F. | ERYCINA Damis. (mas.)                                                           |
| ~    | 71.  |      | могрно Perseus. (fem.)                                                          |
| 112. |      | c.   | BOMBIX festiva. (mas.) cfr. Supp. tab. 23. f. 4. 4h. 4i. larva, foll. et chrys. |
| ;    |      | D.   | PHALABNA Vibicaria.                                                             |
| ı    |      | E.   | Sybaris.                                                                        |
|      |      |      | credula. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                                           |
|      |      |      | p. 475.                                                                         |
|      |      |      | Oliv. Enc. Meth. Bombix.                                                        |
| !    |      | ł    | n. 244.                                                                         |
| 113. |      | F.   | Meon.                                                                           |
|      |      |      | perspicua. Linn. Syst. Nat. II. p. 811.                                         |
|      | 72.  | A.B. | PAPILIO Antiphates. Cram. et Boisd.                                             |
|      |      |      | Pompilius. God. Enc. Meth. IX. p. 49.                                           |
|      | ]    | C.   | CHELONIA Helops. (fem.) cfr. Supp. tab. 21. fa                                  |
|      |      | Ì    | 6. 61. larva, foll. et chrys.                                                   |
| 114. |      | D.   | LASIOCAMPA promula.                                                             |
|      |      | E.F. | ,                                                                               |
|      |      |      | Endymion. Fab. Ent. Syst. III.                                                  |
|      |      |      | pars 1. pt 268.                                                                 |
|      | i    |      | ——— (fem.) God. Ens. M.                                                         |
| į    |      | 1    | IX. p. 622.                                                                     |
| '    | -    |      | PA-                                                                             |

#### COMMENTATIO

# T O'M. 1.

| Pag. | Tab.     | Fig. |                                                       |
|------|----------|------|-------------------------------------------------------|
| 115. | 73.      | A.B. | PAPILIO Xuthus. (mas.)                                |
|      |          |      | NYMPHALIS Laertes.                                    |
|      |          |      | Laertia. God. Enc. Meth. IX. p. 367.                  |
| 116. |          | E.F. | EREBUS Narcissus. (fem.)                              |
|      | 74.      | A.B. | NYMPHALIS Euryalus. (fem.) cfr. tab. 150. A.B.        |
|      |          |      | (fem)                                                 |
|      |          | •    | Nisus. (mas.) God. Enc. Meth. IX.                     |
| i    |          | ĺ    | <i>P</i> - 357-                                       |
| 817. |          | c.   | HESPERIA Sergestus. cfr. tab. 342. D. E.              |
|      |          |      | Sinon. (mas.) God. Enc. M. IX. p. 762.                |
| !    | ٠, ٢     | D.   | BOMBIX Metabus. (fem.)                                |
| •    |          | E.   | EREBUS Lycormas.                                      |
| 118. | 1        | F.   | EREBUS Lycormas. HESPERIA Pholus.                     |
| !    | l        |      | Cicero? Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                  |
|      | İ        |      | p. 338.                                               |
|      |          |      | ? God. Enc. Meth. IX. p. 787.                         |
|      | 75.      | A.B. | SATURNIA Promethea. (fem.) cfr. tab. 76. A. B.        |
|      |          |      | (mas.)                                                |
| . •  | <b>:</b> | c.n. | NYMPHALIS Neaerea. cfr. tab. 8. D. E. et Supp.        |
|      | · · · *  | •    | t. A. f. gg. qb. larva et chrys.                      |
| 119  |          | E.   | NOCTUA Nyseus. PHALABNA Diores.                       |
|      | 1        | F.   | PHALABNA Diores.                                      |
|      |          | }    | Dioraria. Fab. Ent. Syst. III. pars 2.                |
|      |          |      | i p. 132.                                             |
|      | 76       | A.C. | SATURNIA Promethea. (mas.) cfr. tab. 75. A. B.        |
|      | 1        |      | SATURNIA Promethea. (mas.) cfr. tab. 75. A. B. (fem.) |
| •    |          |      |                                                       |
|      | i        | 1    | P-0-                                                  |
|      |          |      |                                                       |

|       |            |      | 1 0 141. 1.                                              |
|-------|------------|------|----------------------------------------------------------|
| Pag.  | Tab.       | Fig. |                                                          |
| I 20. | 76.        | C.D. | POLYOMMATUS Cyanus.                                      |
|       |            | E.F. | imperialis.                                              |
| •     | ٠٠         | •    | Venus. Fab. Ent. Syst. III. part                         |
|       |            |      | 1. p. 269.                                               |
|       |            |      | — God. Enc. M. IX. p. 623.                               |
| 121.  | 17.        | Α.   |                                                          |
|       |            | В.   | SATURNIA Abas. (mas.) } cfr. tab. 344. A. B. C. (fcm.) } |
| 192.  |            |      | NOCTUA Pomona. cfr. tab. 30. A. B. C.                    |
|       |            |      | dioscoreae. Fab. 1. 1.                                   |
|       | •          | D.   | erebus Pandrosa.                                         |
|       |            | E.F. | NYMPHALIS Arethusa. cfr. tab. 130. A. (fem.)             |
|       |            |      | Arethusius. Fab. Ent. Syst. III. pars                    |
|       |            |      | 1. p. 42.                                                |
|       |            |      | (mas.) God. Enc. Meth.                                   |
| •     | 4.         |      | IX. p. 427.                                              |
| 123.  | <b>78.</b> | A.   | sphinx Atropos. (Etiam in Europa.)                       |
| 124.  |            | В.   | Cluentius. (mas.) cfr. tab. 126. A. (fem)                |
|       |            | C.D. | vanrssa Egea. (Etiam in Europa.)                         |
|       |            |      | Triangulum. Fab. E. S. III. pars 1. p. 125.              |
|       |            |      | 'Ochsenh. Eur. Schmet.                                   |
|       |            |      | tom. I. p. 123.                                          |
|       |            |      | L album. God. Enc. Meth. IX. p. 303.                     |
|       |            |      | - Hübner Eur. Schmet. tab. 19.                           |
|       |            |      | f. 90.91.                                                |
|       |            |      | Valbum. Esper Eur. Schmet. 1. tak.                       |
|       | '<br>'     |      | 52. f. 1.                                                |
|       |            |      | Calhum. Hig. N. Ausg. Dess. t. II. p. 222.               |
|       |            |      | E BI-                                                    |
|       |            |      |                                                          |

# TOM. L

| Pag. | Tab.  | Fig.       |                                                                                                                                                                           |
|------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 125. | 78.   | E.F.       | BIBLIS Dryope.                                                                                                                                                            |
|      |       |            | NYMPHALIS Stelenes.                                                                                                                                                       |
|      |       |            | SATYRUS Beroë. (fem.) cfr. tab. 313. E. F. (ver.)                                                                                                                         |
| •    |       |            | Europa. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                                                                                                                                      |
|      |       |            | p. 76.                                                                                                                                                                    |
|      |       |            | God. Enc. Meth. IX. p. 478.                                                                                                                                               |
| 126. |       | E.F.       | CALLIMORPHA Catilina. (fem.)                                                                                                                                              |
|      |       |            | Catilinaria. Fab, Ens. Syss. III.                                                                                                                                         |
|      |       |            | pers 2. p. 154.                                                                                                                                                           |
|      | 80.   | A.B.       | NYMPHALIS Alcithoë. cfr. tab. 65. D. E. et tab.                                                                                                                           |
|      |       |            | ibi cit.                                                                                                                                                                  |
|      | Į     |            | Liria. (mas.) God. l. l.                                                                                                                                                  |
|      |       | C.D.       | HESPERIA Clonias.                                                                                                                                                         |
| 127- |       |            | PIERIS Pasiphaë. Cram. et Boisd.                                                                                                                                          |
|      |       |            | Perigone. God. Enc. Meth. IX. p. 130.                                                                                                                                     |
|      |       | F.         | NOCTUA Timolea.  MORPHO Tullia.  ACRABA Medea.  Pasiphaë. God, Enc. Meth. IX. p. 235.                                                                                     |
| •    | 81.   | A.B.       | моврно Tullia.                                                                                                                                                            |
| 128. | 102.  | C.D.       | ACRABA Medea.                                                                                                                                                             |
|      |       |            | Pasiphaë. God, Enc. Meth. IX. p. 235.                                                                                                                                     |
|      |       | ir r       | NYMPHALIS Numilius.                                                                                                                                                       |
|      | 90    | <b>6.1</b> | PYRALIS Mumetes.                                                                                                                                                          |
|      | 02.   | B.         | POLYOMMATUS Erix. (fem. ?) off. tab. 149. D.                                                                                                                              |
| 129. |       | V.D        | PAPILIO dissimilis.                                                                                                                                                       |
|      |       | ם ם        | NYMPHALIS Lucretius.                                                                                                                                                      |
| 200  | 00    | A.D        | URANIA Orontes.                                                                                                                                                           |
| 130  | 1 03. | M.B.       | RRYCINA Hisbon                                                                                                                                                            |
|      |       | L.         | Sagaris.                                                                                                                                                                  |
|      |       | ٠٠ر ا      | NYMPHALIS Numilius.  PYRALIS Mumetes.  POLYOMMATUS Erix. (fem.?) cft. tab. 143. D.  PAPILIO dissimilis.  NYMPHALIS Lucretius.  URANIA Orontes.  ERYCINA Hisbon.  Sagaris. |
|      |       |            | <b>43.4</b>                                                                                                                                                               |

| _            | 1444 -     | 4004        | 1                                                                                                              |
|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pag.         | Tab.       | Fig.        |                                                                                                                |
| 131.         | 83.        | E.          | GLAUCOPIS Lades. (1)                                                                                           |
|              |            | 1           | SYNTOMIS Cerbera. (fem.) (2)                                                                                   |
|              | 84.        | 1           | NYMPHALIS Danaë.                                                                                               |
| ·            |            | • :         | Odius. Römer Gen. Ins. tab 13. f. 2.                                                                           |
| 1            | {          |             | —— Herbst tab. 35. fig. 1. 2.                                                                                  |
|              |            | ا دو        |                                                                                                                |
| 139.         | ļ. · · · ; | C.D.        | Orion. God. Enc. Mesh. IX. p. 368.  SATYRUS Drusia. (fom.) efr. tab. 326. C.                                   |
|              |            |             | Mineus? Linn. Syst. Nat. II. p. 768.                                                                           |
| •            |            |             | n°. 126.                                                                                                       |
| •            | -          |             | Fab. Ent. Syst. IIL pars 1. p. 158.                                                                            |
| =            |            | ·           | (var.?) God. Enc. Meth. IX.                                                                                    |
|              |            | 1<br>1      | p. 510.                                                                                                        |
|              |            | E.F.        | VANESSA Atalanta. (3)                                                                                          |
|              |            |             | Vulcania. God. Enc. Meth. IX. p. 320.                                                                          |
| 13 <b>3.</b> | 85.        | ·X.         | PPER 18 Valeria. (mas var.) (4)                                                                                |
|              |            | <b>B.</b> 1 | PERIS Valeria. (mas var.) (4) CALLIMORPHA Titesias, (fem.) est. tab. 400. B.                                   |
|              |            |             | (mas.)                                                                                                         |
|              | - 1        | C.D.        | brania Leihis.                                                                                                 |
| 134.         | • .        | E.F.        | urania Leihis.  Slounus.  MOR-                                                                                 |
|              |            |             | MOR.                                                                                                           |
|              |            |             | (1) Fortasse mas G. Helymi, tab. 2. D. E.                                                                      |
|              |            |             | (2) In speciebus, quas vidi, antennae non pectinatae                                                           |
|              |            |             | erant, uti in descriptione dicitur.                                                                            |
|              |            |             | (5) Macula rubra, initio abdominia, tantum ex defecta pilorum oritur, quia ceteroquin totum nigrum est, uti in |
|              |            |             | pluribus vidi speciebus. Ceterum aliam esse speciem quam                                                       |
|              |            |             | Atalanta nostra, manifestum est.                                                                               |
|              |            |             | (4) Quia vulgo limbus niger albis punctis est notatus.                                                         |
| 1            | (          |             | E 2                                                                                                            |

# T:0 M...I.

| Pag. | l'ab | Fig.       | •                                                |
|------|------|------------|--------------------------------------------------|
| 135. | 86.  | A.B.       | мопрно Helenor. (fem.) ofr, tab. 373. С. (мел.)  |
| 136. |      | C.D.       | SATYRUS Clytus.                                  |
|      |      | E.F.       | BIBLIS Coryta. cfr. tab. 144. G. H.              |
| •    |      |            | Ariadne. Linn. Syst. Nat. II. p. 778.            |
| •    |      |            |                                                  |
| •    |      | ·          | Fab. Syst. Entom. p. 507. no. 267.               |
| ·    |      |            | God. Enc. Meth IX. p. 327.                       |
|      | 87.  | A.         | erenus Agrippina. cfr. 88. A.                    |
| •    |      |            | Strix. Linn. Syst. Nat. II. p. 833. 2. 82.       |
|      |      |            | Pab. Ent. Syst. III. pars 2. p. 9.               |
| •    |      |            | Oliv. Enc. Meth. Noctus so. 2.                   |
| 137- |      | R.         | sphinx Pholus.                                   |
| -31  |      | <b>A</b>   | Japix                                            |
| 138. |      |            | NYMPHALIS Petreus. cfr. Supp. tab. 2. f. 22. 2b. |
|      | ł    |            | 2c. larva; et shrys.                             |
|      |      |            | Thetis. Fab. Ent. Syst. III. pars                |
|      |      |            | 1. p. 77.                                        |
|      |      |            | God. Bac. Meth. IX. p. 358.                      |
|      |      |            | Peleus. Sulzer. 12b. 13. 48. 4.                  |
| •    | 88.  | Α.         | EREBUS Agrippina. cfr. tab. 87. A.               |
|      |      | 1          | Strix. Fab. 1. 1.                                |
| 139. |      | <b>B</b> . | HERMINIA Ora.                                    |
|      |      | c.         | PHALAENA flaveolata.                             |
| •    |      | D.         | SPHINX Peneus.                                   |
|      |      |            | Didyma. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 371.     |
|      | I    | E.         | SMERINTHUS Apulus.                               |
|      | }    |            |                                                  |
|      | l    | 1          | PA-                                              |

#### TO M. I.

| Pag.     | Tab.           | Fig. | ; .                                             |
|----------|----------------|------|-------------------------------------------------|
| 140.     | 89.            | A.B. | Parmio Demolion.                                |
|          |                | ,    | Cresphontes. Fab. Ent. Syst. Ili. pars          |
|          | : .            |      | I. p. 33.                                       |
| •        | 7.             |      | God. Enc. Meth. IX. p. 61.                      |
|          | , , <i>7</i> , |      | Boisd. Spec. des Lép. I.                        |
| 1        |                |      | p. \$20.                                        |
|          | i.zi           | C.D. | numphalis Athamas.                              |
| 141.     |                | E.F. | -irv Alchaea.                                   |
| • :      | .90.           | A    | neuiconius Ceres. (mes.) cfr. tab. 316. A. C.—  |
| • • •    |                |      | B. (yar.)                                       |
| •        | •              |      | Eva. Fab. E. S. III. pars 1. p. 162.            |
|          |                |      | - (var.) God. Enc. Meth. IX.                    |
|          |                |      | <b>p.</b> '222.                                 |
|          |                | В.   | PAPILIO Alphenor. (fem.)                        |
| <u> </u> |                |      | Polites. Feb. Ent. Syst. III. pars 1. p. 2.     |
|          |                |      | (var.) God. Enc. Meth. IX.                      |
|          |                |      | p. 70.                                          |
|          |                | C.D. | NYMPHALIS Fabius. cfr. Supp. tab. 2. f. 1a. 1b. |
|          | •              | :    | rc. 1d.                                         |
|          | •              | . :  | Hippona. Fab. Gen. Ins. Mant. p.                |
|          | , ,            | ` `  | 256. n°. 280.                                   |
|          |                |      | God. Ens. Meth. IX. p. 361.                     |
| 142.     |                | E.F. | Chione.                                         |
|          |                |      | Medea. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.             |
|          |                |      | . p. 129                                        |
|          | ·              |      | God. Enc. Meth. IX. p. 415.                     |
| 1        |                | ·    | . Γ'A-                                          |
|          |                | •    |                                                 |

| Pag. | Tab.     | Fig. | ;                                                                                                    |
|------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 142. | 91.      | A.B. | PAPILIO Androgeos. cfr. tab. 32. A. B et tab. ibi cit.  Memnon. F a b. Bnt. Syst. III. pars 1.p. 12. |
| •    |          |      | (mas. var.) God. Enc. Meth.                                                                          |
| •    |          |      | IX. p. 29.                                                                                           |
|      | <b>.</b> |      | Boisd. Spec. des                                                                                     |
|      | ;        |      | Lep. I. p. 198.                                                                                      |
|      |          | C.   | (mas.) Cram. et Boisd.                                                                               |
| 143- |          | L .  | PIERIS Evippe. Cram. et God.                                                                         |
|      |          |      | Eupompe (fem.) Boisd. Spec. des Lep. L.                                                              |
| •    | ł        | į    | p. 571.                                                                                              |
|      | .:       | F.G. | Evippe. Cram. et Boisd.                                                                              |
| 144. | 92.      |      | EREBUS Manlia.                                                                                       |
| -44  | ,        | В.   | ERYCINA avius.                                                                                       |
| 145. | ·        | c.   | Hyphaeus.                                                                                            |
| ,    |          | 1    | CHELONIA? Tibris.                                                                                    |
| •    |          |      | PHALAENA Ilus. (fom.)                                                                                |
|      |          | 1    | ERYCINA Eumeneus.                                                                                    |
| 146. | 93.      | 1    | PAPILIO Palamedes.                                                                                   |
| •    |          |      | Calchas. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 30.                                                         |
|      | 1        |      | God. Enc. Meth. IX. p. 59.                                                                           |
|      | 1        |      | Boisd. Spec. des Lépi I. p. 337.                                                                     |
|      | 1 .      | c.   | ERYCINA Abaris.                                                                                      |
|      |          | D.   | Actoris.                                                                                             |
|      |          | E.F. | Ephynes.                                                                                             |
| 147. | 94.      | A.R  | COLIAS Aricia. c. t. 173. E. F. (mas.)361. E. F. (fem.)                                              |
| 147  |          |      | Phylea. (fem.) God. E. M. IX. Supp. p. 805.                                                          |
|      |          | 1    | Boisd. Spec. des Lep. I. p. 619.                                                                     |
|      |          | }    | WA.                                                                                                  |

#### T O M. I.

| Pag. | Tab.       | Fig. |                                                |
|------|------------|------|------------------------------------------------|
| 147. | 94.        | C.   | macroglossum Belis.                            |
|      | İ          | 1    | ERYCINA Meneria. (mas.) Cram. et God.          |
|      | İ          |      | Maecenas. Fab. Ent. Syste III. pars 1.         |
| ,    |            |      | p. 306.                                        |
| 148. |            | F.   | Micalia.                                       |
|      |            |      | Maccenas. Fab. 1. 1.                           |
|      |            |      | Meneria. (mas. yar.) God. Enc. Meth.           |
|      |            |      | IX. p. 591.                                    |
|      | 95.        | A.B. | PAVONIA Anaxarete. (mas.) cfr. tab. 374. A. B. |
|      | <b>!</b> ' |      | (fcm.)                                         |
|      | į          | C.D. | PIERIS Creona. (fem.)                          |
| 149. | ļ          | E.F. | ——— (mas.)                                     |
| ,    | 96.        | A.   | SATYRUS Andromeda. cfr. tab. 242. B.           |
|      |            |      | Laches. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.           |
| •    | •          |      | p. 719.                                        |
|      |            | [    | — God. Enc. Meth. IX. p. 485.                  |
|      |            | B.   | Mermeria. (mas.) cfr. tab. 289. E. F.          |
|      | j          |      | (fem.) Supp. t. 7. f. 1. 1a. larva et chrys.   |
| 150. | •          | C.   | Virgilia.                                      |
|      |            | ļ    | Rebecca. Fab. Ent. Syss. III. pars 1. p. 75.   |
|      |            |      | ——God. Enc. Meth. IX. p. 484.                  |
| ;    |            | D,E. | MYRINA Alcides. cfr. tab. 379. D. E. (fem.?)   |
|      |            | F.G. | POLYOMMATUS Faunus. (fem.) cfr. tab. 39. B. C. |
|      | 4          | ļ    | (mas.)                                         |

1012101C

# TOMUSIII.

| Pag. | Tab. | Fig. |                                                                                                                |
|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | 97.  | A.B. | erebus conspicillator. (fem.)                                                                                  |
| 2.   |      | C.   | BOTYS Lelex.                                                                                                   |
|      |      |      | Tages. (fem.) Zfunerata. Fab. Ent. Syst.                                                                       |
|      |      | E.   | Ufeus. (mas.) } III. pare 2. p. 210.                                                                           |
| 3.   |      | 1    | PHALAENA SUETO.                                                                                                |
|      |      |      | Syerata. Fab. Ent. Syst. III. pers 2.                                                                          |
|      |      | į    | p. 184.                                                                                                        |
| •    | 98.  | Α.   | saturnia Maja. (mas.)                                                                                          |
|      |      |      | Proserpina. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                                                                       |
|      |      |      | p. 419.                                                                                                        |
|      |      | ,    | Oliv. Enc. Meth. Bom-                                                                                          |
|      |      |      | bix n°. 48.                                                                                                    |
|      | }    | B.C. | POLYOMMATUS Halesus. (mas.)                                                                                    |
| 44.  |      | D.E. | ARGYNNIS Diane                                                                                                 |
| •    |      |      | PAPILIO Marcellus. debet esse Ajax, vide tom. IV.                                                              |
|      |      |      | p. 195.                                                                                                        |
|      |      |      | ? Boisd. Spec. des Lep. I. p. 257.                                                                             |
|      | 99.  | A.   | SYNTOMIS Sipilus. cfr. Supp. tab. 13. f. 7. 7b. 7i.                                                            |
|      |      |      | larva, foll. chrys.                                                                                            |
| ≰.   |      | B.   | Scyton.  Project des Lep. 1. p. 257.  Syntomis Sipilus. cfr. Supp. tab. 13. f. 7. 7b. 7i.  larva, foll. chrys. |
| 3.   |      |      | Ci-                                                                                                            |

| Pag. | Tab. | Fig. |                                         |
|------|------|------|-----------------------------------------|
| 5.   | 99.  | C.D. | colias Elathea. (mas.)                  |
|      | •    | E.F. | Cypris. cfr. tab. 179: 'C. D. (mus.)    |
|      |      |      | Argante. (fem.) God. Enc. Mesk. IX.     |
|      |      |      | Supp. p. 804.                           |
| ł    |      |      | Boisd. Spec. des Lep. I.                |
|      | ·    |      | p. 622.                                 |
|      |      | G.H. | NYMPHALIS Cymodoce.                     |
| 6.   | 100. | 5    | BOMBIX somniculoss. (fem.)              |
|      |      | 1    | HESPERIA Corythus, cfr. tab. 245. E.    |
|      |      |      | Pyramus. (mar.) Stoll. post tom. IV.    |
|      |      |      | p. 14.                                  |
| ;    |      |      | Aripus. "                               |
| 7.   |      | D.   | ERYCINA Ulricus. (mas.)                 |
| 7•   |      | 1    | ARGYNNIS Cocyta. (mus.?)                |
|      | 101. | n.D. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
|      |      |      | Morphea, Fab. Eus. Syst. Ill. pars 1.   |
|      |      |      | p. 155.                                 |
| •    |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 289.             |
|      |      |      | Herbst sub. 260. f. 1. 3.               |
|      |      | C.   | Cocyta. (fom. ?)                        |
|      |      |      | Morphen. God. 1. 1.                     |
|      |      | D.E. | EREBUS Dolon. (fom.)                    |
| 8.   |      | F.   | (mas.)                                  |
| •    | '`   |      | SATTRUS Penelca.                        |
|      | 102. | Λ.   | ERYCINA Tedea. cfr. tab. 128. G. (fem.) |
|      |      | İ    | Auletès. (masi) God. Buc. Meth. IX.     |
|      |      |      | p. 365.                                 |
| 9.   |      | В.   | HERMINIA Gyges.                         |
| _    | 1    | l    | ₽ hym-                                  |

#### TOM. H.

|           |       | Fig.          |                                                                                 |
|-----------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 9.        | 102   | C.D.          | NYMPHALIS Bisakide. cfr. tab. 234. D. É. 235 C.D.                               |
| <b>y.</b> | ,     | E.F.          | noctua Epione.                                                                  |
| •         | 409   |               | PAPILIO, Paris. (mas.)                                                          |
| 10,       |       | C.            | Bianor. Cram. et Boisd.                                                         |
|           |       |               | Paria. (fem.) God. Enc. Meth. IX. p. 67.                                        |
| • • •     |       | D.E.          | NOCTUA Puera.                                                                   |
| 21.       |       |               | HESPERIA Hemes. (mas.) cfr. tab. 156. D. (fcm. var.?)                           |
|           |       | G.            | CHELONIA admirabilis.                                                           |
| •         | 104.  | ł             | sphing Crantor.                                                                 |
| 12.       |       | B.            | Erotus.                                                                         |
| حيرت      |       | 1             | BREBUS Chlorea.                                                                 |
|           | }     |               | PHALAENA fasciata.                                                              |
|           |       |               | candata. Fab. Ent. Syst. III. pari 2.                                           |
|           |       | <b>,</b> ]. , | p. 165.                                                                         |
|           |       | P.            | POLYOMMATUS Bitias. cfr. tab. 334. A. B.                                        |
| •         |       |               | Syncellus. (var.?) God. Enc. Mai.                                               |
| • *       | 1     | ]             | IX. p. 6:6.                                                                     |
|           |       | R             | ERYCINA Amesis.                                                                 |
| 13.       | 405   | AR            | PAVONIA cassise. (fem.) cfr. tab. 106. A. (mas.)                                |
|           | 103   | , M.D.        | St3. A. B. C. D. Supp. tab. 3. f. 32. 3b. larva et chrys.                       |
|           | 1 '   |               | PIERIS Aenippe. (fem. var.) cfr. tab. 229. B. C.                                |
|           |       | 1             | (tar.)                                                                          |
| •         |       | n n           | Lycimnia. (fem.)  PAVONIA cassiae. (mas.) cfr. tab. 105. A. B. a  sab. ibi cit. |
|           | 1     | E.F           | PAYONIA Cassiae. (mai.) cfr. tab. 105. A. B. &                                  |
| 14        | . THE | Λ.            | tab. ibi cit.                                                                   |
|           |       | 1             | SPUNI                                                                           |

| Pag. | Tab  | Fig. |                                                                         |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 14.  | 106  | B.   | SPHINX Strigilis.                                                       |
| 15.  |      |      | PAPILIO Acgisthus.                                                      |
|      |      |      | Agamemnon. Linn. Syst. Nat. II. p. 748. n°. 22.                         |
|      |      |      | Fab. E. S. III. pars 1. p. 33.  God. Enc. Meth. IX. p. 46.              |
|      | •    | E.F. | NYMPHALIS Procris.                                                      |
|      | 107. |      | SATURNIA rivulosa. cfr. Supp. tab. 17. f. 4. 4e. 4f. larva foll. chrys. |
| ا در |      | В.   | speciosa.                                                               |
| 16.  |      |      | sphinx Hylaeus.                                                         |
|      |      | D.   | Nessus.                                                                 |
| 77   |      |      | CALLIMORPHA glauca.                                                     |
| 17.  |      |      | EREBUS Macarea. cfr. tab. 399. L.:                                      |
|      | 108  | _    | HESPERIA nobilis.                                                       |
|      |      |      | Salus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 342.                             |
|      |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 737.                                             |
| 18.  |      | C.D. | NYMPHALIS Micalia.                                                      |
| 10.  |      |      | LIBYTHEA Carinenta.                                                     |
| 19.  | 109  | A.B. | URANIA Patroclus. (mas.) cfr. tab. 198. A. (fcm.)                       |
| 20.  |      |      | LITHOSIA bella. (form.)                                                 |
|      |      | E.F. | a de la Companya N                                                      |
|      |      |      | pulchella. Linn. Syst. Nat. II., p. 384.                                |
| i    |      |      | n°. 349.                                                                |
|      |      | 1    | Fab. E. S. III. pars 1. p. 479.  Oliv. Enc. Meth. IX. Bombix            |
|      |      |      | n°. 257.                                                                |
| į    |      |      | F 2 BIBLIS                                                              |

#### TOM. U.

| Pag.         | lab. | Fig. |                                                   |
|--------------|------|------|---------------------------------------------------|
| -            |      |      | - Taia                                            |
| <b>41.</b>   | 110, |      | BIBLIS Lais.                                      |
|              |      |      | PIERIS Drusilla.                                  |
|              |      | D.   | Popper.                                           |
|              |      |      | —— Paulina.                                       |
| bor          | 112  |      | saturnia Achelous. (fem.)                         |
| •            |      | B.C. | POLYGENIATUS Dolylas.                             |
|              |      | ,    | Dolikus. (mas.) God. Enc. Mat.                    |
|              | . :  |      | IX. p. 630.                                       |
|              | •    | D.E. | mesperia Apastus. cfr. tab. 283. R. F. G. 364.    |
|              |      |      | G. H. Supp. t. 35. f. 2. (208.) t. 7.             |
|              | į    |      | f. 2. 2b. larva et chrys.                         |
|              |      |      | Acastus. God. Enc. Meth. IX. p. 740.              |
| <b>2</b> 3-  |      | F.G. | NYMPHALIS Aeropus, (mas,) cfr. tab. 254. A. B.    |
|              |      |      | (fcm.)                                            |
|              | 112, | A.B. | PAPILIO Belus. cfr. tab. 119. A. (fom.) B. (nor.) |
|              |      | c.   | Crassus, Cram, et Boisd.                          |
|              |      | •    | Belus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 17.        |
|              |      |      | (ver.) God. Enc. Meth. EX. p. 38.                 |
| 84.          |      | D.E. | ERYCINA Orfita. (fem.)                            |
|              |      | P.   | (mas.)                                            |
|              |      | G.   | PHALAENA amabilis.                                |
| ₽ <b>5</b> . | 113. | A.   | PAPILIO Lycides. cf. 112. A. B.                   |
|              |      |      | Belus. (fem.) God. E. M. IX. Supp. p.804.         |
| •            |      | B.   | Numitor.                                          |
|              |      | -    | Belus. (var.) God. Enc. Meth. IX. p. 38.          |
| ₹. (         |      | c.   | Erymanthus. Cram. et Boisd.                       |
|              |      |      | Belus. (ver.) God. 1. 1.                          |
| •            |      |      | - company of and it is                            |

| Pag.         | Tab.     | Fig.     |                                                |
|--------------|----------|----------|------------------------------------------------|
| 25.          | 113.     | D        | PYRALIS Chorebus.                              |
| 26.          |          |          | sericaria Alsus. cfr. Supp. tab. 18. f. 7. 70. |
|              |          | F.       | PHALAENA hilaria.                              |
|              |          |          | punctigera. Linn. Sy:t. Nat. II. p.            |
|              |          |          | 812. n°. 15.                                   |
| 1            |          |          | Clerck. Icon. Inf. tab.                        |
|              |          |          | 52. f. 1.                                      |
| •            |          | <b>.</b> | PYRALIS diaphana.                              |
|              |          |          | diaphanata. Fab. Ent. Syst. III. pars 2.       |
|              | 114.     | AR       | p. 205.<br>Nymphalis Decius.                   |
| <b>\$7</b> • |          | C.D.     | <b>5</b>                                       |
| <b>~</b> /·  |          | U.D.     | Camilla. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.          |
| . •          | ł        |          | p. 246.                                        |
|              | }        | 1        | God. Enc. Meth. IX. p. 403.                    |
|              | }        |          | Ochsenh. Eur. Schmett. I.                      |
| •            | 1.       |          | p. 142. n°. 4u.                                |
|              |          |          | — Hübner tab. 22. f. 106. 107.                 |
|              |          | E.F.     |                                                |
|              | 145      | 1        | BREBUS Zenobia.                                |
| -0           | 110.     | A.D      | NOCTUA modesta.                                |
| <b>\$8.</b>  | <b>]</b> | T.       |                                                |
|              |          | D.       | CALLIMORPHA Osiris.                            |
|              |          | L.       |                                                |
|              |          |          | jatropharia. Linn. Syst. Nat. II.              |
|              |          |          | p. 865. 11. 229.                               |
|              |          | 1        | Fab. Ent. Syst. III.                           |
|              | ŧ į      |          | pars 2. p 154.                                 |
|              |          |          | ERY-                                           |

| Pag. | Tab  | . Fig. | 1                                                        |
|------|------|--------|----------------------------------------------------------|
| 29.  | 115  | . F.   | ERYCINA Osinia. cfr. tab. 184. G. (ver.?)                |
|      | 116  | A.B.   | PIERIS Amathonte. (mas.)                                 |
|      |      | C.     | — Molphea.                                               |
|      |      |        | Demophile. Linn. Syst. N. II. p. 761. n. 82.             |
|      | 1    |        | Fab. Ent. Syst. III. pers 1.                             |
|      | 1    |        | p. 192.                                                  |
|      | l    | }      | Amathonte. (fem.) God. Enc. Meth. IX.                    |
|      |      | į      | Supp. p. 806.                                            |
|      | •    |        | Boisd. Spec. des Lip.                                    |
| •    |      |        | L. p. 438.                                               |
|      |      | D.     | BREBUS retorta. (mas.) cfr. tab. 274. A. (fem.)          |
|      |      |        | B. (fem. 441.)                                           |
|      |      | FF     | SATYRUS Arcadia.                                         |
|      | İ    | 6.1    | Minerva? Fab. Ent. S. III. pars 1. p. 93                 |
|      | İ    |        | Caumas. (fem.) God. Enc. Meth. IL.                       |
|      |      |        |                                                          |
|      |      |        | p. 479.  Rosser I coccon (mar.) a cfr. Sunn. mb. 40 f 0. |
| 30.  | 117. | 1 1    | BOMBIX Laocöon. (mas.) 7 cfr. Supp. tab. 42.f.2.         |
| •    |      | B.C.   | ——— (fem.) 5 (mas ver.)                                  |
| 31.  |      | l i    | ERYCINA Misenus.                                         |
|      |      | į      | POLYOMMATUS Lycabas.                                     |
|      |      |        | Lagus.                                                   |
|      | 118. | Α.     | sphinx Hydaspus. (fem.) cfr. tab. 394. A.                |
|      |      |        | jatrophae. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                  |
|      |      |        | p. 362.                                                  |
|      |      |        | Antaeus. Drury II. tab. 25. f. i.                        |
| 32.  |      | B.C.   | DANAIS Chrysippus. (fem.)                                |
|      |      |        |                                                          |
| }    | •    | !      | ERY-                                                     |

### T O M. II.

| Pag.    | Tab. | Fig. |                                                  |
|---------|------|------|--------------------------------------------------|
| 33-     | 118. | D.E. | ERYCINA Crispus. (fem.)                          |
| ,       | ĺ    |      | Lucianus. Fab. Ens. S. III. pars 1. p.313.       |
|         |      | 1    | God. Eng. Mesh. IX. p. 587.                      |
| •       |      | F.   | Crispus. (mas.)                                  |
|         |      |      | Lucianus. God. 1. 1.                             |
|         |      | G.   | POLYOMMATUS formosus.                            |
| - •     |      |      | Valens. (fem.) God. Enc. Meth.                   |
| •-      | , :  |      | IX. p. 644.                                      |
|         | 119. | Λ.   | HELICONIUS Vesta. cfr. tab188. A.                |
|         |      |      | Erato. Feb. E. S. III. pars 1. p. 179.           |
| • . • . | ,    |      | Cynisca. God. Enc. Meth. IX. p. 205.             |
| 34-     | ,    | В.С. | PHALABNA Rhanis. (fem.) cfr. Supp. tab. 34. f.   |
|         |      |      | 2. 2b. (mas.)                                    |
|         |      |      | Rhanisaria. Stoll. Supp. p. 152.                 |
|         |      | D.E. | NYMPHALIS Etheocles.                             |
|         |      | ,    | Itys.                                            |
| 35.     | 120  | * 1  | SERICARIA polita.                                |
|         | ,    |      | laterata. Fab. E. S. III. pars 2. p. 206.        |
|         |      | B.   | Astur.                                           |
|         |      | C.D. | COLIAS Statira. cfr. tab, 141. E. (mas var.) (1) |
| l       | J    |      | Titania. (fem.) God. Enc. Meth. IX.              |
| ŀ       |      |      | Supp. p. 805.                                    |
| 36.     | 1    | E.F. | ——— Eubule. Cram. et Boisd. (fem.?) cfr.         |
| 1       | 1    | -,   | tab. 163. A. B. C. (mas.)                        |
| . }     | 1    | 1    | Marcellina. (fem.) God. Enc. Meth, IX.           |
|         | I    |      | Supp. p. 804.                                    |
| 1       |      | 1    | PA-                                              |
| l       | l    | 1    | (2) Secundum Godartium Brasiliam habitat.        |

| Pag.   | Tab.         | Fig. |                                                                                    |
|--------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 37-    | 121.         | A.B. | PAPILIO Ulysses. (mas.) cfr. tab. 122. A. (fm.)                                    |
|        |              | C.D. | erycina Titius.                                                                    |
| . •    |              | E.F. | ARGYNNIS Aceste. efr. Supp. tab. 6. f. 6. be. br.                                  |
|        |              |      | va et chrys.                                                                       |
| 38.    | 122.         | Λ.   | PAPILIO Diomedes. cfr. tab. 121. A. B. (mas.)                                      |
|        |              |      | Ulysses. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 65.                                            |
| ÷,     | •            |      | Boisd. Spec. des Lip.                                                              |
|        |              |      | I. p. 202.                                                                         |
|        |              | B.C. | Eurypylus.                                                                         |
| · 39.  | 1            | D.E. | Sarpedon.                                                                          |
|        | 123.         | Λ.   | Panthous. (fem.) cfr. tab. 124. A. (fem.)                                          |
| i .:   |              |      | 23. A. B. (ms.)                                                                    |
| . •    |              |      | Priamus. (fem.) God. Enc. Meth. IL.                                                |
| ļ      |              |      | Supp. p. 804                                                                       |
|        |              |      | Boisd. Spee. des Lip.                                                              |
| !<br>; |              |      | I. p. 173.                                                                         |
| 40     |              | B.C. |                                                                                    |
| 40.    | 134          | Λ.   | PAPILIO Panthous. (fem.) cfr. tab. 123. A. (fem.)                                  |
|        | <b>32</b> 7. |      | -23. A. B. (mas.)                                                                  |
|        |              | •    | Priemus. (fem.) God. 1. 1.                                                         |
| .7     |              | B.C. | •                                                                                  |
|        | 4715         | A B. | PIERIS Pyrene. (mas.)                                                              |
| . ]    | 120.         | C.   | (fom.)                                                                             |
|        |              | D.   | COLIAS Hecabe.  PIERIS Pyrene. (mas.)  ———————————————————————————————————         |
| •      |              |      | lineata. Fab. Ent. Syst. III. part 1. p. 368.                                      |
|        |              | F    | lineara. Fab. Ent. Syst. III. part 1. p. 368.  ——————————————————————————————————— |
| •      |              | E.   | Caicus.                                                                            |
| į      |              | r.   | ; врніку                                                                           |
| •      | -            | -    |                                                                                    |

| Pag. | Tab. | Fig. |                                                                                                        |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49.  | 125. | G.   | sphinx? dentata. (1)                                                                                   |
| •    | 126. | _    | —— Cluentius. (fem.) cfr. tab. 78. B. (mds.)                                                           |
| 10   |      |      | SATURNIA Hippodamia.                                                                                   |
|      |      | C.D. | HBLICONIUS Eurymedius.                                                                                 |
| 44.  |      |      | BOMBIX Crocos. cfr. Supp. tab. 23. f. 3. 3c. 3f. 3g. larva, foll. chrys.                               |
|      |      | F.   | HESPERIA Daunus. (fortasse Cornelius God. Enc.                                                         |
|      |      |      | Meth. IX. p. 764.)                                                                                     |
|      | 127  | A.B. | DANAIS Melanippe.                                                                                      |
| 45.  |      | C.D. | Mulciber.                                                                                              |
|      |      |      | Midama. Linn. S. Nat. II. p. 765. no. 108.                                                             |
|      |      |      | Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 39:                                                                    |
|      |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 179:                                                                            |
| ,    |      | E.F. | Alcippe.                                                                                               |
| ,    | 128. | A.   | PAPILIO Polydorus, (mas.)                                                                              |
|      |      | B.   | (fem,)                                                                                                 |
| 46.  |      | c.   | sphinx Anubus.  PHALAENA levida. (fem.)                                                                |
| •    | , .  | D.   | PHALARNA levida. (fem.)                                                                                |
|      |      | '    | lucida. F a b. Ent. Syst. III. pars 2. p. 179.                                                         |
| 47.  |      | E.   | lacticinia.                                                                                            |
|      |      |      | lucida. F a b. Ent. Syst. III. pars a. p. 179.  lacticinia. luctumaria. F a b. Ent. Syst. III. pars a. |
|      |      | 1.   | D. 154;                                                                                                |
|      |      | F.   | carinenta. (fem.) carinata. Fab. E. S. III. pars 2. p: 169.                                            |
|      |      | Į    | carinata. Fab. E. S. III. pari 2. p. 169.                                                              |
|      |      |      | ERY•                                                                                                   |
|      |      |      | (1) Habitus est generis Smerinthi; sed propter lougani                                                 |
|      |      |      | linguam, qua auctor cam instructam este dicit; ad Sphin-                                               |
|      | 1    | Į    | G                                                                                                      |

|      | •    |      | 1                                                   |
|------|------|------|-----------------------------------------------------|
| Pag. | Tab. | Fig. |                                                     |
| 47.  | 128  | G.   | ERYCINA Aulestes. cfr. tab. 102. A. (mas.)          |
|      |      |      | Auletes. (fem.) God. 1. 1.                          |
|      | 129. | A.B. | COLIAS eclipsis.                                    |
|      |      |      | Maerula. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 212.       |
|      | İ    |      | Donow. Gen. Ill. of Ent. nº.                        |
|      |      |      | 8. tab. 2. f. t.                                    |
|      |      | l    | God. Enc. Meth. IX. p. 89.                          |
|      | ·    |      | Boisd. Spec. des Lep. I. p. 600.                    |
| 48.  |      | c.   | CALLIMORPHA Helcita.                                |
|      |      | D.   | erebus Macaria.                                     |
|      |      | E.   | Juturna.                                            |
| 49.  |      | F.   | Orodes.                                             |
|      | 130- | A.   | NYMPHALIS Laodamia. cff. tab. 77. E. F. (mas.)      |
|      |      |      | Arethusius. (fem.) God. 1. 1.                       |
| 50.  |      | B.C. | CETHOSIA Pherusa.                                   |
|      |      | D.   | PHALAENA Arcos.                                     |
|      |      | E.   | SERICARIA lepida.                                   |
| 51.  |      | F.G. | saturus Tolumnia. (mas.) cfr. t. 293. A. B. (fem.)  |
|      | 131. | A.   | BOMBIX Aconyta. (fcm.)                              |
| 52.  |      | В.   | PIBRIS Lyncida. cfr. Supp. tab. 4. s. 22. 2b. 2c.   |
|      |      |      | larva et chrys.                                     |
|      |      | C.   | EREBUS? Monycha.                                    |
|      |      | D.   | ZBUZERA Mineus. (mas.) cfr. t. 154. B. (fem. ver.?) |
|      |      |      | viridicans. Eschh. Zoolog. Atlas. p.                |
| 53.  |      | E.   | colias Cleopatra. (mas.) (etiam in Europa.)         |
|      |      |      | rhamni. (var.) Boisd. Spec. des Lép. L              |
|      |      |      | p. 602.                                             |
| 1    | '    | •    | HES-                                                |

### TOM. IL.

| Pag.        | Tab. | Fig. |                                                |
|-------------|------|------|------------------------------------------------|
| 54.         | 131  | F.   | HESPERIA Palaemon.                             |
|             | 1    |      | Polybius. Fab. Ent. Syst. III. pars i.         |
|             |      |      | <i>p</i> • 337•                                |
|             | •    | ł    | God. Enc. Meth. IX. p. 732.                    |
|             |      | G.   | PHALAENA? Peripheta.                           |
| <b>55</b> • | 132. | A.B. | NYMPHALIS Laothoe. cfr. tab. 180. E. F. (mas.) |
|             |      |      | Liberia. (fem.) God. Enc. Meth. IX.            |
|             |      |      | <i>p</i> · 375-                                |
|             |      | C.D. | SATYRUS Cymela.                                |
|             |      |      | Eurytris. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.         |
|             |      |      | p. 157.                                        |
|             |      |      | Herbst tab. 196. f. 7. 8.                      |
|             |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 494.                    |
|             |      | E.   | CALLIMORPHA Celadon.                           |
| 56.         |      | F.   | sphinx Drancus.                                |
| 57.         | 133. | A.B. | SATYRUS Constantia.                            |
|             |      |      | PHALARNA geminea.                              |
|             | •    |      | strigaria. Fab. Ent. S. Ill., pars 2. p. 134.  |
| 58.         | I    | D.   | CHELONIA lactinea.                             |
|             | l    |      | sanguinolenta. Fab. Ent. Syst. III. pars       |
|             | ļ    | l    | I. p. 473.                                     |
| į           |      | ı    | Oliv. Enc. Meth. Bom-                          |
| ŀ           |      | I    | <i>bix n</i> °. 241.                           |
|             | ,    | E.   | erbbus? Alciphron. (fcm.) cfr. tab. 262. A. B. |
|             | ·    |      | (mas.)                                         |
|             |      |      | caricae. Fab. Ent. Syst. III. pars 2. p. 27.   |
| İ           | Ì    | ł    | G 2 HE-                                        |

| Pag.        | Tab. | Fig. |                                                                 |
|-------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 58.         | 133  | F.   | HELICONIUS Eugenia. cfr. tab. 246. C.                           |
| •           | •    |      | Calliope. Linn. Syst. Nat. IL p. 715.                           |
| -           |      |      | Pab. Ent. Syst. III. parsi.                                     |
|             |      |      | (var.) God. E. M. IX. 145                                       |
| 50.         | 134  | Α.   | POLYOMMATUS Dydymaon.  NOCTUA Cocalus.                          |
| 97          | 7.0  | B.   | NOCTUA Cocalus.                                                 |
|             | ľ    | c.   | Amphix.                                                         |
|             |      |      | NYMPHALIS Aconthes. (mas?)                                      |
|             |      |      | Disconthea. God. B. Mesh. IX. p. 34                             |
| ро.         |      | F.G. | Aconthea. (fem.) Cram. et God                                   |
| • /         | 135. | Λ.   | PAPILIO Remus. (fem.) cfr. tab. 10. A. B. aub. ibick.           |
|             |      | B.C. | vanessa Octavia.                                                |
| 61.         | 136. | A.   | PAPILIO Remus. (fem.) cf. tab. 10. A. B. et t. ibict.           |
| ٠- ٦.       |      | B.C. | NYMPHALIS Amelia.                                               |
|             | 137. | •    | Clytaemnestra. (mas.) cfr. tab. 364. h B. (fm.)                 |
| <b>β2.</b>  |      | C.   | NOCTUA Asilas.                                                  |
| •           |      | 4    | SPHINX Alecto.                                                  |
|             |      | E.   | Chiron.                                                         |
| <b>63</b> . |      | F.G  | POLYOMMATUS Apidanus. (mas.) cfr. Supp. wh. 37. f. 4. 4d. (fa.) |
|             | 138  | A.B. |                                                                 |
|             |      | C.D  |                                                                 |
|             |      |      | Opis. God. Enc. Meth. IX. p. 381.                               |

| ıg.        | Tab. | Fig.     |                                              |
|------------|------|----------|----------------------------------------------|
| 53.        | 138. | E.F.     | VANESSA Terea. (mas.)                        |
| 54.        | Ì    | G.H.     | VANESSA Terea. (mas.)  Laodice.              |
|            |      | l        | Laodora. (var.) God. Enc. Meth. IX.          |
|            |      | ļ        | p. 314.                                      |
|            | 139. | A.B.     | PAPILIO Glaucus.                             |
|            |      | C.       | NOCTUA Tarchon.                              |
| ,          | 4    | D.       | Pyrgo.                                       |
| 65.        |      | E.       | NOCTUA Tarchon.  Pyrgo.  PHALAENA politia.   |
|            | 1    | İ        | politata. Fab. Ent. Syst. III. pars 2.       |
|            |      |          | p. 163.                                      |
|            |      | F.       | POLYOMMATUS Theanus.                         |
| 66.        | 140. | A.B.     | PAPILIO Helena. (fem.)                       |
|            |      | į        | Hellen. God. Eno. Meth. IX. p. 27.           |
|            | •    | c.       | PHALARNA Ausonia.                            |
| ,          |      | D.       | Phlegia.                                     |
| 67.        |      | E.F.     | GLAUCOPIS inaurata.                          |
| •          |      |          | Eryx. Fab. Ent. Syst. Ill. pars 1. p. 394.   |
|            | 141. | A.       | PAPILIO Hector.                              |
| 69.        |      | ·B.      | Pammon. cfr. Supp. tab. 33. f. 1. 12. (var.) |
| 69.<br>71. |      | C.D.     | COLIAS Trite.                                |
| •          |      | E.       | Alcmeone. cfr. tab. 120. C. D. (fem.)        |
|            |      |          | Titania. (mas var.) God. Enc. Mesh. IX.      |
|            |      |          | Supp. p. 805.                                |
|            |      |          | Evadne. (mas.) Boisd. Spec. des Lép.         |
|            | ł    | <b>'</b> | I. p. 628.                                   |
|            |      | F.       |                                              |
| 72.        | 142  | A.B.     | PIERIS Monuste.  PAPILIO Mnestheus.          |
| 1          |      |          | <b>Ν</b> ύ <b>C</b> -                        |

| Pag.                | Tab.   | Fig.        |                                                     |
|---------------------|--------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 72.                 | 142.   | c.          | NOCTUA Croesus.                                     |
|                     |        |             | PHALABNA Hypanis.                                   |
| 73-                 |        | E.          | sphinx Gorgon. (fem.)                               |
|                     |        |             | MACROGLOSSUM Titan. (fem.)                          |
| <b>4</b> 4.         | 143.   | !           | CALLIMORPHA bicolora. (fem.)                        |
| <i>(</i> <b>4</b> · |        |             | bicolorata. Fab. Ent. Syst. III.                    |
|                     |        |             | pars 2. p. 174                                      |
| ,                   |        | R C         | NYMPHALIS Eupalaemon. cfr. Supp. tab. 1. f. 8. hrv. |
|                     |        | <b>D.C.</b> | Antiochus. Fab. Ent. Syst. III. pari                |
|                     |        |             | I. p. 44                                            |
|                     |        |             | God. Enc. Meth. IX. p. 409.                         |
| <b>20</b> E         |        | D.          | POLYOMMATUS Erix. (mas?) cfr. tab. 82. B.           |
| 75.                 |        |             | ERYCINA Pentheus. (mas.)                            |
|                     |        | F.          | CHELONIA Orsa.                                      |
|                     |        | G.          | HESPERIA Virbius.                                   |
| <u>.</u>            |        | A R         | ERYCINA Pyretus.                                    |
| 70.                 | 144    | n.b.        | Meliboeus. Fab. Ent. Syst. III. peril.              |
|                     |        |             | p. 29.                                              |
|                     |        |             | God. Enc. Meth. IX. p. 565-                         |
|                     |        | CD          | POLYOMMATUS Sichaeus.                               |
|                     |        | T E         | learveus Polydecta, cfr. tab. 314. A. B. 320.       |
|                     |        | C.F.        | D. E. F.                                            |
|                     |        | C 11        | BIBLIS Merione. cfr. tab. 86. E. F.                 |
|                     |        | G.n         | Ariadne. God. 1. 1.                                 |
|                     | A 1. E | A           | Zeuzera Strix. (fem.)                               |
| 77•<br>78.          | 140    | D C         | CETHOSIA Penthesilea.                               |
| 78.                 |        | 10.0        |                                                     |
|                     |        | 1           | M.M.                                                |
|                     | -      |             |                                                     |

# Z O Ö L O G 1 C'A.

### ŤOM. II.

| ag. | Tab. | Fig. |                                                    |
|-----|------|------|----------------------------------------------------|
| 78. | 145. | D.E. | NYMPHALIS Harpalyce                                |
|     |      |      | Erithonius. God. Bnc. Mak. IX.                     |
| (   |      | Ì    | p. 390.                                            |
|     | i    |      | Medon. Drury tom. II. tab. 15. f. 1. 2.            |
|     | 146. | A.   | SATURNIA Paphia. (fem.) cfr. tab. 147. A. B. (fem. |
|     | •    |      | var.) 148. A. (mas.)                               |
|     |      |      | Mylitta. Fab. Em. Syst. III. pars 1.               |
|     | •    | •    | p. 411.                                            |
|     | 7    |      | Drury. tom. IL tab. 5. f. 1.                       |
|     |      |      | Oliv. Enc. Meth. Bombix, nº.9.                     |
|     |      | ·    | cfr. etiam Linnean Society transact, tom.          |
| •   |      |      | VII. pag. 35. sab. 2. larva et chrys.              |
| 79. |      | В.   | PIBRIS Ammon.                                      |
|     | , .  |      | Ammonia. God. Enc., Meth. IX. p.: 16g.             |
| ,   | •    | C.   | GLAUCOPIS Sperchius.                               |
| 80. |      | D.E. | NYMPHALIS Amphiceda. (fcm.)                        |
|     |      | F.   | sphinx Cajus.                                      |
|     |      | G.   | MACROGLOSSUM Cacculus.                             |
| 81. | 147. | A.B. | SATURNIA Paphia. (fem. var.) cfr. tab. 146. A.     |
|     |      |      | (fem.) 148. A. (mas.)                              |
|     |      |      | Mylitta. Faib. l. l.                               |
|     |      | c.   | MACROGLOSSUM? brunnus.                             |
|     |      | D.   | NOCTUA hieroglyphica.                              |
|     |      |      | scripta. Oliv. Enc. Meth. Noctua nº. 98.           |
| 82. |      | E.   | PHALAENA Caenis.                                   |
|     | •    |      | Cacnaria. Fab. Ent. Syst. III. pars 2.             |
|     |      |      | p. 155.                                            |
| l   |      | I    | S.R.·                                              |

# COMMENTATIO

# том. п.

| Pag.  | Tab. | Fig.      |                                                     |
|-------|------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 82.   | 147. | F.        | sericaria Caffraria.                                |
|       | 148. | 1         | SATURNIA Paphia. (mas.) cfr. tab. 146. A # 47.      |
| •     |      |           | A. B. (fas.)                                        |
| •     |      |           | Mylitta. Fab. I. l.                                 |
| 83.   |      | <b>B.</b> | MACROGLOSSUM Picus.                                 |
| *1    |      |           | Hylas. Linn. Mant. p. 539.                          |
| •     |      |           | Fab. Ent. Syst, III. per                            |
| •     |      |           | I. p. 379.                                          |
|       |      | 1         | SATYRUS Lydius.                                     |
|       |      | E.F.      | ARGYNNIS Lampetia. (mas.) cfr. tab. 238. F.G.(1)    |
| •     | ·    |           | Erymanthis. Fab. Ent. Syst. III. per                |
|       |      |           | 1. p. 19.                                           |
|       |      |           | God. Enc. Meth. IX. p.25.                           |
|       | 149. | A.        | sphinx Phalaris.                                    |
| 84.   |      | B.C.      | POLYOMMATUS Simaethus. (mas.) cfr. Supp. ub.        |
|       |      | 1         | 37. f. s. s.                                        |
|       |      | D.        | sphinx Morpheus.  Bubastis                          |
|       |      | 1 1.      | 2402000                                             |
|       |      | F.        | erebus ancilla.                                     |
| . 35: | 1    | G.        | procus.                                             |
| •     | 150. | A.B.      | NYMPHALIS Nisus. (fem.) cfr. tab. 74. A. B. (mei.)  |
|       |      | C.        | EURYBIA Lamia.                                      |
|       |      |           | Dardus? God. Enc. Meth. IX. p. 459                  |
| 86.   |      | D.        | GLAUCOPIS Thelebas.                                 |
| •     | 9    |           | fenestrata? Fab. Ent. Syst. III. 1411               |
|       |      | 1         | I. p. 393.                                          |
| •     |      |           | , PHA                                               |
|       |      |           | (1) Iu tabula pro litteris D. D. legendum est E. f. |

| g. | Tab. | Fig. |                                                                                                                                                                                |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | 150. | E.   | PHALAENA Sicheas.                                                                                                                                                              |
|    |      | F.   | PIERIS Medusa. Cram. et Boisd.                                                                                                                                                 |
|    |      | Ĭ    | Empeda. God. Enc. Meth. IX. p. 139.                                                                                                                                            |
| ٠, | 151. | A.B. | PAPILIO Merope. cfr. tab. 378. D. E. (1)                                                                                                                                       |
|    | ·    |      | Brutus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 22.                                                                                                                                    |
|    |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 69.                                                                                                                                                     |
|    |      | 3    | Boisd. Spec. des Lép. 1. p. 221.                                                                                                                                               |
|    |      | C.D. | SATYRUS Lea. Cram. et God. cfr. tab. 292.                                                                                                                                      |
|    |      |      | D. E,                                                                                                                                                                          |
|    |      |      | aranea? Fab. Ent. Syst, III. pars 1, p. 97.                                                                                                                                    |
|    |      | E.   | PHALAENA netrix.                                                                                                                                                               |
|    |      |      | netrata. Fab. Ent. Syst. III. pars 2,                                                                                                                                          |
|    |      | _    | p. 167.                                                                                                                                                                        |
|    |      | F.   | marmorata.                                                                                                                                                                     |
|    | 152. | Λ.   | sphinx Butus.                                                                                                                                                                  |
| ł  |      |      | gnoma. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 376.                                                                                                                                    |
| ł  |      | В.   | PAPILIO Podalirius. (etiam in Europa.)                                                                                                                                         |
| ,  |      | C.   | SATURNIA Cynira.                                                                                                                                                               |
| I  |      |      | ERYCINA Euryteus.                                                                                                                                                              |
| ļ  |      | F.G. | Lysias.                                                                                                                                                                        |
| 1  |      |      | Salimba. God. Enc. Meth. IX. p. 568.                                                                                                                                           |
|    |      |      | PAPILIO Helenus.                                                                                                                                                               |
| Ì  |      | C.D. | PIRIS Melite.                                                                                                                                                                  |
|    |      |      | PIE-                                                                                                                                                                           |
|    |      |      | (1) Hace delineatio vitiosa est, caudae enim posticarum alarum abscissae erant in specie secundum quam facta est (vide tom, IV. p. 174.); melius depicta est tab. 578. D. E. H |

| Pag. | Tab. | Fig. |                                                                           |
|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 90.  | 153. | E.F. | PIERIS Licinia.                                                           |
|      |      |      | Phronima. Fab. Ent. S. III. pars 1. p. 206.                               |
|      |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 164                                                |
|      |      |      | Boisd. Spec. des Lép. I. p. 486.                                          |
|      | 154. | A.   | NYMPHALIS assimilis.<br>Zeuzera Hyphinoë. cfr. tab. 131. D. (mas?)        |
| 91.  |      | В.   | ZEUZERA Hyphinoë. cfr. tab. 131. D. (mas?) viridicans. (fem. var?) nobis. |
| !    |      | C.D. | PIBRIS Calypso. (mas.)                                                    |
| 92.  |      | E.F. | (fem.)                                                                    |
|      | 155. | A.B. | HESPERIA Orion. (fem.)                                                    |
|      |      | C.D. | NYMPHALIS Lubentina.                                                      |
|      |      | E.F. | HEEPERIA Orchamus.                                                        |
| 93.  | 156. | A.C. | NYMPHALIS Lucille. cfr. tab. 39. D. E. 205. C.D.                          |
|      |      |      | Ceres. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.k.                                  |
|      |      |      | Medon. God. l. l.                                                         |
|      |      | В.   | Cyparissa. (fem.)                                                         |
|      |      |      | Cato. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 83                                  |
|      |      |      | Medon. God. 1. 1.                                                         |
|      |      | D.   | HESPERIA Phorcus. cfr. tab. 103. F. (mas.)                                |
|      | j    |      | Hemes. (fem. var.) God. Enc. Mah.                                         |
|      |      |      | IX. p. 757                                                                |
| 94.  |      | E.   | Eumelus.                                                                  |
|      |      | F.   | ERYCINA Ceneus.                                                           |
|      | Ì    | G.   | NOCTUA Mygdon.                                                            |
|      |      |      | triangulum. Fab. E. S. III. pars 2. p. 36.                                |
| •    |      | 1    | Oliv. Enc. Meth. Netti                                                    |
|      | 1    |      | n°. 124-                                                                  |
|      | 4    | 1    | •                                                                         |

| Pag. | Tab. | Fig. |             | •                              | •               |
|------|------|------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 95.  | 157. | A.B. | Papilio Gai | mbrisius. (mas.)               | •               |
|      |      |      |             | ppe. Cram. et God.             |                 |
|      | •    |      |             | ia. (fem. var.) Boisd.         | Spec. des Lép.  |
|      |      |      |             | •                              | 591 6 594.      |
|      |      | E.F. | argynnis L  | •                              | ``              |
|      | •    | •    | ,           | ole. Fab. Ent. Syst. III.      | pars 1. p. 99.  |
|      |      |      |             | — Herbst tab. 191. fig         | •               |
|      |      |      |             | _ God. Enc. Meth. I            | Х. р. 260.      |
| οδ.  | 158. | A.   | NYMPHALIS   | Pheridamas. (fem.)             | -               |
|      |      |      | •           | Demophon. Fab. Ent.            | Syst. III. pars |
|      |      |      |             |                                | 1. p. 85.       |
|      |      |      |             | (var.) God                     | . Enc. Meth.    |
|      |      |      |             | •                              | IX. p. 407.     |
|      |      | B.   |             | Pheridamas. (mas.)             |                 |
|      |      |      | •           | Demophon. (var.) God.          | et Fab. l. l.   |
|      | ·    | c.   |             | Sisyphus. (fem.)               | •               |
| !    |      |      |             | Demophon. God. et Fa           | b. 1. 1.        |
| 97.  |      | D.   |             | Lycomedes. Cram. et C          | 3 o d.          |
|      |      | ·    | ·           | Demophon. Fab. 1. 1.           |                 |
| ,    | •    | E.   |             | Demophon. (mas.)               |                 |
|      |      |      |             | Demodice. God. Enc.            | Meth. IX.       |
|      |      |      |             |                                | p. 408.         |
| 98.  | 159. | Α.   | BRBBUS CTEP | uscularis. (mas.) cfr. tab.10  | So. A. (fem.)   |
| 901  | 109. |      | CASTNIA Pa  |                                |                 |
| •    |      |      |             | laecilia. (mas.) cfr. tab. 376 | .G.H.(fem.)     |
|      |      |      |             | myntor. (max) God. En          |                 |
| ,    | 1    | _    |             | •                              | Supp. p. 827.   |
|      |      | 1    | 1           | Но                             | <b>PO-</b>      |

| Pag. | Tab. | Fig.         |                                                                                                                       |
|------|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98.  | 159. | F.G.         | POLYOMMATUS Polycletus. (fem.) cfr. tab. 363.  G. H. (mes.)                                                           |
| 99.  | 160. | A.           | EREBUS crepuscularis. (fem.) cfr. tab. 159. A. (ms.)                                                                  |
|      |      | B.C.         | EREBUS crepuscularis. (fem.) cfr. tab. 159. A. (ms.) vanessa Arsinoë.                                                 |
|      |      | D.E.         | NYMPHALIS Veranes. (mas.) cfr. tab. 388. A. B. (fcm.)                                                                 |
| 100. | 161. | A.B.         | Tiridates.                                                                                                            |
| 101. | ,    | C.D.<br>E.F. | Tiridates.  SATYRUS Roxelana. (mas.) } (etiam in Europe.)  SATURNIA Salmonea. cfr. tab. 395. A.  NYMPHALIS Mesentina. |
|      | 162. | A.           | SATURNIA Salmonea. cfr. tab. 395. A.                                                                                  |
| 102. | 1    | B.C.         | NYMPHALIS Mesentina.                                                                                                  |
|      | j    |              | Mesenteria. Fab. Ens. Syst. III. per                                                                                  |
|      | Ì    |              | 1. p. 141.                                                                                                            |
|      | İ    |              | Herbst tab. 147. fig. 1.2.                                                                                            |
|      |      |              | God. Enc. Meth. IX.                                                                                                   |
|      | 1    |              | 312.                                                                                                                  |
|      | ľ    | D.E          | BOMBIX verago. (mas.) cfr. tab. 306. D. E. (sa.)                                                                      |
|      | 1    |              | Supp. t. 24. f. 6. 6k. larva et chrys.                                                                                |
|      |      | F.           | HESPERIA Phocas. cfr. tab. 392. G. H. (var.)                                                                          |
| 103. |      | G.           | ——— Metis.                                                                                                            |
|      | 163  | A.B.         | COLIAS Marcellina. (fem.) cfr. tab. 120. E. F. (fax.)                                                                 |
|      |      |              | Supp. t. 3. f. 1a. 1b. 1c. larva et chrys.                                                                            |
|      |      |              | Eubule. (mas.) Boisd. Spec. des Lip.                                                                                  |
|      |      |              | p. 61\$                                                                                                               |
|      |      | C.           | ——— Marcellina. (mas.)                                                                                                |
|      |      |              | Eubule. (mas.) Boisd. 1. 1.                                                                                           |
|      |      | i            | Po-                                                                                                                   |

| Pag. | Tab. | Fig. |                                                                                                                  |
|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ro4. | 163. | D.E. | POLYOMMATUS Pholeus.                                                                                             |
|      |      | F.G. | Emathion.                                                                                                        |
|      | 164. | A.B. | PIERIS Glaucippe. (mas.)                                                                                         |
|      |      | C.   | (fem.)                                                                                                           |
| 105. |      | D.E. | BRYCINA Cupido. (mas.) cfr. Supp. tab. 4. f. 64.                                                                 |
|      | Ì    | F.G. | (fem.) 5 6b. 6c. larva et chrys.                                                                                 |
| 106. | 165. | A.   | PAPILIO Cresphontes. (fem.) cfr. tab. 166. B. (var.)                                                             |
| -    |      | •    | 167. A. B. (fem.)                                                                                                |
|      |      |      | Thoas. Fab. Ens. Syst. III. pars 1. p. 32.                                                                       |
|      |      |      | (var.) God. Enc. Meth. 1X. p. 62.                                                                                |
|      |      |      | (mas var.) Goisd. Spec. des Lép.                                                                                 |
|      | •    |      | I. p. 355.                                                                                                       |
|      |      | B.   | NOCTUA Phasis.                                                                                                   |
|      |      | c.   | Jota.                                                                                                            |
| 307. |      | D.   | AEGOCERA Venulia. (1)                                                                                            |
| -    |      | E.   | NOCTUA Onytes.                                                                                                   |
|      | 166  |      | PAPILIO Alcanor. cfr. tab. 32. A. B et tab. ibi cit.                                                             |
|      | •    |      | Achates. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 23.                                                                     |
|      |      | ļ    | (var.) God. Enc. M. IX. p. 64.                                                                                   |
|      |      |      | Memnon. (fem. var.) Boisd. 1.1. (2)                                                                              |
|      |      | ł    | PA-                                                                                                              |
|      |      |      |                                                                                                                  |
|      |      |      | (1) Antennae, sine dubio, non sunt filiformes, uti a                                                             |
|      |      |      | Cramero descriptae atque depictae sunt, sed conicae et sub finem breviter uncinotae, uti eas vidi in Ae. Senega- |
|      |      | ļ    | lensi; Ae. Venuliae enim duo quidem vidi exemplaria,                                                             |
|      |      |      | sed antennis carebant.                                                                                           |
| !    |      | 1    | (2) Dubitari posset, an P. Achates God. revera tantum                                                            |
|      | I    |      | varietas esset P. Memnonis, uti Boisduvallius assirmat,                                                          |
|      | •    |      | <b>1</b>                                                                                                         |

| Pag.    | Tab. | Fig. |                                                                   |
|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 107.    | 166. | B.   | PAPILIO Cresphontes. cfr. tab. 165. A. (var.) 167. A. B. (/a.)    |
|         |      |      | Thoas. (var.) Boisd. l. l.                                        |
|         |      | C.D. | LITHOSIA ornatrix. (mas.)                                         |
| 108.    |      |      | NOCTUA priverna.                                                  |
| į       |      |      | LITHOSIA OFNATRIX. (fem.)                                         |
|         | 167. | A.B. | PAPILIO Thoas. (fcm.) cfr. tab. 165. A. (mas var.) 166. B. (var.) |
| 109.    |      | c.   | erebus Capensis.                                                  |
| į       | ÷    | l .  | Tymber.                                                           |
|         | ·    | E.F. | NYMPHALIS Agathina.                                               |
| •       | Ì    |      | Maja. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.15.                          |
| •       |      | İ    | Agathis. God. Enc. Meth. IX. p. 371.                              |
| Į10.    | 168. | A.B. | мопрно Aurelius.                                                  |
|         |      | C.D. | SATYRUS Hyperbins. (mas.) cfr. tab. 222. C.D.                     |
|         |      |      | (fem.)                                                            |
|         |      |      | Cassius. (mas.) God. Enc. Mah. IL                                 |
|         |      |      | 2. 516.                                                           |
|         | ł    | E.F. |                                                                   |
|         |      |      | Cassius. (fem. var.) God. l. l.                                   |
| 111.    | 169. | A.   | EREBUS Odora. (mas.) } cfr. tab. 170. A.B. (441.)                 |
|         |      | C D  | ERYCINA Lysidice.                                                 |
| 112.    |      | •    | ARGYNNIS Tharos.                                                  |
| * • • • | 1    | E.F. | Tharossa. God. Enc. Meth. IX. p. 989                              |
|         |      |      | ELF.                                                              |
|         |      |      | quia illius aivae posticae sunt caudatae, hujus vero nel          |
|         |      |      | caudatae, nisi ex recentiorum indagationibus hoc constant         |
|         | •    | 1    | •                                                                 |

| Pag. | Tab. | Fig. |                                                   |
|------|------|------|---------------------------------------------------|
| 112. | 170. | A.B. | errbus Agarista. (mas.) cfr. tab. 169. A. B.      |
|      |      |      | Odora. (var.) Oliv. Enc. Meth. Noc-               |
|      |      |      | tua nº. 7.                                        |
| 113. |      | C.   | ERYCINA Phareus. (mas.) cfr. Supp. tab. 39. f. 3. |
|      |      |      | (fem.)                                            |
|      |      | D.   | PHALAENA Philyra.                                 |
|      |      |      | Philyrata. Fab. Ent. Syst. III. pars 2.           |
|      |      |      | p. 167.                                           |
| }    |      | E.   | BRYCINA Caricae. (fem.)                           |
|      | ·    | F.   | Pelops. (fcm.).                                   |
| 114. | 171. | A.B. | EREBUS macrops.                                   |
|      |      |      | Bubo. Fab. Ent. Syst. III. pars 2. p. 9.          |
|      |      |      | — Oliv. Enc. Meth. Noctua n°. 3.                  |
|      |      | C.D. | PIERIS Daplidice. (fem.)                          |
|      |      |      | Hellica. Linn. Syst. Nat. II. p. 760. no. 78.     |
|      |      |      | — God. Enc. Meth. IX. p. 129.                     |
| 115. |      | E.F. | Gliciria. Cram. et Boisd.                         |
|      |      |      | Glaphyra. God. Enc. Meth. IX. p. 160.             |
|      | 172. | A.   | EREBUS Iphianasse.                                |
|      | Ì    | В.   | Mycerina.                                         |
|      | 1    | c.   | CHELONIA bajularia.                               |
| 116. |      |      | CALLIMORPHA Perithea.                             |
|      | 1    |      | NOCTUA Tirbaca.                                   |
|      | }    | F.   | collusoria.                                       |
|      | 173. | A.B. | EREBUS occidua.                                   |
|      |      |      | Aluco. Fab. Ent. Syst. III. pars 2. p. 10.        |
|      |      | ŀ    | - Oliv. Enc. Meth. Noctua nº. 5.                  |
|      | i    | 1    | CO-                                               |

| Pag.  | Tab. | Fig. |                                                                                                                               |
|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 116.  | 173. | C.D. | COLIAS Hersilia. cfr. tab. 99. E. F. (fem.)  Argante. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 189.  (mas.) God. Enc. Meth. IX. p. 92. |
|       |      | Ę.F. | ——— Philea. (mas.) cfr. tab. 94. A. B et 361.  E. F. (fcm.)                                                                   |
| 117.  | 174. | A.   | NOCTUA Salaminia. Cram. et Fab. fullonica. Clerck. Icon. Ins. tab. 48.                                                        |
| 118,  |      | В.   | materna. (fem.) cfr. tab. 267. E. (ms.) hibrida. Fab. Syst. Entom. p. 593. n°. 11.  Oliv. Enc. Meth. Noctua n°. 39.           |
|       |      | c.   | EREBUS fluctuosa.                                                                                                             |
|       |      | p.   | scolopacea.                                                                                                                   |
|       |      |      | opigena. Drury tom. II. tab. 22. fg.4                                                                                         |
| ,119. |      | E.   | ——— Hermonia.                                                                                                                 |
| •     |      |      | ulula. Fab. Ent. Syst. III. pars 2. p. 11.  Oliv. Enc. Meth. Noctua nº. 12.                                                   |
|       | 1    | F.   | Mygdonia. (1)                                                                                                                 |
| •     |      |      | hieroglyphica. Fab. Ent. Syst. III. pers                                                                                      |
| :     |      |      | 2. p. 11.                                                                                                                     |
|       |      |      | Oliv. Enc. Meth. Noctus                                                                                                       |
|       |      | 1    | Drury tom. II tab. 2. fig.1.                                                                                                  |
| 120.  | 175  | A.B  | CETHOSIA Biblis.                                                                                                              |
| ŗ     |      |      | Biblina. God. Enc. Meth. IX. p. 218.                                                                                          |
|       |      |      | (1) Fortasse tantum varietas, aut alter sexus antece- deutis.                                                                 |
|       | •    |      |                                                                                                                               |

#### TOM. IL

| _            |      |           |                                                                |
|--------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Pag.         | Tab  | Fig.      |                                                                |
| 120.         | 175  | C.D.      | POLYOMATUS Acis.                                               |
|              |      | •         | Mars. Fab. Ent. Syst. Ill. part i.                             |
|              |      |           | God. Bnc. Meth, IX. p. 635.                                    |
| isı.         |      | E.        | ansia Pretus. (fem.)                                           |
| 1            | į    |           | (mas.)                                                         |
|              |      | G.H.      | DANAIS Eresime. est. Supp. tab. 6. fig. 4: 4d. larva et chrys. |
| 192.         | 176. | A.        | SATURNIA Epimethea. (mas.)                                     |
|              |      | B.C.      | nesperia Phyllus.                                              |
| i            | •    |           | Marcus, God. Bnc. Mesh. IX. p. 753.                            |
|              | 1    | D.        | Talus.                                                         |
| ;            |      |           | mercatus. Fab. Ens. Syst. Ill. pars 1.                         |
|              |      |           | <i>p</i> - 334.                                                |
|              |      |           | Ausonius. God. Enc. Meth. IX. p. 741.                          |
|              |      | E.        | Polyommatus Ismarus, (masi.) aft. teb. 333. C.                 |
| <b>1 43.</b> |      | <b>F.</b> | POLYOMMATUS Ismarus, (mos.) aft. teb. 333. C. D. (fom. ?)      |
|              |      |           | HESPERIA Lycagus.                                              |
| ;<br>!       | 177. |           | PAPILIO Torquatus.                                             |
| 194.         |      | C.D.      | CETHOSIA Hypsipyle.                                            |
|              |      |           | Lybia: Fab. Ent. S. III. pars 1.p. 163.                        |
|              |      |           | Herbst 1ab. 68. fig. 3. 4.                                     |
|              |      |           | God. Enc. Meth. IX. p. 245.                                    |
|              |      | E.        | PIBRIS Erycinia. (fem.) Cram. et Boisd. cfr.                   |
|              |      |           | tab. 13. E. F. (mas.)                                          |
|              |      |           | myrti? Fab. Ent. Syst. III. par: 1. p. 169.                    |
| ·i           |      |           | I. ura                                                         |
|              |      |           |                                                                |

| Pag. | Tab. | Fig.      |                                                         |
|------|------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 194. | 177. | F.        | HELICONIUS Amathusia.                                   |
| •    |      |           | Erato. Linn. Syst. Nat. II. p.157.                      |
|      |      | Ì         | <b>10.</b> 70.                                          |
|      |      |           | —— Herbst tab. 73. fig. 5.                              |
|      |      |           | —— Clerck Ioon. Ins. sab. 4                             |
|      |      |           | , — - · · · · f. ι.                                     |
|      |      | ł         | (var.) God. Enc. Meth. IL                               |
|      |      |           | p. 205.                                                 |
| 125. | 178. |           | CASTNIA Cronis. (1)                                     |
|      |      | }         | SPHINX Nochus.                                          |
| 126, |      | .C.       | CALLIMORPHA Eurocilia. cfr. Supp. tab. 40. f. 3. 3.     |
|      | 1    | D.        | BRYCINA Pherecles.                                      |
| •    |      | E.        | PHALABNA Perdica.                                       |
|      |      | F.        | HESPERIA Anaphus.                                       |
| 127. |      | G.        | Cebrenus.                                               |
|      | 179. | A.B.      | PAPILIO Codrus.                                         |
|      | İ    | C.        | HESPERIA Gentius.                                       |
|      |      | · D.      | Procas.                                                 |
|      | 1    | E.F.      | BRYCINA Arcas.                                          |
| 128. | 180. | Λ.        | DANAIS Hegesippe.                                       |
|      | į    | <b>B.</b> | PAPILIO Theseus.                                        |
|      |      | C.D.      | NYMPHALIS Amulia. Cram. et God.                         |
|      | .:   |           | Amalia. Fab. Ent. Syst. III. pari li                    |
|      | 1    |           | p. 129.                                                 |
|      |      |           | NYX.                                                    |
|      |      |           | (1) Germar, in opere; algem. Bucycl. der Wissensch      |
|      |      |           | ad genus Coronis cam refert, sed palpi mihi non convert |
| :    |      |           | vidoutur eum characteribus hujus generis.               |

#### T O M. II.

| Pag. | Tab.  | Fig.  | •                                                            |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|
| TOS  | 180.  | E.F.  | NYMPHALIS Ariadne. cfr. tab. 132. A. B. (fem.)               |
|      |       |       | Supp. t. 4. f. 4a. 4b. larva. chrys.                         |
| •    |       |       | Merione. Fab. Ent. Syst. III. pars                           |
|      |       |       | 1. p. 125.                                                   |
|      |       |       | Liberia: (mas.) God. 1. 1.                                   |
| ,    | 404   | ΔR    | PAPILIO Deiphobus. (mas.) cfr. tab. 40. A. B. (fem.)         |
| 129. | 1201. | C     | POLYONMATUS Archies.                                         |
|      |       |       | Catilina? Fab. Ent. Syst. III. pars                          |
|      | }     |       | 1. p. 304.                                                   |
|      | i     |       | ? God. E. M. IX. p. 681.                                     |
|      |       |       | PHALAENA Labda.                                              |
|      | •     |       | CHELONIA Icasia.                                             |
| 130. | Ì     | E.    | lantanae. Fab. E.S. III. pars 1. p. 437.                     |
|      |       |       |                                                              |
|      |       | F.    | SERICARIA Encelada.                                          |
|      | 182   | A.B.  | PAPILIO Achates. (fem.) cfr. tab. 32. A. B. et tab. ibi cit. |
|      |       |       | Memnon. (fem. yar.) Boisd. 1. 1.                             |
|      |       |       | Wieninon. Come for the second                                |
| 131. |       | C.D.  | POLYOMMATUS Alpheus.                                         |
|      |       | E.F.  | POLYOMMATUS Athlieus.                                        |
| ·    | 183   | .IA.B | PAVONIA Xanthus.                                             |
| 132  |       | C.D.  | SATYRUS Eumea.                                               |
|      |       |       | Gripus. Fab. Ent. Syst. III. pars I.                         |
|      |       |       | p. 149.                                                      |
|      |       | İ     | Herbst tab. 135. n°. 3. 4.                                   |
|      |       | }     | God. Enc. Meth. 1X. p. 497.                                  |
|      |       | E.F.  | NYMPHALIS Antilope.  SPHINX labruscae.                       |
| 133  | 184   | Λ.    | SPHINX labruscae.                                            |
|      | Į.    |       | I g PA-                                                      |

# COMMENTATIO

| Pag,   | Tab. | Fig. | •                                                                       |
|--------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 133-   | 184  | B,C. | PAVONIA Berecynthus. (mas.) cfr. Supp. tab. 3. 1. 42-4d. larva et chry. |
| 134-   | •    | D,E. | ERYCINA Philocles. (mas.)                                               |
| •      |      | F.   | (fcm.)                                                                  |
|        |      | G.   | Thymetus. cfr. tab. 115. P.                                             |
| ·      |      |      | Osinia. (var.?) God. E. M. IX. p. 582,                                  |
|        | 185. | A.   | мопрно Jairus. (mas.) 7 cfr. tab. 6. A. B. (fm.                         |
| \$ 35· |      | B.C. | (fem.) \$ var.)                                                         |
| •      |      | D.   | BOMBIX Hipparchia. (fem.) cfr. Sup. tab. 18. f. i.                      |
| _      |      |      | ta. 1b. larva, foll. chrys.                                             |
| 336.   |      | 1    | SERICARIA interrupta.                                                   |
|        |      | F.   | Hermia.                                                                 |
|        |      | 1    | PHALABNA Lothos.                                                        |
|        | 186  | A.B. | NYMPHALIS Jason. (mas.) cfr. tab. 329. A. B. (fem.) (etiam in Europa.)  |
|        | ł    |      | Jasius. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.61.                              |
| ¥37·   |      | C.D  | God. Enc. Meth. IX. p. 350. PIERIS Hedile.                              |
| , 0(   | ł    | 1    | POLYONMATUS Timaeus. (etlam in Europa.)                                 |
|        |      |      | Phlaeas. (mas var.) God. Em.                                            |
|        | i    |      | Meth. IX. p. 670.                                                       |
|        | 187  | A.B  | PAPILIO Nireus. (fem.) cfr. tab. 378. F.G. (mes.)                       |
| 138.   |      |      | PIERIS Antone. (mas.) cfr. tab. 320. A. B. (fes.)                       |
| •      | 1    |      | Supp. t. 33. f. 2. 2b. (ver.)                                           |
|        | !    | l    | Hyparete. Linn. S. Nat. II. p. 763. nº.92.                              |
|        | 1    | •    | (mas.) God. Enc. M. IX. p. 153                                          |
| •      |      |      | Boisd. Spec. des Les. I.                                                |
|        |      |      | p. 455.                                                                 |
|        | ļ    | 1    | co-                                                                     |

| Pag. | Tab. | Fig.      |                                                |
|------|------|-----------|------------------------------------------------|
| 138. | 187. | E.F.      | COLIAS Jugurtha. (fem.) cf. tab. 339. A. B.    |
|      |      |           | Alemeone. (fem.) God. Supp. IX. p. 805.        |
|      |      |           | Hilaria. (fem. var) Boisd. Spec. des Lep.      |
|      |      |           | I. p. 626.                                     |
| 139. | 188. | A.        | HELICONIUS Cybele. cfr. tab. 119. A.           |
|      |      |           | Cynisca. God. 1: 1.                            |
|      | 1    | <b>B.</b> | DANAIS Juventa.                                |
|      | ,    | <u> </u>  | BRYCINA Periander.                             |
|      |      | ·         | Iphinoë. (fem.) God. Enc. Meth. IX.            |
|      |      |           | p. 565.                                        |
|      |      | D.        | NYMPHALIS Basilea. cfr. tab. 376. C. D. (fem.) |
|      |      |           | Iphicla. Linn. Syst. Nat. II. p. 786.          |
|      |      |           | n°. 181.                                       |
|      | 1    |           | Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                   |
|      |      |           |                                                |
|      |      |           | <i>p.</i> 135. (mas.) God. E. M. IX. p.374.    |
| 140. | 1    | PP        | Iphicla.                                       |
| *40. |      | E.F.      | •                                              |
|      | - 00 |           | ——— (var.) God. 1. 1.                          |
|      | 189. | Λ.        | HELICONIUS Erythraea.                          |
| 141. |      | B.C.      | ARGYNNIS Myrina,                               |
|      |      |           | Myrissa. God. Enc. Meth. 1X. Supp.             |
|      | į.   |           | p. 806.                                        |
|      | }    | D.E.      | PIERIS Egiales. (fem.) Cram. et Boisd. cfr.    |
|      |      |           | tab. 258. D. E. (mas.)                         |
|      |      |           | Pasithoë. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 179. |
| •    |      |           | —— (var.) God. Enc. M. IX. p. 148.             |
|      | 1    | F.G.      | BIBLIS Protogenia.                             |
| ,    | 1    | Ì         | NYM-                                           |

| Pag.  | Tab. | Fig. | ·                                                          |
|-------|------|------|------------------------------------------------------------|
| 141.  | 190. | A.B. | NYMPHALIS Auge. (fem.) cfr. tab. 28. D. E. & tab. ibi cic. |
| ; '   |      | ٠    | Liria. Fab. Ent. S. III. pars 1. p. 106.                   |
| • • • |      |      | Lysianassa. (mas.) God. 1. 1.                              |
| 142.  |      | c.   | HELICONIUS Mneme.                                          |
| •     |      | D.   | harmonia.                                                  |
|       |      |      | Mneme. Linn. Syst. Nat. II. p. 756.                        |
|       |      |      | <b>17°- 59</b> -                                           |
|       |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 221.                                |
|       |      |      | Mopsa. Fab. Ent. Syst. III. pars I.                        |
| •     |      |      | p. 160.                                                    |
| 143.  |      | E.   | Callicopis. (mas.)                                         |
| -40   | İ    | F.   | (fem.)                                                     |
| •     | 191: | A.B. | NYMPHALIS Marthesius.                                      |
|       | ,,,, | c.   | HELICONIUS Melpomene. cfr. Surin. vlinders. ta.            |
| •     |      |      | 4. larva et chrys.                                         |
| 144.  |      | D.   | Egena, cfr. tab. 297. E.                                   |
|       |      | E.   | Polymnia. (fem.) cfr. tab. 350. C.D.                       |
|       |      |      | et Surin, vlinders. t. 3. larva et chrys.                  |
| 145.  |      | F.   | Charitonia.                                                |
|       | 190  | A.B. | ERYGINA Phliasus.                                          |
|       |      |      | Phillone. God. Enc. Meth. IX. p. 574-                      |
|       |      | c.   | CALLIMORPHA lectrix, (fem.)                                |
| 146   |      | D.   | DANAIS Egiales.                                            |
|       |      |      | Damoclea. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 41.              |
| •     |      |      | God. Ens. Meth. IX. p. 182                                 |
|       |      | E.F  | NYMPHALIS Feronia.                                         |
|       | ţ    | 1    | TO                                                         |

### TOMUS III.

| ag. | Tab. | Fig. |                                                                                                                   |
|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | 193. | A.B. | IDBA Idea. cfr. tab. 362. D.                                                                                      |
| 2.  |      | C.D. | Agelia. God. Enc. Meth. IX. p. 195.  ARGYNNIS Phaethon.  Phaethontea. God. Enc. M. IX. p. 288.                    |
| 3•  | 194. | A.   | NYMPHALIS Cupavius.  PAPILIO Amphimedon.  NYMPHALIS Semire.                                                       |
|     |      |      | SATYRUS Cissia.  Ocyroë. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.  p. 96.                                                     |
|     |      | F.G. | God. Enc. Meth. IX. p. 489.  Helle.  Ocypete. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.96.  (?) God. Enc. Meth. IX. p. 488. |
| 4.  |      |      | PAPILIO Minos. cfr. tab. 25. A. Amphriseus. (fem. vur.) God. l. l. Helicaon. Boisd. l. l.                         |
|     |      |      | PIERIS Hippo.  VANESSA Polymice.  Polynissa. God. Enc. Meth. IX. p. 308.                                          |
|     |      |      | NYNs                                                                                                              |

### COMMENTATIO

| Pag.        | Tab. | Fig.      |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,5·         | 196. | A.B.      | NYMPHALIS Erminia. (mas.) cfr. tab. 241. A. l. (fs.)                                                                                                                                                              |
| <b>.</b>    |      | 1         | SATYRUS Leda. (mas.) cfr. tab. 292. A. (fm.)<br>CETHOSIA Dido.                                                                                                                                                    |
|             | 100  | 1         | SATURNIA Armida. (fem.) cfr. Supp. tab. 19. [.                                                                                                                                                                    |
|             | 191. | A.        | 1. 12. 1b. larve et chys                                                                                                                                                                                          |
| !           |      |           | erythrinae. Fab. Ent. Syst. III. pri                                                                                                                                                                              |
|             |      |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|             |      |           | Oliv. Enc. Meth. Beskir                                                                                                                                                                                           |
|             | ļ    |           |                                                                                                                                                                                                                   |
|             |      |           | #. If                                                                                                                                                                                                             |
| 7-          |      | <b>B.</b> | Cassandra. (fem.) cfr. Supp. tab. 19.                                                                                                                                                                             |
|             |      |           | f. a. ac. ad. larva et chip.                                                                                                                                                                                      |
|             |      | _         | erythrinae. Fab. 1. 1.                                                                                                                                                                                            |
|             |      | C.        | GLAUCOPIS Hipparchus.                                                                                                                                                                                             |
| 8.          |      | D.        | Eumolphus.                                                                                                                                                                                                        |
|             | •    |           | Lethe. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p                                                                                                                                                                             |
|             | ,    | E.        | Cepheus.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9.</b> . |      | F.        | HELICONIUS Phlegia. (fcm.) cfr. tab. 236. C. (ad.)                                                                                                                                                                |
| ,           | 198. | A.        | URANIA Patroclus. (fem.) cfr. tab. 109. A. B.(aa.)                                                                                                                                                                |
| 40.         |      | B.        | ERYCINA? Helius.                                                                                                                                                                                                  |
|             |      |           | Lethe. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.p.  Cepheus.  HELICONIUS Phlegia. (fem.) cfr. tab. 236. C. (24.)  URANIA Patroclus. (fem.) cfr. tab. 209. A. B. (24.)  ERYCINA? Helius.  God. Enc. Math. IX. p. 59  et 761. |
|             |      | C.        | GLAUCOPIS Esgrus.                                                                                                                                                                                                 |
|             |      | D.F.      | SATYRUS lene. (fam.) eft. tab. 201. A. B. (Bal.)                                                                                                                                                                  |
| ••          |      | FG        | Dindymene.                                                                                                                                                                                                        |
| 14.         | 400  | A R       | urania Empedories.                                                                                                                                                                                                |
|             | 177. | 144,0.    | SATYRUS lene. (fam.) est. tab. 291. A. B. (sal.)  ———— Dindymene.  URANIA Empedoeles.                                                                                                                             |
|             | 1    |           | He2.                                                                                                                                                                                                              |
|             |      | -         |                                                                                                                                                                                                                   |

|   | Tab.   | Fig. |                                                                                                                                                     |
|---|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • | 199.   | C.D. | HESPERIA bixac. (fom.)                                                                                                                              |
|   |        |      | Phidias. Linn. Syst. Nat. II. p. 795.                                                                                                               |
|   | ٠      |      | Macnas. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 347.                                                                                                        |
|   |        |      | God. Enc. Meth. IX. p. 733.                                                                                                                         |
|   |        | E.   | Acastus. cfr. tab. 41. C. D. (var.)                                                                                                                 |
|   |        |      | Phidias. God. 1. 1.                                                                                                                                 |
| • |        | P.   | Amyclas.                                                                                                                                            |
|   |        |      | Amietus. Fab. Ent. Syst., III. pars i.                                                                                                              |
|   |        |      | <i>p.</i> 347.                                                                                                                                      |
| : |        |      | ——— God. Enc. Meth. IX. p. 734.                                                                                                                     |
|   | 200.   | A.   | URABIA Lunus. (mas:) Cram. et God. (1)                                                                                                              |
|   |        |      | Aegisthus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.69.                                                                                                       |
|   |        | B.C. | Lunus. (fcm.)                                                                                                                                       |
|   |        |      | Aegisthus. Fab. 1. 1.                                                                                                                               |
| • |        | D.E. | NYMPHALIS Marius. (mas.) cfr. Supp. tub. 30. f.                                                                                                     |
| , |        | }    | 1. 12. (fem.)                                                                                                                                       |
|   |        |      | Chiron. Fab. E. S. III. pars 1. p. 26.                                                                                                              |
| } | !<br>! |      | —— God. Bnc. Meth. IX. p. 359.                                                                                                                      |
|   |        | F.G. | Cinna.                                                                                                                                              |
|   |        |      | Orsiloehus. Fab. Ent. Syst. III. pars                                                                                                               |
|   |        |      | 1. p. 27.                                                                                                                                           |
|   |        |      | Herbst tab. 52. f. 3. 4.                                                                                                                            |
|   |        |      | God. Ent. M. IX. p. 360:                                                                                                                            |
|   |        |      | PIR-                                                                                                                                                |
|   |        |      | (1) Hujus speciei unum tantum exemplar vidi, antennis<br>non capitatis, uti hoc loco depictum est, sed ati in ceta-<br>ris hujus generis speciebus: |
|   |        |      | K.                                                                                                                                                  |

#### T'O M: aik

| Pag.  | Tab. | Fig.     |                                                    |
|-------|------|----------|----------------------------------------------------|
| 14.   | 201. | Λ.       | PIERIS Cassiopea.                                  |
| •     |      | <b>‡</b> | Argia. Ged. Enc. Meth. IX. p. 140.                 |
| •     | ].   | B.C.     | Eucharis. (mas.) cfr. tab. 202. C. (fa.)           |
|       | Ì    | ·        | Hyparete. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.176.      |
| •     |      | ,        | Epicharis. (mas.) God. Enc. M. IX. p. 153.         |
| •     |      |          | Boisd. Spec. des Lip.L                             |
|       |      |          | p. 456.                                            |
| 15.   |      | D.E.     | POLYOMMATUS Meton                                  |
| •     |      | F.G.     |                                                    |
|       |      |          | Helus. God. Enc. Meth. IX. p.63.                   |
| . 16. | 202. | A.B.     | PAPILIO Protesilaus.                               |
|       | •    | C        | PIERIS Encharis. (fem.) cfr. tab. 201. B. C. (ma.) |
| -     | ٠    |          | · Epicharis. — God. l. l.                          |
|       |      | D.       | CASTNIA Pelasgus.                                  |
| 17.   |      |          | vanessa jatrophae. (fem.)                          |
|       | 203. | A.B.     | PAPILIO Polycaon. (mas.) cfr. tab. 16. C. D. E     |
|       | •    |          | tab. ibi di                                        |
| •     |      | C.D.     | VANESSA Everete. (fcm.) cfr. tab. 21. C. D. (Est.) |
| •     |      |          | 290. E. F. (fess. 761.)                            |
|       |      |          | Efra. Fab. Ent. Syst. V. Supp. p. 425.             |
|       |      | • •      | · Larinia. (fem. var.) God. 1. 1.                  |
| •     |      | E.F.     | NYMPHALIS Erosine.                                 |
| •     | ,    | '        | Leucothoë. Fab. Ent. Syst. III. peril.             |
|       |      |          | A 199-                                             |
|       |      |          | Römer. Gen. Ins. tab. 18                           |
| Ì     |      |          | f. 2. 5                                            |
|       |      |          | God. Enc. M. IX. p. 450                            |

#### TOM. HL.

| Tab  | · Fig. |                                                         |
|------|--------|---------------------------------------------------------|
| 204  | A.B.   | PAPILIO Piranthus. cfr. tab. 16. C. D. et tab. ibi cit. |
| 1    |        | Androgens. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                 |
|      |        | p. 15.                                                  |
| 1    | ·      | God. Enc. Meth. IX. p. 42.                              |
|      |        | Polycaon. (fem. var.) Boisd. Spec. des                  |
|      |        | Lep. I. p. 361.                                         |
|      | C.D.   | SATYRUS Argante.                                        |
|      |        | Canthus. Fab. Enc. Syst. III. pars 1.                   |
|      |        | p. 157.                                                 |
|      |        | Argulus, God. Enc. Meth. IX. p. 488.                    |
|      | E.F.   | Dorothea.                                               |
|      |        | Miriam. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.242.             |
|      |        | Melusina. God. Enc. Meth. IX. p. 496.                   |
| 205. | A.B.   | NYMPHALIS Lysianassa. (mas.) cfr. tab. 28. D. E.        |
|      |        | et tab. ibi cit.                                        |
|      | C.D.   | Medon. cfr. tab. 39. D. E. 156. A. B. C,                |
|      | E.F.   | DANAIS Berenice. (fem.)                                 |
|      |        | Erippe. Fab. Ent. Syss. III. pars 1. p. 49.             |
|      |        | —— God. Enc. Meth. IX. p. 186.                          |
| 206. | 1      | sphinx Pylas.                                           |
|      |        | CHELONIA Amasis. (fem.)                                 |
|      | C.D.   | DANAIS Genutia. (fem.)                                  |
|      |        | Plexippe. Linn. Syst. Nat. II. p. 767.                  |
|      |        | Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 49.                     |
| ·    |        | God. Enc. Meth. IX. p. 186.                             |
|      | E.F.   | Plexippus. cfr. tab. 3. A. B.                           |
|      |        | Archippe. God. 1. 1.                                    |
| 1    |        | K 2                                                     |
|      |        | •                                                       |

#### COMMENTATIO

| Pag.        | Tab. | Fig. |                                                                                                                            |
|-------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25-         | 207. |      | PAPILIO Troilus. (fem.)                                                                                                    |
|             |      |      | (1885.)                                                                                                                    |
| 26.         |      | D.E. | Hypathia. Drusy III. tab. 32. fig. 5. 6.<br>Higina. God. Enc. Meth. IX. p. 133.<br>Orbona. (fem.) Boisd. Spec. des Lep. L. |
| •           |      |      | <b>*- 497</b> ·                                                                                                            |
|             |      | F.G. | Thermopylae. (fcm.)                                                                                                        |
|             |      |      | Chloris. Pab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 195.                                                                              |
|             | •    | İ    | God. Enc. Meth. IX. p. 160.                                                                                                |
|             |      |      | Boisd. Spec. des Lép. L. p. 516                                                                                            |
|             | 208. | A.B. | PAPILIO Astinous.                                                                                                          |
|             | i    |      | Philenor. Linn. Mant. p. 535.                                                                                              |
|             |      | ļ    | Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. h                                                                                          |
|             |      |      | ——— God. Enc. Meth. IX. p. 40.                                                                                             |
| <b>97</b> • | •    | C.   | CALLIMORPHA cribraria. (mas.) cfr. tab. 288. D.                                                                            |
|             |      | ·    | (ver.)                                                                                                                     |
|             |      | D.   | LITHOSIA Entella.                                                                                                          |
|             |      | 1    | convoluta. Fab. Ent. Syst. III. part i.                                                                                    |
|             |      |      | p. 26.                                                                                                                     |
| <b>4</b> 8. |      | E.F. | POLYOMMATUS Actolus.                                                                                                       |
| •           | İ    |      | Vulcanus. Fab. Ent. Syst. III. pers                                                                                        |
| :           | Į    |      | I. p. 264                                                                                                                  |
|             |      |      | Herbst tab. 30. f. 5. 6.                                                                                                   |
| •           |      | ļ    | (fem.) God. Enc. Mah.                                                                                                      |
| •           |      | _    | IX. p. 644.                                                                                                                |
| :           |      | G.   | CALLIMORPHA Cribraria. (fem.)                                                                                              |
| •           |      | •    | Moc-                                                                                                                       |

### TOM. III. .

| Pag.      | Tab. | Fig. |                                                                         |
|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 29.       | 208. | H.   | NOCTUA Grydea.                                                          |
| •         | 209. | A.B. | vanešsa Amathea. (mas.)                                                 |
| 30.       | 1    | I    | Iphita.                                                                 |
| •         |      | I    | ARGYNNIS Hegesia. cfr. tab. 69. E. F. (fem. var.) Columbina. God. l. l. |
| • ,       | 210. | A.B. | PIERIS Hyparete. (mas.) cfr. tab. 339. E. F. (fem.)                     |
|           |      |      | Caeneus. Linn. Syst. Nat. II. p. 766.                                   |
|           |      |      | $n^{\circ}$ . III.                                                      |
|           |      |      | Philyra. (mas.) God. Enc. Meth. IX. p. 150.                             |
|           |      |      | Boisd. Spec. des Lép. I.                                                |
|           |      |      | p. 462.                                                                 |
| 31.       |      | C.D. | COLIAS Nicippe.                                                         |
| •         |      | E.F. | PIERIS Arethusa. (fem.)                                                 |
|           |      |      | Evippe. (fem. var.) God. Enc. Meth. IX.                                 |
|           |      |      | Supp. p. 805.                                                           |
| •         |      |      | Cebrene. Bois d. Spec. des Lép. I. p. 583.                              |
|           |      | G.H. |                                                                         |
| 39.       | 211. | 1    | PAPILIO Vertumnus. (fcm.)                                               |
| •         |      | C.   | (mas.)                                                                  |
| 33-       |      | D.E. |                                                                         |
| 34.       |      | F.G. | •                                                                       |
| <b></b> . | 212  |      | ARGYNNIS vanillae. Cram. et God. cfr. Supp.                             |
|           |      |      | tab. 1. f. 7a. 7b. latva et chrys.                                      |
|           |      |      | passiflorae. Fab. E. S. III. pars 1. p. 60.                             |
| 25.       |      | C.D. | NYMPHALIS Dire. Cram. et God. cfr. Supp. tab.                           |
| 35.       |      |      | 2. f. 3a—4b. larva et chrys.                                            |
|           |      |      | Butes, Clerck Icon. Ins. tab. 36 fig. 3.                                |
| . '       |      |      |                                                                         |
| •         | ,    | ,    | NYM.                                                                    |

| Pag, | Tab  | Fig. | 1                                                   |
|------|------|------|-----------------------------------------------------|
| 35.  | 212  | E.F. | NYMPHALIS Heliodora.                                |
|      |      |      | Helicopis. God. Enc. Meth. IX. p. 431.              |
|      | 213. | A.B. | VANESSA Ilithyia. (mas.) cfr. tab. 214. C. D. (fa.) |
|      |      |      | 375. G. H. (va.)                                    |
|      |      | c.   | pieris Eudoxis.                                     |
| 36.  |      | D.E. | POLYOMMATUS Janias. cfr. Supp. tab. 28. f. 4.4.     |
|      | ļ    |      | NYMPHALIS Mardania.                                 |
| ,    |      |      | Hersilia. Fab. E.S. III. pars 1. p. 247.            |
|      |      |      | (var.) God. Enc. Mesh. IL.                          |
| ļ    | į į  |      | P- 434-                                             |
|      | 214. | A.B. | Inaria. cfr. tab. 28. B. C.                         |
|      |      |      | Misippe. (fem.?) God. 1. 1.                         |
| 37.  |      | C.D. | VANESSA Ilithyia. (fem.) cfr. tab. 213. A. B.       |
|      |      |      | (mas.) 375. G. H. (var.)                            |
|      |      | E.F. | NYMPHALIS Sulpitia.                                 |
|      |      |      | Strophia. God. Enc. Meth. IX. p. 431.               |
| 38.  | 215. | A,   | cethosia Alcyonea. (mas.)                           |
|      |      |      | Julia. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 180.         |
|      |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 244.                         |
| , j  |      |      | cfr. etism: Surin. vlinders seb. 5.                 |
|      |      |      | larva et chrys.                                     |
| •    |      | B.C. | Juno.                                               |
|      |      | D.E. | Cyllene.                                            |
|      |      |      | Delila. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 57.         |
|      |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 244.                         |
|      |      | F.G. | Aleyones. (fem.)                                    |
|      |      |      | Julia. God. 1. 1.                                   |
| 1    |      |      | Sphrs                                               |

## том. щ.

| Pag.        | Tab          | . Fig. | •                                                                 |
|-------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 39.         | 216          | Α.     | SPHINX Hannibal.                                                  |
|             |              | B.     | Paphius.                                                          |
|             | ,            |        | Carolina, Linn. Syst. Nat. II. p. 798. no. 7.                     |
| •           |              | C,-    | Oiclus.                                                           |
| •           |              | D.     | Pan. cfr. Supp. tab. a2. f. 2. ab. larva                          |
|             |              |        | et chrys.                                                         |
| 40.         |              | E.     | Pluto.                                                            |
|             | •            | F.     | Triptolemus.                                                      |
| 41.         | 217          | A.B.   | моврно Несира.                                                    |
|             | •            | 1      | PIERIS Marianne. (for.)                                           |
| 42.         |              | E.     | (mas;)                                                            |
| <b>V</b> _V | 218.         | 1      | мовено Metellus.                                                  |
| ·43•        | ·            |        | NYMPHALIS Proserpina. cfr. tab, 28. D. E. et tab.                 |
|             | • .          |        | ibi cit.                                                          |
|             |              | 1      | Lysianassa. (fem. var.) God. 1. 1.                                |
| 1           |              |        | PAPILIO Amphrysius. (mas. var.) C ram. et Boisd.                  |
| - 44•       |              | B.C.   | NYMRHALIS Venilia.                                                |
|             |              | D.E.   | VANESSA Archesia.                                                 |
|             |              | F.G.   | CALLIMORPHA decora. (fem. yar.) cfr. tab. 7. E. F.                |
| 45.         | <b>22</b> 0. | A.B.   | NYMPHALIS Pyrrhus.  VANESSA Hippocla. (mas.) cfr. tab. 330. E. F. |
| 46.         |              | C.D.   | vanessa Hippocla. (mas.) cfr. tab. 330. E. F.                     |
| 1           |              |        | (fem.)                                                            |
| ]           |              | E.F.   | Thyoneus.                                                         |
|             |              |        | Thyone, God. Enc. Meth. IX. p. 361,                               |
|             | 221.         | A.B.   | NYMPHALIS Alimena. (fam.)                                         |
| 47.         | ļ            | C.     | (mqs.)                                                            |
| İ           | 1            |        | •                                                                 |
| 1           | {            | 1      | · PO-                                                             |

| Pag.              | Tab.  | Fig. | •                                                    |
|-------------------|-------|------|------------------------------------------------------|
| 47.               | 221.  | D.E. | Polyommatus Eurisius.                                |
| _                 | 1     |      | Helius. Pab. Ent. Syst. III. per 1.                  |
|                   |       |      | p. 259.                                              |
|                   |       |      | Herbst tab. 303. f. 3.4.                             |
|                   |       |      | (mas.) God. Enc. Mal.                                |
|                   | •     |      | IX. p. 618.                                          |
|                   |       | F.G. | PIERIS Evagete. Cram. et Boisd.                      |
|                   |       |      | Phryne. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 196.         |
|                   |       |      | Coronis. God. Enc. Meth. IX. p. 132.                 |
| 48.               | 222.  | A.B. | PAPILIO Anceus. cfr. tab. 32. A. B. et tab. ibi cit. |
|                   | 1     |      | Memnon. (fem. var.) God. L. 1.                       |
|                   | 1     |      | (fem.) Boisd. 1. 1.                                  |
|                   |       | C.D. | sarraus Hippia. cfr. tab. 168. C.D. (mas.) E.F.      |
| !                 |       |      | (fem. ver.)                                          |
| •                 |       |      | Cassius. (Jem.) God. 1. 1.                           |
| •                 |       | E.F. | Evadne.                                              |
| 1                 |       | 1    | Servatius. God. Enc. Meth. IX. p. 525.               |
| 49-               | 223.  | !    | CASTNIA Lycas.                                       |
|                   |       | C.D. | Harmodius.                                           |
| :<br><del>:</del> | 1     |      | Syphax. Fab. Ent. Syst. III. pers 1.                 |
| •                 |       | 1    | <i>p.</i> 45.                                        |
|                   |       |      | Lycas. (var.) God. Enc. Meth.IX. p.797.              |
| 50.               |       | 4    | NYMPHALIS Emilia.                                    |
|                   | 7224. | A.B. | sphinx Panopus.                                      |
|                   | 1     | C.   | Anchemolus.                                          |
| 51.               |       | D.   | nerii. (etlam in Europa.)                            |
|                   |       |      | GLAI".                                               |

### T.O M. III.

| Pag. | Tab. | Fig.      | •                                                                       |
|------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 59.  | 224. | E.        | GLAUCOPIS Caunus. Efr. tab. 52. C. D. Andromacha. (fam.) Fab. 1. 1.     |
|      |      | F.        | Almon. cfr. Supp. tab. 11; f. 1—1d. (1)                                 |
| 53.  | 225. | A.        | SPHINX Camertue. cfr. Supportable 22. f. 1. 12. lar-                    |
|      |      |           | va et chrys.                                                            |
|      |      | B.        | — Denum.                                                                |
|      |      | C.        | Achmenides. cfr. tab. 267. A. B.                                        |
| 55-  |      | D.        | convolvuli. (var.) (?) (etiam in Europa?)                               |
| 56.  |      | E.        | Phegeus.                                                                |
| ,    |      | F.        | Lyctus.                                                                 |
| 57•  | 226. | A.        | Acas.                                                                   |
|      |      |           | Capensis? Linu: Syst. Nat., II. p. 800.                                 |
|      |      |           | ' n°. 10.                                                               |
|      |      | <b>B.</b> | Cedrops.                                                                |
|      |      | C.        | Acson.                                                                  |
| 58.  |      | D.        | Nessus.                                                                 |
|      |      | 1         | equestris. Fab. Ent. Syst. III. parsa. p. 365.                          |
|      | - •  | E.        | Theylia. (fam.) (etiam in Europa.)                                      |
|      |      |           | vespertilio. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                               |
|      |      |           | p. 369.                                                                 |
|      |      |           | Espet II. tab. 22. f. 4.                                                |
|      |      | F.        | Theylia. (mas.)                                                         |
|      |      |           | Vespertilio. Fab. l. l.                                                 |
| 59-  | 227. | A.        | PHALAENA? Numana. (mas.) cfr. tab. 228, A. (fcm.)                       |
|      |      |           | BRE-                                                                    |
|      |      |           | (1) Antennae male delineatae sunt hoc loco, melius ta-<br>bula laudata. |
|      | •    |           | $\mathbf{L}_{\bullet}$                                                  |

#### T.O M. III.

| Pag. | Tab.         | Fig. | 1.5 Pd. 116                                          |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------|
| 50.  | 227          | B    | BRESUS Acron.                                        |
|      |              | 4    | MOCTUA Cephise.                                      |
| 60.  | ,            |      | CASTNIA AMYCUS.                                      |
| ,    | ,            |      | HESPERIA Cometes.                                    |
| •    | 228.         | •    | PHALAENA? Numana. (fem.) cfr. tab. 227. A.           |
|      |              |      | (mes.)                                               |
| 61.  |              | B.:  | AGARISTA LYDCES. (1)                                 |
|      |              | C.   | sericaria Mummia.                                    |
|      |              | D.   | PHALAENA famula.                                     |
|      |              | E.   | catenaria.                                           |
| 62.  |              | F.   | amata.                                               |
| •    |              | G,   | GLAUCOPIS Micilia. cfr. Supp. tab. 21. f. 3-16.      |
|      |              |      | larva, foll. chrys-                                  |
| бз.  | 229.         | Λ.   | PAPILIO Drusius. cfr. tab. 230. A. 157. A. B. (mei?) |
|      |              |      | Drimachus. God. Enc. Mesh. IX. p. 31.                |
|      |              |      | Gambrisius. (fem.?) Boisd. Spac. in                  |
| •    |              |      | Lep. I. p. 218.                                      |
|      |              |      | PIERIS Aenippe. (var.) cfr. tab. 105. C. D.          |
|      |              | D.E. | COLIAS Catilla.                                      |
|      |              | •    | Hilaria: (fem.) God. Enc. Meth. IX. Supp.            |
|      | •            | Ì    | p. 805.                                              |
| 4.   |              | 1.   | Alemeone. Boisd. Spec-des Lep. I. p. 627.            |
| 04.  | <b>230</b> . | Λ.   | PAPILIO Drusius, cfr. tab. 229. A.                   |
| _    |              |      | Gambrisius. (fem.?) Boisd. 1. 1.                     |
|      |              |      | ACRAEA                                               |
|      |              |      | (4) Antonnae paulum zunt fasiformes.                 |

| Pag. | Tab. | Fig.     | •                                                 |
|------|------|----------|---------------------------------------------------|
| 64.  | 230. | B.C.     | ACRABA Epace.                                     |
| •    |      |          | Gea. Fab. Ent. Syst. Ill. pars 1. p. 175.         |
|      |      | }        | — God. Bnc. Meth. IX. p. 438.                     |
|      |      | •        | Hirce, Drury III. sab. 28. fg. 3. 4.              |
| 65.  |      | D.E.     | DANAIS LOUIS.                                     |
| _    | 231. | A.B.     | PAPILIO Demoleus.                                 |
| 66.  |      | C.       | HELICOMIUS disphenus. (mas.) cfr. tab. 315. D. E. |
|      |      | ŀ        | (fem.)                                            |
|      | 1    | D.       | Lenea.                                            |
| •    | •    |          | Melanida. (var.) God. Enc. Meth. IX.              |
|      |      |          | p. 915.                                           |
|      |      | B.       | Nisea. cfr. t. 315. F. (fem.) G. (mas.)           |
| 67.  | •    | F.       | Melanida.                                         |
|      | 232. | A.B.     | Papilio. Brithonius.                              |
|      | -    | <b>{</b> | Epius. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 35.        |
|      |      |          | God. Enc. Meth. IX. p. 43.                        |
|      |      |          | Boisd. Spec. des Lép. 1. p. 238.                  |
| 68.  |      | C.D.     | PIERIS Laja.                                      |
|      |      | E.F.     | ——— Amphione. cfr. Supp. tab. 1. f. 5. latva.     |
| 69.  | 233. | A        | ACRAEA EMPyta. (mas.)                             |
|      |      | В.       | (fem.)                                            |
| 70.  | ٠.   | C.       | PIERIS Thisbe. Cram. et Boisd.                    |
|      |      |          | Acalis. God. Enc. Meth. IX. p. 148.               |
|      |      | D.       | POLYOMMATUS Elis.                                 |
|      |      | E.       | Lausus. (mas.) cfr. tab. 379. H. I.               |
|      | }    |          | (fem.)                                            |
|      |      | F.G.     | Nautes.                                           |
| 1    | •    | J        | L 2 PΛ-                                           |

#### THO MILL DICE

| Pag. | Tab. | Fig. |                                                                                                                                                 |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73.  | 234. | ۸.   | PAPILIO Niavius. (fcm.)  Westernantii. (tos.) Boisd. Spa. k                                                                                     |
|      | ť    | B.C. | Anthers. (1) Anthers. God. Boss Mock, IK. p. 52.                                                                                                |
|      |      | D.E. | Agapenor. Boisd. Specister Life. Life 155.  NYMPHALIS Polybete. cfr. tab. egg. C. D. 102. C. D.  Bisaltide. Fab. Ent. Syst. III. part 1.        |
| ,    | ٠.   |      | God. Enc. Meth. IX. p. 570.                                                                                                                     |
| 72.  |      | F.   | GLAUCOPIS Rhebus.                                                                                                                               |
| •    |      | G.   | Pasmas. efr. Supp. tab. It. f. s. s.  —ab. lerva, foll. chys.                                                                                   |
|      | 235. | A.B. | NYMPHALIS Isidera. (for.) cfr. Surin. Tiple.                                                                                                    |
| •    |      |      | tab. I. larva et chry.                                                                                                                          |
| 73-  |      | C.D. | Bisaltide. God. 1. 1.                                                                                                                           |
|      |      | E.F. |                                                                                                                                                 |
| •    | 236. | A.B. | VANESSA Enothrea.                                                                                                                               |
|      |      | c.   | HELICONIUS Phiegia (mas.) cfr. tab. 197. F. (fcs.)                                                                                              |
| 74.  |      | D    | ERYCINA Capanea.                                                                                                                                |
|      |      |      | Crosses. Fab. Enc. Syst. III. per !-                                                                                                            |
|      |      |      | p. 116<br>God. Enc. Meth. IX. p. 581.                                                                                                           |
|      |      |      | (1) Secundum Boisduvallium, non insulam Ambois nam sed Guineam habitat. Universe hoc loco monendami Cramerum in patria indicanda saepe errasse. |

#### TIO M. III.

| Pag. | Tab. | Fig. |                                                 |
|------|------|------|-------------------------------------------------|
| 74.  | 236  | E.F. | menete Hyperia.                                 |
|      |      |      | Biblis. Pab. Em. Syss. III. pare 1. p. 119.     |
|      |      |      | flerbst-seb248fig. 1. 2.                        |
| •    | ł    |      | Thadana. God. Enc. Math. 1X. p. 326.            |
|      | 237. | Α.   | SPHINX Atropos. (var.)                          |
| -    |      |      | Lachesis. Latr.                                 |
| 75-  |      | B.   | syntoms Polydemon.                              |
|      | ł    | I    | GLAUCOPIS Tiburtus. efr. tab. 35. H.            |
| Ţ,   | ł    |      | Phlegmon. nobis.                                |
| 76.  |      | D.E. | PIERIS Agathina.                                |
| 70.  |      |      | SATYRUS Remulie.                                |
| 1    | 238. | ľ    | ARGYNNIS Columbina. (mas.) cfr. tab. 337. D. P. |
| •    |      | }    | (fem.)                                          |
|      |      |      | Phalanta. Fab. Em. Syst. Ill. pars 1.           |
|      |      |      | p. 149.                                         |
|      |      |      | Drury I. tab. 21. f. 1. 2.                      |
|      |      |      | —— God. Eno. Meth. IX. p. 259.                  |
|      |      | C.   | POLYOMMATUS CIDYTA.                             |
| i    |      | •    | Phaedrus. Fab. Ent. Syst. III. pars             |
| 1    | 1    | •    | . I. p. 307.                                    |
| 1    | •    |      | ' (mas.) God. Enc. Meth.                        |
| •    | •    |      | · IX. p. 675.                                   |
| 77-  | •    | b.   | Thetis.                                         |
|      | •    |      | Phaedrus. God. l. l.                            |
| 1    | - 1  | E.   | NYMPHALIS Lamis.                                |
| ł    |      |      | Laphria. (fom.) God. Enc. Meth. IX.             |
| - 1  |      | f    | p. 427.                                         |
| •    | •    | , 1  | AR-                                             |

#### TOM. UL.

| Pag.       | Tab. | Fig. |                                                |
|------------|------|------|------------------------------------------------|
| 77.        | 238. | F.G. | ARGYNNIS Erymanthis. cfr. tab. 148. E. F.      |
|            | 239  | A.B. | BOMBIX Phoronea. (fcm.)                        |
| 78.        |      | C.   |                                                |
|            | į    | D.   | RREBUS Ezea.                                   |
|            | •    | R.   | Inara.                                         |
| 70.        | 240. | Λ.   | saturnia Sylla:                                |
| • •        |      | B.C. | PHALAENA Vesulia.                              |
| 80.        |      | D.E. | Tasima.                                        |
| 81.        | 241. | A.B. | NYMPHALIS: Erminia. (fem.) cfr. tab. 196. A.B. |
|            |      | •    | (mes.)                                         |
|            |      | C.D. | PAPILIO Aegisthus                              |
| 82.        |      | E.F. | NYMPHALIS BERRUS:                              |
| •          | 1    |      | Brutius. God. Enc. Mesh. IX. p. 351.           |
| •          | 242. | Α    | SATYROS Valentina.                             |
| <b>23.</b> |      | В.   | Thamyra. cfr. tab. 96. A.                      |
|            |      | •    | Laches. Gad. 1. 1.                             |
|            |      | c.   | Celia.                                         |
|            |      | D.E. | NYMPHALIS Elea.                                |
|            |      |      | Cytherea. God. Enc. Meth. IX. p. 373-          |
| <b>~</b> , | ļ    | F.G. | Cocala. Cram. et God.                          |
|            |      |      | Elea. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.141.      |
| RA.        | 243. | A.   | PAPILIO Achates. (mas.) cfr. tab. 32. A. B. a  |
| 040        |      |      | tab. ibi cit.                                  |
|            |      |      | Memnon. (fem. var.) Boisd. 1. 1.               |
|            |      | В.   | POLYOMMATUS ORYGINS.                           |
| •          |      | C.D  | Petalus.                                       |
|            |      | Ì    |                                                |
|            |      |      | Po-                                            |
|            |      |      |                                                |
|            |      |      |                                                |

| Pag.       | Tab. | Fig. |                                                  |
|------------|------|------|--------------------------------------------------|
| 84.        | 243. | E.F. | POLYOMMATUS Pierus. cfr. tab. 380. F. G. (var.)  |
| ·          |      |      | Evadrus. Fab. Ent. Syst. III. pars               |
|            |      |      | 1. <i>p</i> . 343.                               |
|            | t    |      | God. Enc. Meth. IX. p.                           |
|            | 1.   | .,   | 671.                                             |
| 85.        |      | G.   | ——— Venulius.                                    |
| • •-       | 244  | A.B. | HESPERIA Phidias.                                |
| •          | ŀ    |      | Jupiter. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.            |
|            |      |      | p. 336.                                          |
|            |      |      | Drury tom. II. tab. 15. f. 3. 4.                 |
|            |      |      | —— God. Ens. Meth. IX. p. 733.                   |
| 86.        | Ì    | C.D. | ERYCINA Endymion. (mas.) cfr. Supp. tab. 4. f.   |
|            |      |      | 52. 5b. larva et chrys.                          |
|            | İ    |      | Gnidus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.258.      |
|            |      |      | ——— God. Enc. Meth. IX. p. 563.                  |
|            |      | E.F. | ——— Endymion. (fem.)                             |
|            |      |      | Gnidus. God. 1. 1.                               |
| 87.        | 245. | A.B. | HESPERIA Pygmalion. (fam.) cfr. Supp. tab. 9. f. |
|            |      | ,    | 6. 6a. larva et chrys.                           |
|            |      |      | Gnerus. Fab. E. S. III. pars 1. p. 342.          |
|            |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 736.                      |
|            |      | C.D. |                                                  |
|            |      |      | 5. 52. larva et chrys.                           |
|            | !    | .    | Polyzona. God. Enc. Meth. IX. p. 736.            |
| I          |      | E.   | Pyramus. cfr. tab. 100. C. (mas.)                |
| <b>88.</b> |      | F.G. | Phidon.                                          |
| l          |      |      |                                                  |
| i          | -    | i, i | ACRAEA                                           |

| Pag.            | Tab. | Fig.     |                                                                                                 |
|-----------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88.             | 246. | A.       | ACRABA Thais, cfr. Supp. tab. 1. f. 6ai.6. is                                                   |
| Q <sub>rs</sub> |      | В.       | HELICONIUS Rosalia. cfr. Supp. tab. I. f. 4. hrs.                                               |
| 89.             |      |          | Calliope. cfr. tab. 133. F. (16.)                                                               |
|                 |      | C.       | Supp. tab. 1. f. 32. 3b. kra a                                                                  |
|                 |      |          | chrys                                                                                           |
|                 |      | D.       | Euterpe. Supp. tab. 1. fig. 4 km.                                                               |
| 90.             |      | E.       | SPHINK ficus. (fem.) cfr. tab. 394. D. (mas.)                                                   |
| . ,             | ,    | F.       | Hasdrubal.                                                                                      |
| 01.             | 247. | A.       | SMERINTHUS Choerilus.                                                                           |
|                 |      | В.       | sphinx Gordius.                                                                                 |
| •               |      |          | SMERINTHUS Myron.                                                                               |
| 92.             |      | D.       | NOCTUA Emmedonia.                                                                               |
|                 |      | E.       | BOTYS Amends.                                                                                   |
|                 |      |          | PHALABNA Trophonie.                                                                             |
|                 | 1    | G.       | ]                                                                                               |
| 93.             | 248. | ,        | SPHINX Actaeus.                                                                                 |
|                 |      |          | MACROGLOSSUM Pelargus.                                                                          |
| 94.             |      |          | SLAUCOPIS Melanthus. cfr. tab. 325. F. (ver.?)                                                  |
|                 |      | D.       | Buagrus. rft. Supp. tab. 13. f. 6-65.                                                           |
|                 |      |          | larva, foll. chrys.                                                                             |
| •               |      | E.       | SYNTOMIS IMAOR.                                                                                 |
| •               |      | F.       | Creusa.                                                                                         |
| 95.             |      | F.<br>G. | Creusa.  Lacneus. cfr. Supp. tab. 15. f. 4.5.                                                   |
|                 |      |          | 6b. larva, foll. chrys.                                                                         |
|                 |      | H.       | ZYGAENA Caffra. (fam.) tab. 394. F. (fam.) SATURNIA jucunda. (mas.) cfr. tab. 356. B. C. (fam.) |
| 96.             | 249  | A.       | SATURNIA jucunda. (mas.) cfr. tab.356. B. C. (f=.)                                              |
| ,               |      | ,        | \$1                                                                                             |

| lg.       | . Tab.      | Fig. |                                                                                           |
|-----------|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.       | 249.        | B.C. | SATURNIA Irene. (mas.) cfr. Supp. tab. 20. f. g.                                          |
|           |             |      | ec. ed. larva, foll. chrys.                                                               |
|           |             | D.E. | Nauzica. (fem.) cfr. tab. 303. B. C.                                                      |
|           |             |      | (mas var.) Supp. t. 17. f. 2. 2b.                                                         |
|           | Ì           |      | larva et chrys.                                                                           |
| 7.        |             | F.   | BOMBIX Hyrtaca.                                                                           |
|           | 250.        | Λ.   | SATURNIA Apollonia.                                                                       |
| 8.        |             | В.   | Fabia.                                                                                    |
|           | 1           | C.   | PHALABNA Canente.                                                                         |
|           |             | D.   | NOCTUA Ammonia.                                                                           |
| 7.        |             | E.   | Hippasia.                                                                                 |
|           |             |      | Hypatia. Oli v. Enc. Meth. Nectuano. 122.                                                 |
|           |             | F.   | Alphea.                                                                                   |
|           | 251.        | A.   | PHALAENA Hesperia. (fcm.)                                                                 |
| <b>).</b> | . •         | В.   | mas (mas                                                                                  |
|           |             | C.D. | NOCTUA Cyllaria.                                                                          |
|           |             | E.   | BOMBIX Amynta. (fom.) cfr. tab. 306. C. (mas.)                                            |
| [.        |             | F.   | PHALAENA? Fulvia. (mas.)                                                                  |
|           | <b>252.</b> | A.   | GHELONIA sanguinolenta.                                                                   |
|           | ı<br>II     |      | erebus? Gootenarius.                                                                      |
| ,•        |             | C.   | PHALAENA Apidania. (mas.)                                                                 |
|           |             | D.   | ———— (fcm.)                                                                               |
| j         |             | E.   | NOCTUA Cupentia.                                                                          |
| •         |             | F.   | sbricaria bifasciata. cfr. Supp. tab. 23. f. 6.                                           |
| Ĭ         |             |      | бш. бп. larva, foll. chrys.                                                               |
| •         | <b>253.</b> | A.B. | BRASSOLIS sophorae. (fem.) 7 cfr. Supp. t. 3. f. 2a.  ——————————————————————————————————— |
|           |             | C.   | (mas.) \$ 2b. larva et chrys.                                                             |
| į         |             | 1    | M NYM-                                                                                    |
|           |             |      |                                                                                           |

| Pag. | Tab. | Fig. | j .                                                   |
|------|------|------|-------------------------------------------------------|
| 107. | 253. | D.E. | NYMPHALIS Mylitta. cfr. tab. 254. C. D. (max.)        |
|      |      |      | postverta. (fem.) God. Enc. Mak                       |
|      |      |      | IX. p. 419.                                           |
| 108. |      | F.G. | ARGYNNIS herz.                                        |
|      |      |      | Janthe. Fab. Ent. Syst. III. parti.                   |
|      |      |      | p. 102.                                               |
| ı    |      |      | God. Enc. Meth. IX. Sup.                              |
|      | į    |      | p. 818.                                               |
|      | 254. | A.B. | NYMPHALIS Aeropus. (fem.) cfr. tab. 111. F. G.        |
|      |      |      | (mes.)                                                |
| 109. |      | C.D. | postverta. (mas.) cfr. tab. 253. D.E.                 |
|      |      |      | (fam.)                                                |
|      |      |      | POLYOMMATUS Liger.                                    |
|      | 255. | A.B. | NYMPHALIS Manilia. cfr. tab. 28. D. E. et tab. ibici. |
|      |      |      | Lysianassa. (fem. var.) God. L.                       |
|      |      | C.D. | Adonia.                                               |
| 110. |      | E.F. | porphyria.                                            |
|      |      |      | Lysianassa. (fem. var.) God. Ll.                      |
|      | 256. |      | BIBLIS undularis. (mas.)                              |
| 4    | ļ    | C.D. | NYMPHALIS Astarte.                                    |
|      |      |      | Codomannus. Fab. Ent. Syst. III. peri                 |
|      |      |      | 1. p. 53                                              |
|      |      |      | God. Enc. Mah. L                                      |
|      | · ·  |      | p. 425.                                               |
| 711. | OFF  | E.F. | Nefte.                                                |
| •    | 207. | Α.   | CASTNIA Linus. HELICONIUS Flora.                      |
| 412. |      | B.C. |                                                       |
| ,    | •    | ı    | HF.                                                   |

| Pag. | Tab.        | Fig. | - <del></del>                                 |
|------|-------------|------|-----------------------------------------------|
|      |             |      |                                               |
| 112. | 257.        | D.E. | HELICONIUS Clio.                              |
| I    |             |      | Aegle. Fab. E. S. III. pars 1. p. 170.        |
|      |             |      | —— God. Enc. Math. IX. p. 213.                |
| 113. |             | F.   | psidii.                                       |
| 114. |             | G.   | PHALARNA Cunina.                              |
|      | 258.        | A.B. | PIERIS Belisama. (fem.)                       |
| 115. |             | C.D. | (mas.)                                        |
|      |             | E.F. | Aegialea. (mas.) Cram. et Boisd. cfr. tab.    |
|      |             |      | 189. D. E. (fcm.)                             |
|      |             | ı    | Pasithoë. (var.) God. 1. 1.                   |
| 117. | 259.        | A.B. | POLYOMMATUS Menalcas. cfr. tab. 48. E. (mas.) |
| •    |             |      | Erix. Fab. Ent. Syst. III. pers 1.            |
|      |             |      | p. 283.                                       |
|      |             |      | Herodotus. (fem.) God. 1. 1.                  |
|      |             | C.D. | Thallus. (fem.) cfr. tab. 6. E. F.            |
|      |             |      | (fcm.)                                        |
|      |             |      | Aeolus. (mas.) God. 1. 1.                     |
|      |             | E.F. | Atys. (mas.)                                  |
|      |             |      | Polybete. Linn. Syst. Nat. II. p.             |
|      |             |      | 787. n°. 218.                                 |
|      |             | ٠    | ——— God. E. M. IX. p. 626.                    |
|      | **          | G.H. | Atys. (fem.)                                  |
|      |             |      | Polybete. God. 1. 1.                          |
| 118. | <b>260.</b> | A.B. | HESPERIA. Idas.                               |
|      | 200.        |      |                                               |
|      |             |      |                                               |
|      |             |      | I. p. 333.                                    |
|      |             |      | . — God. Enc. Meth. IX. p.742.                |
| 1    | 1           | •    | M 2 HES-                                      |

|             | _    |      | ТОМ. Ш.                                                                                                                |
|-------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pag.        | Tab. | Fig. |                                                                                                                        |
| <b>218.</b> | 260. | C.   | HESPERIA Exadius. cfr. tab. 41. E. F.                                                                                  |
|             |      |      | ' Tityrus. (yar.) God. l. l. (1)                                                                                       |
|             |      | D.E. | Proteus.                                                                                                               |
| 119.        |      | F.G. | Catillus.                                                                                                              |
|             | 261. | A.B. | Busiris. (1/em.)                                                                                                       |
|             | 1    |      | Sebaldus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                                                                                 |
| •           | 1.   |      | <i>p.</i> 343.                                                                                                         |
|             |      |      | —— God. Enc. Meth. IX. p. 791.                                                                                         |
| 120.        |      | C.   | Busiris. (mas.)                                                                                                        |
| •           |      |      | Sebaldus. God. 1. 1.                                                                                                   |
|             |      | D.E. | Alemon.                                                                                                                |
| •           | 200  | F.G. | Assaracus.                                                                                                             |
| ILI.        | 202. | A.B. | BREBUS? Alciphron. (mas.) cfr. tab. 133. E. (fex.)                                                                     |
|             | i    |      | caricae. Fab. 1. 1.                                                                                                    |
|             |      | C.D. | CORONIS? Orithea. (fem.) (2)                                                                                           |
|             |      |      |                                                                                                                        |
|             | 1    | Ī    | (1) Potius varietatem prioris haberem, quum etiam pa-<br>gina superiore, uti Cramerus affirmat, huic similis sit.      |
|             |      |      | (2) Auctor in textu dicit, antennas hujus insecti capita-                                                              |
|             | :    | Ì    | tas esse, sed in mare pectinatas, cujus rei in ceteris Lepi-                                                           |
|             |      |      | dopteris nullum exemplum novi, unde verisimiliter exem-<br>plar Crameri falsis instructum fuit antennia. Im duobas     |
|             |      | ł    | quae vidi hujus speciei exemplaribus, antennae manifeste                                                               |
|             | }    | :    | fusiformes erant, paulum hirsutae, articulis distinctis.                                                               |
|             | 1    | 1    | palpi vero et pedes uti in genere Urania, ad quod genere forte referri posset hace species, nisi posticae alae retine- |
|             |      |      | culo munitae essent, unde patet ad familiam Hesper-                                                                    |
|             |      |      | Sphingidum eam partinere. Quum igitur ad aliquod gene                                                                  |
| •           |      | 1    | referenda esset, sub genere Coronis cam collocavi, se quod mihi proxime accedere videtur.                              |
|             |      |      | Tarana Aranama and Aranama                                                                                             |

| Pag. | Tab.         | Fig. |                                                    |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------|
| 192. | 262.         | E.   | CALLIMORPHA Liris. (fatt.) efr. tab. 68. F. (mas.) |
| 123. |              | F.G. | HERMINIA Tomyris.                                  |
|      | 263.         | A.B. | ERBBUS? dominia (fom.)                             |
|      |              | ;    | Chione. Oliv. Rns. Meth. Noctua no.51.             |
| 24.  |              | C.   | BOTYS Tyres.                                       |
|      |              | D.   | PHALAENA Circe. (mas.) cff-tab- 274. E. (fan:)     |
| 125. |              | E.   | CALLIMORPHA tricolora. (fem.)                      |
| 126. |              | F.   | Aglaura.                                           |
|      | 264.         | A.   | GLAUCOPIS AUTATA.                                  |
| 27.  |              | B.   | NOCTUA Marthesia.                                  |
|      |              | C.   | CHELONIA VIDUA.                                    |
| 128. |              | D.   | NOCTUA filia.                                      |
|      |              | E.   | HERMINIA pueritia.                                 |
|      |              | F.   | BOTYS neptis.                                      |
|      | }            | G.   | PHYCIS nobilitella.                                |
| 29.  | 265.         | A.B. | PAPILIO Polites. (mas.) cfr. tab. 141. B. Supp.    |
|      |              |      | t. 33. f. 1. 12. (var.?)                           |
|      |              |      | Pammon. (fem.) Boisd. Spec. des Lép.               |
|      |              | 1    | I. p. 272.                                         |
|      |              | C.   | Polites. (fem.)                                    |
|      |              |      | Pammon. — Boisd. 1. 1.                             |
|      | ł            | D.   | BOMBIX Amilia. (mas.)                              |
| 30.  |              | B.   | (fem.)                                             |
|      |              | F.   | lanata. (mas.)                                     |
| 31.  |              | G.   | (fem.)                                             |
|      | <b>266</b> . | A.B. | DANAIS Midamus. Cram. et Fab.                      |
| ٠    |              |      | Prothoë. (fem.) God. Enc. M. IX. p. 177.           |
|      |              |      | - DA-                                              |
|      |              |      |                                                    |

#### COMMENTATIO

| Pag. | Tab.         | Fig.     |                                                                                                            |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 132. | 266.         | C.       | CANAIS Basilissa.  Claudia. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 42.  God. Enc. Meth. IX. p. 182.               |
| •    |              | D.       | Midamus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 39.                                                               |
| 138. |              | E.F.     | Midamus. Fab. l. l. Coreta. God. Enc. Meth. IX. p. 178.                                                    |
|      | <b>267</b> . | A.B.     | SPHINX Achmenides. cfr. tab. 225. C.                                                                       |
| 136. |              | c.       | vitis. (mas.) cfr. tab. 268. E. (fem.)                                                                     |
| 137. | ł            | D.       | CHELONIA Cyane.                                                                                            |
|      |              | E.       | NOCTUA materna. (mas.) cfr. tab. 174. B. (fes.) hibrida. Fab. l. L.                                        |
| ·    |              | F.       | erebus Umminia.                                                                                            |
| 138. | 268          | A.B.     | ACRAEA Eponia. (mas.)  serena. F a b. Ent. Syst. III. pars 1. p. 164.  ——————————————————————————————————— |
|      | 1            |          | · †                                                                                                        |
| •    |              | C.D      | serena. (fem.) God. l. l.                                                                                  |
|      |              | E.       | SPHINX vitis. (fem.) cfr. tab. 267. C. (mas.)                                                              |
|      |              | F.<br>G. | saturnia Liberia. (mas.) cfr. Supp. t. 16. f. 7. 7f. 7g. larva, foll chrys.                                |
|      |              | 1        | PA-                                                                                                        |
|      |              |          | (1) Pro verbo la femelle legendum est le melle et vice<br>versa, uti ex descriptione Godartii satis patet. |

| Pag  | . Tab. | Fig.                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139. | 269.   | A.B.                                                                                                          | PAPILIO Amosis. (mas var.) cfr. tab. 29. E. (mas.)  Supp. tab. 1. f. 1a. 1b. larva et chrys.  Hippasan. (fem.) Boisd. Spec. des Lép.  I. p. 281. |
|      |        | C.D.                                                                                                          | SERICARIA Membilaria. (fem.)                                                                                                                     |
| 140. |        | 1                                                                                                             | BREBUS Caraneus.                                                                                                                                 |
|      | 1      | 1                                                                                                             | PIERIS Mesentina. (mas.)                                                                                                                         |
|      |        | a de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de | ERYCINA Epitus.                                                                                                                                  |
|      |        |                                                                                                               | Epigia. God. Enc. Meth. IX. p. 577.                                                                                                              |
| 41.  |        | D.E.                                                                                                          | POLYOMMATUS Ladon.                                                                                                                               |
|      |        | F.G.                                                                                                          | Jolaus. cfr. Supp. tab. 33. f. 5. 5d. (mas.)                                                                                                     |
|      |        |                                                                                                               | Lara. Linn. Syst. Nat. II. p. 791.                                                                                                               |
|      | İ      | ·                                                                                                             | - Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                                                                                                                   |
|      |        |                                                                                                               | p. 315.                                                                                                                                          |
|      |        |                                                                                                               | — (fem.) God. Enc. Meth. IX.                                                                                                                     |
| •    |        |                                                                                                               | p. 675.                                                                                                                                          |
|      |        | H.                                                                                                            | HESPERIA Melander.                                                                                                                               |
| 1    | 271.   | <b>A.</b> B.                                                                                                  | ERYCINA Fatima. (mas.)                                                                                                                           |
|      |        |                                                                                                               | Ovidius. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                                                                                                            |
|      |        |                                                                                                               | p. 320.                                                                                                                                          |
|      | •      |                                                                                                               | ——— (mas.) God. Enc. Meth. IX.                                                                                                                   |
| l    |        |                                                                                                               | P. 571.                                                                                                                                          |
|      | !      | C.D.                                                                                                          | Fatima. (fem.)                                                                                                                                   |
|      |        |                                                                                                               | Ovidius. (fem.) God. 1. 1.                                                                                                                       |
| I    |        |                                                                                                               | Bry-                                                                                                                                             |

#### COMMENTATIO

| Pag. | Tab.    | Fig.       | •                                                |
|------|---------|------------|--------------------------------------------------|
| 142. | 271.    | E.F.       | ERYCINA Mandana. (mas.)                          |
| •    | ·       |            | Arminius. Fab. E.S. III. pars 1. p. 155.         |
| •    |         |            | (mas var.) God. Enc. Mesh.                       |
|      | Ì       |            | IX. p. 571.                                      |
|      | Î       |            | Ops. Humb. et Bonpl. Rec. d'obs. de              |
|      |         |            | Zool. II. p. 89. tab. 27. f. 3. 4.               |
|      |         | G.H.       | ERYCINA Dindyma.                                 |
|      | 272.    | l.         | BOMBIX. regina.                                  |
| 143. |         |            | SATURNIA mirabilis.                              |
|      |         | C.D.       | 1                                                |
| 144. | ,       | E.F.       | NOCTUA adjutrix.                                 |
|      |         | 8          | Epopea.                                          |
|      | 273.    | l          | PIERIS Delia. Cram. et Boisd.                    |
|      | <b></b> |            | Elatea. (var.) God. Enc. Meth. IX. Supp.         |
|      | •       |            | p. 805.                                          |
|      |         | B.C.       | PHALAENA lactucina. (mas.)                       |
| 145. | -       |            | HERMINIA? Cocala.                                |
| -40. |         |            | NOCTUA Achatina. (fem.) cfr. tab. 288. A. (mas.) |
|      |         |            | stuposa. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.42.      |
|      |         |            | - Oliv. Enc. Meth. Noctus no. 144.               |
| . '  |         | F.G.       |                                                  |
| 146. |         | F.G.<br>H. | ——— Virbia.                                      |
| 1400 | 274     | A.         | erebus retorta. (fem.) cfr. tab. 116. D. (mas.)  |
| •    |         | B.         | obscurus.                                        |
|      |         |            | retorta. (fem. var.) nobis.                      |
|      |         | C.         | Javanus.                                         |
| 147. |         | C.         | luminosus.                                       |
| • •  |         | [          | PHA-                                             |

| Pag. | Tab  | . Fig.         | <b>1</b>                                                                                                                                             |
|------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147. | 274  | E.<br>F.       | PHALARNA Circe. (fem.) cfr. tab. 263. D. (mas.) CHELONIA nitida. cfr. Supp. tab. 16. f. 6. 6e. larva et chrys. elegans. Oliv. Enc. M. Noctua 20. 97. |
| 148. | 275  | B.             | BOTYS Nitocris.  NOCTUA Timais.  PHALAENA Titea.                                                                                                     |
| 149. |      | D.<br>E.<br>F. | HERMINIA Orosia.  NOCTUA Erechthea.  Spadix.                                                                                                         |
| 150. | 276. | H.             | PHALABNA Virginiaria.  SERICARIA idonea.  NOCTUA UXOria.  SOFOR.                                                                                     |
| 151. |      | c.             | CHELONIA? vitrea.  NOCTUA ocellata. (fem.)  ———————————————————————————————————                                                                      |
| 152. | ·    | F.<br>G.       | PHALAENA politata. (fem.) cfr. Supp. tab. 31. fig. 4. (mas.) Erota.                                                                                  |
| 153. | 277. | 1              | PAPILIO Severus. (mas.) cfr. tab. 278. A. B. (fom.)  ———— Tullus.                                                                                    |
| 154. | 278. | A.B.<br>C.D.   | Panthonus. cfr. tab. 386. C. D. (fem.) Pompejus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1 p. 18. God. Enc. Meth. IX. p. 36.                                       |
|      |      |                | Arbates. (mas.) Boisd. Sp. des Lép. I.p. 290.  N                                                                                                     |

| Pag. | Tab. | Fig. |                                              |
|------|------|------|----------------------------------------------|
| 155. | 279. | A.B. | PAPILIO Aeneas. (mas.)                       |
| 156. |      |      | (fcm.)                                       |
|      |      |      | DANAIS Ismare. (mas.)                        |
| 157. | 280. | A.B. | vanessa Juliana.                             |
|      |      |      | HELICONIUS Eurytea.                          |
|      |      |      | Eudema. God. Enc. Meth. IX. p. 14            |
|      |      | D.   | PIERIS Eumelia. cfr. tab. 353. C. D. (mas.)  |
|      |      | ٠    | Enodia. God. Enc. Meth. IX. p. 166.          |
|      |      |      | Vocula. (fem.) Boisd. Spec. des La           |
|      |      |      | ; b tit                                      |
| 158. |      | E.F. | BRYCINA Phlegias.                            |
| •    |      |      | Allica, Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.44    |
| •    |      |      | — God. Enc. Meth. IX. p. 56.                 |
|      | 281. | A.B. | NYMPHALIS Anna.                              |
|      |      |      | Maja. Fab. Ent. Syst. III. per L             |
|      |      |      | p. 136.                                      |
|      |      |      | God. Enc. Meth. IX. p. 417.                  |
|      | ĺ    | •    | ARGYNNIS Egista.                             |
| 159. | İ    | E.F. | vanessa Orithyia.                            |
|      |      | ٠    | Orthosia. God. Enc. Mesh. IX.                |
|      |      |      | p. 821-                                      |
|      | 282. | A.B. | ERYCINA Orestes. cfr. tab. 353. A. B. (mas?) |
|      |      | -    | Soronus. (fem.?) God. Enc. Mai. I            |
|      |      |      | p. 57:                                       |
| • •  |      | C.D. | POLYOMMATUS Pelagon. (fem.) cfr. tab. 380.   |
|      | }    |      | C. (fas.                                     |
|      | I    |      |                                              |

7

| Pag.        | Tab.       | Fig. | 1 0 10 110                               |
|-------------|------------|------|------------------------------------------|
| x 59.       | 282.       | E.   | POLYOMMATUS Silenus. (fem.)              |
|             |            |      | Chiton. Fab. Ent. Syst. III. pars        |
| •           | ,          | ٠,   | 1. p. 162.                               |
|             |            |      | —— Donow. Ins. of India fasc.            |
|             |            |      | 1. tab. 3. f. 1.                         |
|             |            |      | Phaleros. Linn. Syst. Nat. II. p.        |
|             |            | ·    | 797. n°. 272.                            |
|             |            |      | (fom.) God. Enc. Meth.                   |
|             |            | ļ    | IX. pr 628.                              |
|             |            |      | Agis. Drary tom. III. t. 26 f. 3. 4.     |
| 160.        | 1          | F.G. |                                          |
|             |            | H.   | Larydas.                                 |
|             | 283.       | A.B. | HESPERIA Astylos.                        |
| <b>161.</b> |            | C.D. | Broteas. cfr. Supp. tab. 17. f. 6. 6g.   |
|             |            | _    | larva et chrys. (1)                      |
|             |            | E.   | Aulestes. (mas.) cfr. tab. 111. D.E. et  |
|             |            | Ċ    | tab. ibi cit.                            |
|             |            |      | Acastus. (var.) God. 1. 1.               |
|             | <b>]</b> . | F.G. | F                                        |
|             |            |      | , Acastus. (var.) God. l. l.             |
| 162.        | 284.       | A.B. |                                          |
|             |            |      | va et chrys. (?)                         |
|             |            |      | mercatus. God. Enc. Meth. IX. p. 741.    |
| 163.        | 1.         | C.D. | Cretheus. cfr. Supp. tab. 39. fig. 7.7f. |
|             |            | E.   | Chromus. (var.)                          |
|             |            |      |                                          |
|             |            | ,    | (1) Forte eadem species quam prior.      |
|             | •          | Į    | N 2                                      |

|      |      |             | A, W A140 44601                                 |
|------|------|-------------|-------------------------------------------------|
| Pag. | Tab  | Fig.        |                                                 |
| 163. | 284. | F.          | Hesperia Peleus.                                |
| 164. |      | G.          | Ladon:                                          |
| . 48 | ı.   | •           | Thrax? God. Enc. Meth. IX. p. 74.               |
| •    | 285. | A.,         | sphinx. Menephron.                              |
| . •  |      | В           | Opheltes.                                       |
| 165. | ٠.   | ·C.         | MACRAGLOSSUM Faro.                              |
| 1    |      | D.          | sphinx Hippothous.                              |
| 166. |      | E.          | Bacus.                                          |
| •    | 286. | · <b>A.</b> | GLAUCOPIS Hippothes. (1)                        |
|      | ٠,   |             | serigaria Melanthus. (fem.)                     |
| 167. |      | C.D.        | HEPIALUS Venus. (fam.) (2)                      |
| 168. |      | E.F.        | HERMINIA Alope. (fem.)                          |
| 169. | 287. | Λ.          | syntomis Heber. cfr. Supp. tab. 40. f. 3. 32.3h |
| -    | [    |             | larva, foli. chrys.                             |
|      |      | B,          | ZEUZERA Pyracmon. (3)                           |
|      |      | ٠.          | SERI-                                           |
|      |      |             |                                                 |

(1) Antennae paulisper sunt pectinatae.

- (2) Propter antennarum longitudinem non videtar ai acques pertinere, sed auctor dicit in exemplari securit quod confecta est delineatio, eas paulo ante basia freta fuisse; quomodo igitur eas delineare potuit non vide. Unum tantum hujus speciei exemplar vidi, quod etim alternis carebat, fortasse idem quod Cramerus ante econo habuit.
  - (3) In descriptione dicitur, antennas priamaticas and sub finem uncinatas, ideoque ad genus Sphinz periame videretur, sed habitus insecti mihi tantopere cum hac tennarum forma pugnare videtur, ut non dubitam qui tisse sint. Quum etiam lingua, uti auctor affirmat, brevis-

| Tab. | Fig. |                                                                                                                                                              |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 287. | C.   | sericaria Caprotina. (fcm.)                                                                                                                                  |
|      | D.   | HERMINIA Bricats. (fem.) cfr. tab. 370. E. (mas.)                                                                                                            |
|      | E.   | SATURNIA Zerbina.                                                                                                                                            |
|      | F.   | flavaria.                                                                                                                                                    |
|      | G.   | PHALABNA brunnea.                                                                                                                                            |
| 288. | Λ.   | NOCTUA Achatina. (mas.) cfr. tab. 273. E. (fem.) stuposa. Oliv. l. l.                                                                                        |
|      | B.C. | PHALAENA Clelia.                                                                                                                                             |
|      | D.   | CALLIMORPHA cribraria. cfr. tab. 208. C. G.                                                                                                                  |
|      | E.F. | PHALARNA Eleonora. (mas.)                                                                                                                                    |
| ,    | G.   | (fcm.)                                                                                                                                                       |
|      |      | ma sit, ad genus Cossus referendum esse puto, vel potius ad genus Zeuzera, quia prioris unica tantum species cognita est. Ipsum autem insectum nunquam vidi. |

**>0130)(1510**×

### TOMUS IV.

| 1    | •      |      | •       | •                                           |
|------|--------|------|---------|---------------------------------------------|
| Pag. | Tab.   | Fig. |         | •                                           |
| I,   | 289.   | A.B. | VANESSA | Sabina. (fem.)                              |
|      |        | C.D. |         | (mas <sub>b</sub> )                         |
|      |        | E.F. | SATYRUS | Mermeria. (fem.) cfr. tab. 96. B. (mal.)    |
| 2.   | 290.   | A.B. | VANESSA | Orithyia. (mas.) 7 cfr. tab. 19. C. D. a    |
|      |        | C.D. |         | (fem.) \( \) tab. ibi cit.                  |
| 4.   |        | E.F. | ,       | Genoveva. cfr. tab. 21. C. D. (mas.) 203.   |
| •    |        |      | , ,,    | C. D. (fem. var.)                           |
|      |        |      |         | Larinia. (fem. var.) God. 1. 1.             |
| 5.   | 291.   | A.B. | SATYRUS | lena. (mas.) cfr. tab. 198. D. E. (fcs.)    |
| 3•   |        | C.D. | Ĭ.      | Piera. (fem.)                               |
| 7•   |        | E.   |         | (mas.)                                      |
| •    |        | F.   |         | Mycena. cfr. tab. 26. A. B. 292. B. C.      |
|      |        |      |         | (var.)                                      |
|      |        |      |         | Banksia. (var.) God. 1. 1.                  |
| 8.   | 292.   | A.   |         | Leda. (fem.) cfr. tab. 196. C. D. (mas.)    |
|      |        | B.   |         | Phedima. cfr. tab. 26. A. B. 291. F. (781.) |
|      |        |      |         | Banksia. (var.) God. 1. L.                  |
|      |        | C.   |         | Arcensia.                                   |
|      |        |      |         | Banksia. (var.) God. 1. 1.                  |
|      | i<br>; |      |         | ,                                           |
|      | i i    | l    | i       | \$A·                                        |

## TOM. IV.

| )ag | . Tab         | . Fig. |                                              |
|-----|---------------|--------|----------------------------------------------|
| 9.  | 292           | D.E    | SATYRUS Junia. (fem.) cfr. tab. 151. C. D.   |
|     |               |        | Lea. God. Enc. Meth. IX. p. 492.             |
|     | 1             | F.G    | Ebusa. (fem.)                                |
|     |               |        | aranea. God. Enc. Meth. IX. p. 492.          |
| 10  | · <b>29</b> 3 | A.B    |                                              |
| •   |               | 1      | Tolumnia. (fem.) God. Enc. Meth. 1X.         |
|     |               |        | p. 491.                                      |
|     |               | C.     | Myncea.                                      |
|     | Į             | D.E    | . Clarissa.                                  |
|     |               | l      | Penelope. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.96. |
|     |               |        | God. Enc. Meth. IX. p. 489.                  |
|     |               | F.     | ———— Camerta.                                |
|     |               |        | Sosibius. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.       |
|     |               |        | p. 219.                                      |
| ~•  |               |        | God. Enc. Meth. IX. p. 495.                  |
| ī.  |               | G.H.   |                                              |
|     |               | l      | Baldus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 323. |
|     |               |        | ———God. Enc. Meth. IX. p. 551.               |
| i   | 294.          | A.B.   | Arcesilaus. (fem.) cfr. Supp. tab. 6. f. 1.  |
|     |               |        | 12. larva et chrys.                          |
|     |               |        | Chorinaeus. Fab. E. S. III. pars 1. p. 72.   |
|     |               |        | . (mas.) (?) God. Enc. Meth.                 |
| ł   |               |        | IX. p. 480.                                  |
| ı   |               | C.D.   | ———— Arcesilaus. (mas.)                      |
|     |               |        | . Chorinaeus. (fem.) (?) God. 1. 1.          |
|     | <b>295</b> .  |        | vanessa? Sophonisba.                         |
|     |               | C·D·   | CETHOSIA Cyane.                              |
| 1   | i             | ı      | PA.                                          |

# TOM. IV.

| Pag.   | Tab.         | Fig. |                                            |
|--------|--------------|------|--------------------------------------------|
| 13.    | <b>295</b> . | E.F. | PAPILIO Panope. (fem.)                     |
| 15.    | 296.         | A.B. | NYMPHALIS Columella. (etiam in Europa.)    |
|        |              |      | aceris. Fab. E. S. III. pars 1. p. u.      |
|        |              |      | - God. Enc. Meth. IX. p. 15.               |
|        |              |      | —— Och sen h. tom. L. p. 136. E.           |
|        |              |      | Plautilla. Hübner tab. 21. f. 99. m.       |
|        |              | C.D. | ———— Coenobita. (etiam in Europa.)         |
|        |              |      | Lucilla. Fab. Ent. Syst. III. par:         |
|        |              |      | p. 76.                                     |
| •      |              |      | God. Enc. Meth. IX. p. 43L                 |
|        | •            |      | Hübner tab. 21. f. 101.101.                |
|        |              | E.F. | Leucothoë.                                 |
| - 6    | 007          |      | aceris. God. l. l.                         |
| 10.    | 297.         |      | HELICONIUS Andraemona.                     |
|        |              | В.   | Udalrica.                                  |
|        |              |      | Andraemona. God. Enc. Meti. IX.            |
|        |              | 2.5  | p. 206.                                    |
| 17.    |              | C.D. |                                            |
| ·      |              | E.   | Ludovica. cfr. tab. 191. D.                |
| . 1    |              |      | Egena. Fab. Ent. Syst. III. pers 1.        |
|        |              |      | God. Enc. Meth. IX. p. 216.                |
|        |              |      | —— Herbst tab. 96. fig. 4.                 |
|        |              | E    | Equicola.                                  |
| ١      | 000          | F.   | ACRABA Terpsichore. (fem.)                 |
|        | <b>298</b> . | n.b. | Vesta. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 16; |
| a<br>4 |              |      | God. Enc. Meth. IX. p. 233.                |
|        |              | }    | ACRAD                                      |
| •      | •            |      | 1                                          |

| Pag | -   Tab | Fig. |                                              |
|-----|---------|------|----------------------------------------------|
| 17  | 298     | C.   | ACRAEA Terpsichore. (mas.)                   |
|     |         | 1    | Vesta. God. 1. 1.                            |
| 18. | ,       | D.E. | Cephea. (fcm.)                               |
|     |         |      | violae. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 164. |
|     | ł       |      | God. Enc. Math. IX. p. 231.                  |
| . • |         | 1    | Herbet sab. 82. fig. 4. 5.                   |
|     |         | F.G. |                                              |
|     | 299     | A.B. | PIERIS Aurora. (mas.)                        |
|     |         |      | Titea. God. Enc. Meth. IX. p. 124.           |
| •   | 1       |      | Eucharis. Boisd. Spec. des Lép. I. p. 568.   |
| 19. | i       | C.D. | —— Aurora. (fem.)                            |
|     |         |      | Eucharis. Boisd. 1. 1.                       |
| •   | •       | E.F. | POLYOMMATUS Nedymond.                        |
|     |         | G.H. | Eumolpus.                                    |
| 20. | 300.    | A.B. | Camillus.                                    |
|     |         |      | Isarchus. Fab. Ent. Syst. III. pars          |
|     |         |      | 1. p. 316.                                   |
|     |         |      | God. E. M. IX. p. 679.                       |
|     |         |      | Herbst tab. 320. fig. 8.9.                   |
| ,   |         |      | Isis. Drury II. tab. 3. f. 4. 5.             |
|     |         | C.D. | HESPERIA Ebusus.                             |
|     |         | E.F. | Fantasos. (mas.) cfr. tab. 365. G. H.        |
|     |         |      | Abebalus. God. Enc. Meth. IX. p. 754.        |
|     |         | G.H. | Crinisus.                                    |
| 21. | 301,    | A.   | sphinx rustica.  Lucetus.                    |
|     |         | В.   | Lucetus.                                     |
| 22. |         | C.   | Eunotrus. (mas.)                             |
|     |         | 1    | O SPHINK                                     |

| Pag.       | Tab.       | [Fig.    |                                                    |
|------------|------------|----------|----------------------------------------------------|
|            | <b> </b> - |          | sphinx Elio. (mas.)                                |
|            | 301.       | 4        |                                                    |
| 23.        |            | 1        | Sciron. (mas.)                                     |
|            | ļ          | F.       | —— Neoptolemus. (mas.)                             |
|            |            | G.       | Alope,                                             |
| 24.        | 302.       | A.B.     | SATURNIA. Capensis. (mas.) cfr. tab. 325. G. (fa.) |
| •          | '          |          | Cytherea. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.             |
|            |            |          | <b>p.</b> 41a                                      |
|            |            |          | Oliv. Enc. Meth. Bombix 2.1                        |
| 25.        |            | C.D.     | honesta. (mas.)                                    |
|            |            | E.F.     | BOMBIX Molina (fem.) cfr. tab. 396. B. (se.        |
| •          | }          |          | Supp. tab. 22. f. 4. 4d. larva et chy              |
|            | 303.       | A.       | Calchas.                                           |
| <b>26.</b> |            | B.C.     | SATURNIA Nausica. (mas var.) cfr. 12b, 249. D.E.   |
|            |            | D.E.     | Io. (fem.) cfr. Supp. tab. 17. f. 3. km.           |
| 27.        |            | F.G.     | — (mas.) cfr. Supp. tab. 17, f. 3c.                |
|            |            |          | gd. larva a foll.                                  |
|            | 304.       | A.       | Metea.                                             |
| 28.        |            | В.       | вомвіх domina. cfr. Supp. tab. 24. f. 1. 12. 12.   |
|            |            |          | larva, foll. chr.                                  |
| ·          |            | C.       | obsoleta.                                          |
|            |            | C.<br>D. | canitia.                                           |
| 29.        |            | E.       | pithyocampa. (mas.)                                |
| ->-        |            |          | Deiopea. Oliv. Enc. Meth. Bombiz n.7               |
| •          | İ          | F.       | ——— pithyocampa. (fem.)                            |
|            |            |          | Deiopea. Oliv. l. l.                               |
|            | 905        | <b>A</b> | SATURNIA peregrina.                                |
| 30.        | 305.       | R.       | BOMBIX rustica.                                    |
|            | 1          | D.       | BUMBIX Tustica.                                    |
|            | 1          | 4        | •••                                                |

| Tab.         | Fig.      |                                                                      |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 305.         | C.        | NOTODONTA Nesea. (fem.) cfr. Supp. tab. 22. f.                       |
| ,            |           | б. бg. larva et chrys.                                               |
|              | D.        | PHALAENA Martia.                                                     |
| ,            | E.        | Nina.                                                                |
|              | F.        | noctua? bellatrix. cfr. Supp. tab. 22. ft 3. 3c. latva et chrys.     |
| <b>306</b> . | Λ.        | BOMBIX agresta. cfr. Supp. tab. 22. f. 1. 1a. 1b.                    |
|              | B.        | nuda. (fem.) efr. Supp. tab. 18. f. 2—20.                            |
|              | -         | larva, folt. chrys.                                                  |
|              |           | •                                                                    |
|              | C.        | Amynta. (mas.) cfr. tab. n51. E. (fem.)                              |
|              | D.E.      | verago. (fem.) cfr. tab. 162. D. E. (max.)                           |
|              |           | Supp. t. 24. f. 6. 6k. larva et chrys.                               |
|              | F.        | dolabrata. (fem.)                                                    |
|              | G.        | larva, foll. chrys.                                                  |
| 307.         | Λ.        | avia. (fem.)                                                         |
|              | В.        | netrix. cfr. Supp. tab. 24. f. 2. 2c. 2d.                            |
|              |           | larva, foll. chrys.                                                  |
|              | C.        | flavata.                                                             |
|              |           | unicolor. Oliv. Enc. Meth. Bombix no. 237.                           |
|              | D.        | SERICARIA Pilumnia.                                                  |
|              | E.        | altrix.                                                              |
|              | F.        | punctata.                                                            |
|              | G.        | BOMBIX fusca.                                                        |
| 200          | 1         | 1                                                                    |
| 308          | A.        | NOCTUA Schneideriana. cfr. Supp. tab. 22. f. 8.  8i. larva et chrys. |
|              | <b>B.</b> | PHALAENA Sthenelea.                                                  |
|              |           | O 2 PHA-                                                             |

| Pag. | Tab. | Fig.      |                                                                |
|------|------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 38.  | 308. | C.        | PHALAENA ludata.                                               |
| _    |      | D.        | CHELONIA Tharis.                                               |
| 39.  |      | 1         | NOCTUA Chera.                                                  |
|      |      | F.        | BOMBIX Simois.                                                 |
|      | 309. | Λ.        | EREBUS Herillus. (fem.)                                        |
|      |      | B.C.      | (mas.)                                                         |
| 40.  |      | D.        | Helimus.                                                       |
| 4    |      | E.        | MOCTUA Sterope. (fem.) cfr. tab. 318. C. (see                  |
| 41.  | 1    | P.        | politia.                                                       |
|      | 310. | A.B.      | erebus Stollienus.                                             |
|      | 1    | C.        | NOCTUA Ebalca.                                                 |
| 49.  |      | D.        | Androgea.                                                      |
|      |      | E.        | Caedica.                                                       |
|      |      | F.        | Chorinea.                                                      |
|      | 1    | G.        | ERBRUS Dares.                                                  |
| 43.  | 311. | A.        | noctua idones.                                                 |
|      |      | <b>B.</b> | clara. (fem.) cfr. tab. 400. L. (mai.)                         |
| 44.  | 1    | C.        | Dindyma.                                                       |
|      |      | D.        | viridata.                                                      |
| 45.  | 1    | E.        | 00. (fem.)                                                     |
|      | i    | F.        | (mas.)                                                         |
|      |      | G.        | stygia Coras.  NOCTUA nutrix. cfr. Supp. tab. 18. f. 8. 80. k. |
| 46.  | 312. | Λ.        | STYGIA CORS.                                                   |
|      | }    | <b>B.</b> | NOCTUA nutrix. cfr. Supp. tab. 18. f. 8. 80. k.                |
|      | 1.   | 1         | Va. et chr.                                                    |
| 47-  |      | C.<br>D.  | Sterope. (mas.) cfr. tab. 309. E. (fa.)                        |
|      |      | D.        |                                                                |
|      | Ţ    | •         | \$ moc 1                                                       |

| Pag. | Tab. | Fig. | i                |                                         |
|------|------|------|------------------|-----------------------------------------|
| 48.  | 312. | E.   | NOCTUA           | Hylaea.                                 |
|      | - 1  | F.   |                  | Marcellina.                             |
|      |      | G.   | BOTYS?           | Tedea.                                  |
| 49.  | 313. | A.B. | Pa <b>v</b> onia | Quiteria. (fem.)                        |
|      |      |      |                  | cassiae. God. Enc. Meth. IX. p. 454.    |
|      |      | C.D. |                  | Quiteria. (mas.)                        |
|      |      |      |                  | cassiae. God. 1. 1.                     |
| 50.  |      | E.F. | SATYRUS          | Arete. cfr. tab. 79. C. D.              |
|      | •    | ł    |                  | Europa. (var.) God. 1. 1.               |
|      | 314. | A.B. |                  | Otrea. cfr. tab. 144. E. F. 326. D. E.  |
|      | l    | 1    |                  | F. (var.)                               |
|      |      | İ    |                  | Polydecta. (var.) God. Enc. Meth. IX.   |
|      |      |      | į                | p. 511.                                 |
|      | j    | C.D. |                  | Cassus. Cram. et God.                   |
|      |      | Į    |                  | Hyperbius? Fab. Ent. Syst. III. pars 1. |
|      |      |      | 1                | p. 215.                                 |
| 51.  |      | E.F. |                  | Macone.                                 |
|      | 1    |      |                  | Egeria. Linn. Syst. Nat. II. p. 771.    |
|      | j    |      | ·                | n°. 143.                                |
|      | İ    |      | İ                | Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 94.     |
|      |      |      |                  | ——— God. Enc. Meth. IX. p. 504.         |
| 52.  | 315  | A.   |                  | Pireta. cfr. tab. 387. E. (var.)        |
|      |      |      | 1                | Andromeda. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. |
|      | 1    | 1    |                  | p. 184.                                 |
|      | 1    | ·    |                  | God. Enc. Meth. IX. p. 483.             |
|      |      |      |                  | Menander. Drury III. tab. 38. f. 3.     |
|      |      |      |                  | ——— Herbst tab. 84. fig. 6.             |
|      | 1    | Ī    | ŧ                | NYM-                                    |

| Pag.       | Tab. | Fig.         |                                                                                                                    |
|------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53-        | 315. | B.C.         | NYMPHALIS Zingha.  Berenice. Fab. Ent. Syst. III. pent.  p. 14  Drury IH. tab. 11. f. 14  God. Enc. Meth. IX. p.34 |
|            |      | D.E.         | HELICONIUS diaphanus. (fem.) cfr. tab. 231. (ms.)                                                                  |
| 54•        |      | F.           | Nisea. God. Enc. Meth. IX. p. 215.                                                                                 |
|            |      | G.           | Nisea. God. 1. 1.                                                                                                  |
| 55•        | 316. | A.C.         | Passinuntia. cfr. tab. 90. A. (var.) Eva. God. l. l.                                                               |
|            |      | В.           | Passinuntia. Eva. (var.) God. l. l.                                                                                |
| •          |      | D.E.<br>F.G. | NYMPHALIS Nauplia. (fcm.) ————————————————————————————————————                                                     |
| <b>56.</b> | 317. | A.B.         | Oeclus. Fab. E. S. III. pars 1. p. 63  God. Enc. Meth. IX. p. 355                                                  |
| 57•        |      | E.F.         | I de la desar la Carante de la like                                                                                |
| 58.        | 318  | A.B.         | 2. Mr.                                                                                                             |
|            |      |              | Archelaus. God. Enc. Meth. IX. p. 32.  Anchisiades. Boisd. Spec. des Lép. 12.  p. 27.  N.                          |

| Pag. | Tab         | · Fig. |                                                    |
|------|-------------|--------|----------------------------------------------------|
| 59.  | 318         | .C.D.  | PAPILIO Anchises. (mas.)                           |
|      |             |        | Archelaus. God. 1. 1.                              |
| бо.  |             | E.F.   | Aristaeus.                                         |
| б1.  | 319         | Α.     | PIERIS Pamela. cfr. tab. 63. A. B. (mas.)          |
|      |             |        | Pyrrha. (fem.) God. Enc. Meth. IX. Supp.           |
|      |             | İ      |                                                    |
|      |             |        | p. 805.  —— Boisd. Spec. des Lép. I.               |
|      | <b>!</b> ., | 1      |                                                    |
| •    |             | B.C.   | Polyommatus Beon. cfr. tab. 340. I. K.             |
| б2.  |             | D.E.   |                                                    |
|      |             |        | Cajus. Fab. Ent. Syst. III. pars                   |
|      |             |        |                                                    |
|      |             | ·      | 1. pl 296.                                         |
| • •  |             | F.G.   | God. Enc. Moth. IX. p. 701.  HESPERIA Adrastus.    |
|      |             |        | ·                                                  |
| •    | 320.        | A.B.   | Nero. God. Enc. Meth. IX. p. 752,?                 |
|      | 0.20.       |        | PIERIS Autonoë. (fem.) cfr. tab. 187. C. D. (mas.) |
|      |             |        | Supp. tab. 33. f. 3. 3c. (yar.)                    |
| 64.  |             | C.D.   | Hyparete. God. 1. 1.  Zelmira. (fcm.)              |
|      |             | P.F    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| •    | •           | CH     | POLYOMMATUS Triopas.                               |
| •    |             |        | •                                                  |
|      |             | 1      | Amor. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                 |
|      |             |        | p. 260,                                            |
| į    |             | 1      | — Herbst tab. 302. fig. 9.                         |
| 65.  | 321.        |        | God. Enc. Meth. IX. p.620,                         |
|      |             | n,     | SPHINE Pandion.                                    |
| 1    | i           | 1      | Megnera. Linn. S. Nat. II. p. 300, no. 21,         |
| 4    |             |        | BOM-                                               |

| Pag. | Tab. | Fig. |                                           |
|------|------|------|-------------------------------------------|
| 65.  | 221  | B.   | BOMBIX Nivea.                             |
| •    |      | c.   | HERMINIA Servia. (mas.)                   |
| 66.  |      | D.   | (fam.)                                    |
|      |      | E.   | (var.)                                    |
|      |      | F.   | Sergilia.                                 |
| 67.  | 322. | A.B. | SATURNIA Alcinoe.                         |
| 68.  |      | c.   | GLAUCOPIS Panthona.                       |
| •    |      | į    | pagiaria. Fab. Ent. Syst. III. pen:       |
|      | •    |      | P. 10                                     |
|      |      | D.   | Glaucopis.                                |
| ٠, ٠ | •    | }    | eruthrocephala. nobis.                    |
|      | ٠    | E.   | BOMBIX Brothes.                           |
| -69. |      | F.   | Bitia. cfr. Supp. tab. 21. fig. 7. lerva. |
|      | 323. | A.B. | NOCTUA Hypermnestra.                      |
| 70,  | •    | C.D. | Melircete. (fem. var.) cfr. tab. 62. C.D. |
|      |      |      | tigrina. (var.) Fab. 1. 1.                |
|      |      | E.   | ——— Melircete. (mas var.)                 |
| į    |      |      | tigrina. (yar.) Fab. l. l.                |
|      |      | F.   | Mesentia.                                 |
|      |      |      | Mesenteria. Fab. Ent. Syst. III. pen 1    |
| 1    |      |      | p. 41.                                    |
| 71.  | 324  | A.   | Eurysthea.                                |
|      |      | B.C. | Damonia. (fem.)                           |
|      | •    | D.E. | (mas.)                                    |
|      | •    | F.   | oculata.                                  |
| 72.  |      | G.   | Ancaea.                                   |
|      | 1    |      |                                           |
|      |      |      | St.                                       |

#### T.O M. IV.

| Pag. | Tab.         | Fig.  |                                                                    |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 73-  | 325.         | A.B.  | SATYRUS Agnes. (fom.)  Zangis. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.218. |
|      |              |       | God. Enc. Meth. IX. p. 525.                                        |
| •    | •            |       | NYMPHALIS Veronica.                                                |
|      |              | E.    | GLAUCOPIS Maeones.                                                 |
| 74.  |              | F.    | Nycteus. cfr. tab. 248. C.?                                        |
|      |              |       | Melanthus. (var.?) nobis.                                          |
|      |              | G.    | SATURNIA Capensis. (fem.) cfr. tab. 302. A. B.                     |
|      |              |       | (mas.)                                                             |
|      |              |       | Cytherea. Fab. l. l.                                               |
| 75.  | 326.         | A.    | SATYRUS renatus.                                                   |
|      |              | В.    | erycina Rosina.                                                    |
| _    |              |       | renatus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.p.216.                        |
|      |              |       | God. Enc. Meth. IX. p. 582.                                        |
|      |              | C:    | SATYRUS Justina. cfr. tab. 84. C. D. (var.?)                       |
|      |              |       | Mineus. God. 1. 1.                                                 |
|      |              | D.    | Mamerta. cfr. tab. 144. E. F. 314. A. (yar.)                       |
| 1    |              |       | Polydecta. (var.) God. 1. 1.                                       |
|      |              | E.F.  | Francisca.                                                         |
|      |              |       | Polydecta. (var.) God. 1. 1.                                       |
| -6   | <b>327</b> . | A.B.  | NYMPIIALIS Agatha.                                                 |
| 70.  | <b>02</b> 7. | 23.0. | Melicerta. Fab. Ent. Syst. III. pars                               |
|      |              |       | •                                                                  |
|      |              | ŀ     | 1. p. 244.  God. Enc. Meth. IX.p.432.                              |
|      |              | C.D.  | Valentina. cfr. tab. 114. E. F.                                    |
| ,    |              | C.D.  | 1                                                                  |
| -    |              | Į.    | Ophione? God. Enc. Meth. IX. p. 432.                               |
|      | f            | 1     | P NYM-                                                             |

#### TOM. W.

| Pag.    | Tab.  | Fig.       | •                                                                   |
|---------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 76.     | 327   | E.F.       | NYMPHALIS Blanding.                                                 |
|         |       |            | Melicerta. Fab. Las. Syst. III.                                     |
|         | •     |            | I. p. 3                                                             |
|         |       |            | Drury tom. IL to.                                                   |
| ,       |       |            | f.                                                                  |
|         |       |            | Melinoë. God. Enc. Meth. IX. p. 4                                   |
| 77.     | 328.  | A.B.       | Sulpitia.                                                           |
| • •     |       |            | Symachia. God. Bas. Mesh. IX. 13                                    |
|         | •     | C.D.       | Irenea.                                                             |
| 78.     |       | E.         | HESPERIA Flyas.                                                     |
| •       |       |            | Philemon. Fab. Ent. Syst. III. per                                  |
|         |       | <b>]</b> . | A Brown Mark IX 4.3                                                 |
|         |       |            | God. Enc. Meth. IX. p.7                                             |
|         |       | F.         | Otreus.                                                             |
|         | 329   | A.B        | NYMPHALIS Jason. (fem.) cft. tab. 186. A. B. (a) Jasius. God. l. l. |
|         |       |            | Odilia. cfr. Supp. tab. 6. f. 3                                     |
| 79.     | 1     | C.D        | Odina. Cir. Supp.                                                   |
|         |       |            | Polycarmes. Fab. Ent. Syst. III.                                    |
| 1       |       |            | I. A.                                                               |
|         |       |            | God. Enc. Mal.                                                      |
|         |       | 1          | <b>A</b> :                                                          |
|         | i     | P. I       | Basilia. cfr. tab. 48. A. B.                                        |
|         |       | E.I        | Morvus? God. 1. 1.                                                  |
| •       |       | D. A.I     | Dhanassidas of tah as A. B.                                         |
| 80      | . 330 | y. A.t     | Acheronta. God. 1. 1.                                               |
| • • • • |       |            |                                                                     |
|         |       | ļ          |                                                                     |

| Pag. | Tab. | Fig. |             |                                                                                  |
|------|------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 80.  | 330- | C.D. |             | lychloros. (var.) (etiam in Europa.)<br>album. Fab. Ent. S. III. pars 1. p. 122. |
|      |      |      |             | —— Ochsenh. t. I. p. 112.                                                        |
|      |      |      |             | — God. Enc. Meth. IX. p. 306.                                                    |
|      |      |      | L           | album. Esper Eur. Schmett. tab. 62.                                              |
| 82.  |      | E.F. |             | fig. 3a. 3b.                                                                     |
|      |      |      | Lu          | cina. cfr. tab. 220. C. D. (mas.)                                                |
|      |      |      | Hi          | ppocla. (fem.) God. E. M. IX. p. 298.                                            |
|      | 331. | A.   | COLIAS Cand | lida.                                                                            |
| -    | •    | B.G. | Brig        | itta.                                                                            |
|      |      | D.E. | MYRINA Aty  | mnus.                                                                            |
|      |      | F.G. | POLYOMMAT   | us Evander.                                                                      |
| 83.  |      |      |             | Evandras. God. E. M. IX. p. 676.                                                 |
|      | 332. | A.B. |             | - Marsyas. (mas.)                                                                |
| 84.  |      | C.D. |             | _ Ceranus.                                                                       |
| Ť    |      | E.F. |             | - Orus. Cram. et God.                                                            |
|      |      |      |             | Arcas. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                                              |
|      | ·    |      |             | p. 311.                                                                          |
|      |      | G.H. |             | _ Bubastis.                                                                      |
|      |      |      |             | Columella. Fab. Ent. Syst. III. pars                                             |
|      |      |      |             | 1. p. 282.                                                                       |
|      |      |      |             | God. Enc. Meth. IX.                                                              |
|      |      |      |             | p. 638.                                                                          |
| 85.  | 333. | A.B. |             | - Arogeus.                                                                       |
|      | 000. | C.D. |             | - Phalanthus. cfr. tab. 176. F. (mas.)                                           |
|      |      |      |             | Ismarus. (fem.?) God. Enc. Meth.                                                 |
|      |      |      |             | IX. p. 631.                                                                      |
| ·    |      | •    |             | P 2                                                                              |

| Tab. | Fig. |                                                                                                                                                          |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 333. | E.F. | POLYOMMATUS' Megacles.                                                                                                                                   |
|      | G.H. | Crolus. cfr. tab. 55. G. H. (/2                                                                                                                          |
| 334. | A.B. | Echion. (mas.) God. 1. 1.  ERYCINA Thasus.  POLYOMMATUS Syncellus. cfr. tab. 104. E. (var.!)  ERYCINA Menander.  Petronius. Fab. Ent. Syst. III. peri ii |
|      |      | f. 34.  (fem.) God. Enc. Meth. IL                                                                                                                        |
|      | E.F. | p. 570. HESPERIA Asychis.                                                                                                                                |
|      |      | Tryxus.                                                                                                                                                  |
|      | I.   | Orcus. (mas.) cfr. Supp. tab. 9. f. 4                                                                                                                    |
|      |      | Oileus. Linn. Syst. Nat. II. p. 76.                                                                                                                      |
|      |      | Syrichthus. Fab. Ent. Syst. III. per                                                                                                                     |
|      | K.L. | God. Enc. Mesh. IX. p.785.  Orcus. (fem.)  Syrichthus. God. 1. 1.                                                                                        |
| 335. | A.B. | ERYCINA Thersandra. (mas.)                                                                                                                               |
|      | C.   | Ouranus.                                                                                                                                                 |
| Ĭ    | D.E. | Epaphus.                                                                                                                                                 |
|      |      | Epalia. (fem. var.) God. E. M. IX. p. 588.  Lamis.                                                                                                       |
|      | 334. | G.H.  1. 334. A.B. C.D.  E.F. G.H. 1.  335. A.B.                                                                                                         |

| Pag. | Tab. | Fig. |                                                   |
|------|------|------|---------------------------------------------------|
| 89.  | 336. | A.   | ERYCINA Melander. (fem.)                          |
|      |      |      | Electron. God. Enc. Meth. 1X. p. 590.             |
|      |      | В.   | ——— Melander. (mas.)                              |
|      |      |      | Electron. God. 1. 1.                              |
|      |      | C.D. | Gelanor.                                          |
| 90.  |      | E.F. | Crotopus. (fem.) cfr. tab. 390. G. H.             |
|      |      |      | (mas.) Supp .t. 6. f. 7. 7f. larva et chrys.      |
|      |      |      | . Midas. (fem.) God. Enc. Meth. IX.               |
|      |      |      | p. 567.                                           |
|      |      | G.H. | Labdacus.                                         |
| 91.  | 337. | 1    | NYMPHALIS Astyanax.                               |
|      |      |      | Portia. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.78.        |
|      |      |      | - God. Enc. Meth. IX. p. 364.                     |
| 92.  |      | c.   | HELICONIUS Doris. (fem. var.) cfr. tab. 65. A. B. |
|      | 1    | D.E. | ARGYNNIS Columbina. (fem.) cfr. tab. 238. A. B.   |
|      | i    |      | (mas.)                                            |
|      |      |      | Phalanta. (fem.) God. 1. 1.                       |
| 93.  |      | F.G. | POLYOMMATUS Cupentus.                             |
|      | 338  |      | vanessa Cloantha.                                 |
|      |      | 1    | NYMPHALIS Ancaea. Cram. et God. cfr. tab. 49.     |
|      | ł    |      | E. F. (fem.)                                      |
|      |      |      | Obrinus. Zincken-Sommer En-                       |
|      |      |      | cycl. der Wissensch. voce Brassolis.              |
| 94.  | ì    | E.F. | PIERIS Achine. Cram. et Boisd.                    |
| -    |      |      | Evippe. (fem.) God. Enc. Meth. IX.                |
|      |      |      | Supp. p. 805.                                     |
| 95.  | 1    | G.H  |                                                   |
| •    | •    | 1    | Со-                                               |

| Pag. | Tab. | Fig. | Control F Cfeman                                                                                      |
|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95.  | 339. | A.B. | COLIAS Hilaria. (mas.) cfr. tab. 187. E. F. (fem. se<br>PIERIS Isse. (fem.) cfr. tab. 55. E. F. (max) |
|      |      | C.D. | PIERIS 155C. (See ) off. tab. 210. A. B. (se.                                                         |
|      |      | E.F. | Philyra. (fem.) God. L. L.                                                                            |
|      |      |      | Palaeno. (fcm.)                                                                                       |
| 96.  | 340. | A.B. |                                                                                                       |
|      |      | 1    | God. Enc. Meth. IX. p. 103.                                                                           |
|      |      |      | (fem. var.) Boisd. Spec. da La                                                                        |
|      |      |      | 1. 2.05                                                                                               |
| -    |      | c.   | POLYOMMATUS Corydon. (fem.)                                                                           |
| 97   |      | 1    | Rosimon. Fab. Ent. System P                                                                           |
|      |      | 1    | 1. p. sk                                                                                              |
|      | 1    | Ì    | Herbst 106. 287. K                                                                                    |
|      |      |      | God. Enc. Mai. I                                                                                      |
|      |      |      | p. 65                                                                                                 |
|      |      |      | Corydon. (mas.)                                                                                       |
|      |      | D.I  | Rosimon. God. l. l.                                                                                   |
|      |      |      | Aetolus, (mas.)                                                                                       |
|      |      | F.C  | Lyncus, Fab. Ent., Syst. III.                                                                         |
|      |      | 1    | 1. 7. 5                                                                                               |
|      |      |      | God. Enc. Meth. IL                                                                                    |
|      | 1    |      |                                                                                                       |
|      | 1    |      | Linus. Römer. Gen. Im. u                                                                              |
|      |      |      | 19. f. 10.                                                                                            |
|      |      |      | H. Aetolus. (fcm.)                                                                                    |
|      |      |      | Lincus. God. l. l.                                                                                    |
|      |      | }    |                                                                                                       |
|      |      |      |                                                                                                       |

## T'O M. IV.

| Pag. | Tab.  | Fig.  |            |                                                                                 |
|------|-------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 98.  | 340.  | I. K. | POLYOMMAT  | us Vesulus. cfr. tab. 319. B. C.                                                |
|      | 341.  | ·A.   |            | Beon. God. Enc. Meth. IX. p. 636.  Pelops.  Petus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. |
|      |       |       |            | p. 264.                                                                         |
|      |       |       |            | —— God. Bns. Meth. IX. p.627.                                                   |
|      |       | B.C.  |            | _ Polybetes.                                                                    |
| 99.  | . 🤄 . | D.E.  | <u> </u>   | Salmoneus.                                                                      |
| •    | • ••  |       |            | Thero. Linn. Syst. Nat. II. p.                                                  |
| •    |       |       |            | 787. n°. 219.                                                                   |
| ,    | ·     | •     |            | ——— God. Enc. Meth. IX. p. 662.                                                 |
| •    |       |       | •          | Erosine. Fab. Ent. Syst. III. pars                                              |
|      |       |       |            | ż. p. 266.                                                                      |
|      |       |       |            | Rumina. Drury tom. I. tab. 2. fig. 1.                                           |
| 100. |       | F.G.  |            | - Palmus. cfr. tab. 47. Di E.                                                   |
| 200. |       | 1.0.  | ·          | Thisbe. Linn. Syst. Nat. II. p.                                                 |
|      |       |       |            | 789. n°. 228.                                                                   |
|      |       |       |            | God. Enc. Meth. IX.                                                             |
|      |       |       |            | p. 663,                                                                         |
| 101  | 940   | A D   | HESPERIA S | <del>_</del>                                                                    |
| 101. | 342.  | A.B.  |            | -                                                                               |
|      |       |       | •          | Thrax. Fab. Ens. Syst. III. pars 1.                                             |
|      |       |       |            | P• 337•                                                                         |
|      |       |       |            | Cramer. God. Enc. Meth. IX. p. 739.                                             |
|      |       | C.    |            | lamusis. Cram. et God.                                                          |
|      |       |       |            | Thrax. Fab. 1. 1.                                                               |
|      |       | D.E.  | S          | inon. cfr. tab. 74. C. (mas.)                                                   |
|      | • {   |       |            | HES-                                                                            |

|      | •    |            | Y O M.                                                                    |
|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pag  | Tab  | . Fig.     |                                                                           |
| 102  | 342  | .F.G       | HESPERIA Precas.                                                          |
|      | 343  | A.B.       | Accas. cfr. tab. 354. F. G.                                               |
|      | 1    |            | pertinax. (var.) God. Etc. Mal.                                           |
|      |      |            | P• 7E.                                                                    |
|      |      | C.D        |                                                                           |
| 103. |      | E.F        | Epitus.                                                                   |
|      | -    | G.H.       | Evadnes.                                                                  |
|      | l    |            | Epitus. Fab. Ent. Syst. III. par :                                        |
|      |      |            | P. 335                                                                    |
|      |      |            | God. Enc. Meth. IX. p. 74                                                 |
|      | 344. | Λ.         | SATURNIA Abasia. (fem.) cfr. tab. 77. A. B. (1)                           |
|      |      |            | Supp. tab. 17. f. 1. 12. larva et dirp.                                   |
|      |      |            | Abas. Fab. Ent. Syst. III. pers 1. p.                                     |
|      |      |            | 419. (!)                                                                  |
| 104. |      | B.C.       | Abasia. (mas.)                                                            |
|      |      |            | Abas. Fab. 1. 1.                                                          |
|      |      | D.         | CHELONIA Cunigunda. (fem.) cfr. Supp. tab. 16.  f. 8. 8h. larva 8  chrys. |
|      |      | E.         | (mas.) 1. 8. 8h. lara 8                                                   |
|      |      |            | •                                                                         |
| 105. | 240  | l l        | BREBUS Ortilia.                                                           |
|      | 345. |            | CALLIMORPHA (2) Euphemia.                                                 |
| 6    |      | i          | CHELONIA Mauritia. (fem.)  NOCTUA albo-maculata.                          |
| 106. | l l  | 1          | LITHOSIA liboria.                                                         |
|      |      | <b>D</b> . | CAL.                                                                      |
|      | 1    |            |                                                                           |
| ·    |      |            | (1) Hanc tamen aliam esse speciem pato.                                   |
|      |      | 1          | (2) Forte Agarista, quie insectum non vidi.                               |

| Tab   | - Fig.    | 1                                                      |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 345   | E.        | CALLIMORPHA ursula.                                    |
|       | F.        | Medarda.                                               |
|       | G.        | GLAUCOPIS coelestina. cfr. Supp. tab. 21. f. s. ab.    |
|       |           | ac. larva, foll. chrys.                                |
| 346   | A.B.      | BOMBYX cedo - nulli. (fem.)                            |
|       |           | NOCTUA Acharia.                                        |
|       | D.        | EREBUS Levina. (fem.) cfr. Supp. t. 36. fig. 2. (fem.) |
| ••    | E.F.      | NOCTUA Celia.                                          |
|       | G.        | EREBUS Japeta.                                         |
| 347.  | Α.        | GLAUCOPIS Minceus.                                     |
|       | В.        | ——— Meteus.                                            |
| :<br> | C.        | sericaria Phedonia.                                    |
|       |           | PHALAENA Ephora.                                       |
|       | E.        | HERMINIA perdica.                                      |
|       | F.        | BOMBYX Petavia.                                        |
|       | G.        | sericaria Eumela.                                      |
| 348.  | A.        | EUPLOCAMUS Clockneria.                                 |
|       | <b>B.</b> | PHALABNA flavelata.                                    |
| ,     | C.        | BOTYS fimbrialis. (fem.) cfr. Supp. tab. 16. fig. 4.   |
| ;     |           | (mas.)                                                 |
| •     | D.        | AGLOSSA farinalis.                                     |
| •     | E.        | BOTYS sulphuralis.                                     |
|       | F.        | PYRALIS Marriana.                                      |
|       | G.        | YPONOMBUTA molinella.                                  |
|       | н.        | pyralis Renselariana.                                  |
|       | I.K.      | Crameriana.                                            |
|       | L.        | BOTYS florella.                                        |
|       | 1         | Q AR-                                                  |

| Pag. | Tab  | . Fig.       |                                                                   |
|------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 115. | 349  | A.B.         | ARGYNNIS Lampetia.                                                |
| _    |      |              | NYMPHALIS Velleda, cfr. tab. 65. C. D. a z                        |
| •    |      |              | · ibi =                                                           |
|      |      |              | Liria. (fep.) God. 1. 1.                                          |
| 116. |      | E.F.         |                                                                   |
| 117. | 350  | A.B.         | PAPILIO Androgeus. (fom.) cfr. tab. 16. C. D.:                    |
| •    |      |              | tab. ibi a                                                        |
|      |      | 1            | Polycaon. (fem.) Boisd. Spec. des la                              |
|      |      |              | I. p. yk                                                          |
|      | ļ    |              | HELICONIUS Isabella.                                              |
| 118. | 954  | E.F.         |                                                                   |
| 2.0, | 331. | A.D.         | colias Calais. (mas.) cfr. tab. 53. C. D. (fa.) amata. God. l. l. |
|      |      | C.D.         | •                                                                 |
|      |      |              | amata. God. l. l.                                                 |
| 119. |      | E.F.         | Hyale. (mas.) 7 (etiem in Russe)                                  |
|      |      | G.H.         | .—— (fem.) \$ (etialii ili Europa.)                               |
| 120. | 352. | <b>A.</b> B. | PIERIS Porsenna. (fem.) cfr. tab. 43. D. E. (ac.)                 |
|      |      |              | Pasithoë. Boisd. 1. 1.                                            |
|      |      | C.D.         | ——— Eborea. (mas.)                                                |
|      |      |              | Danaë. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 207                        |
|      |      |              | —— God. Enc. Meth. IX. p. 124.                                    |
|      |      | p p          | Boisd. Spec. des Lép. I. p. 50;                                   |
| 121. | j    | E.F.         | ——— Eborea. (fem.) Danaë. God.                                    |
| j    |      | G.H.         | POLYOMMATUS Achaeus.                                              |
| 1    |      | J.11.        |                                                                   |
| Į    | 1    | ì            | ESI.                                                              |
|      |      |              |                                                                   |

## T'O M.: IV.

| Tab  | Fig. |                                                    |
|------|------|----------------------------------------------------|
| 353  | A.B. | ERYCINA Soronus (mas?) cfr. tab. 28s., A. B.       |
|      |      | (fcm.?)                                            |
|      | C.D. | PIERIS Vocula. (mas.) cfr. tab. 280. D. (fem.)     |
|      | E.F. | HESPERIA Brino. (mas.) cfr. tab. 392. C. D. (fem.) |
|      | G.H. | vindex.                                            |
| 354. | A.   | Corbulo.                                           |
|      | B.C. | dubia.                                             |
|      | D.   | Avitus. (mas.)                                     |
|      | E.   | ——— (fem.)                                         |
|      | F.G. | pertinax. cfr. tab. 343. A. B. (var.)              |
|      | H.   | Eligius.                                           |
| 355. | A.   | sphinx Ancaeus.                                    |
|      | В.   | GLAUCOPIS Cisseus.                                 |
|      | C.D. | SATURNIA Irmina.                                   |
|      | E.   | BOMBYX Begga. cfr. Supp. tab. 19. f. 3. 3e. lar.   |
|      |      | va et chrys.                                       |
|      | F.   | ERBBUS Striataria.                                 |
|      | G.   | PHALAENA Viridana:                                 |
|      | H.   | YPONOMEUTA Fabia.                                  |
|      |      | Fabiella. Stoll.                                   |
| 356. | A.   | SATURNIA Arminia. (fem.) cfr. Supp. tab. 20. f.    |
| _    |      | 1. 12. 1b. larva, foll. chrys.                     |
|      | B.C. | jucunda. (fem.) cfr. tab. 249. A. (mas.)           |
|      | D.   | Arminia. (mas.)                                    |
|      | E.   | BOMBYX montanà.                                    |
|      | F.   | Libanja.                                           |
|      | G.   | Vaninia.                                           |
| I    |      | Q 2 GLAU-                                          |

| Pag.  | Tab.     | Fig.     |                                                 |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|
| 129.  | 357.     | Δ.       | GLAUCOPIS Evednes. efs. Sup. teb. 15. f. L. 1   |
|       |          |          | 3b. larva, foll. chy.                           |
|       |          | В.       | Eacuse Cold Cold Cold                           |
|       |          | C.       | Halys. cfr. Supp. tabe 20. f. 2. 22. 2          |
|       |          |          | larva, foll. dis                                |
|       |          | D.       | Lucetius.                                       |
| 130.  |          | <u>.</u> | PHALAENA Melanea.                               |
|       |          | F.       | ——— monycha.                                    |
|       | <b>}</b> | G.H.     |                                                 |
|       |          | I.       | BOTYS Corope.                                   |
| 131.  |          | K.       | ——— Levinia.                                    |
|       |          |          | PHALAENA Liberia.                               |
|       | 358      |          | вомвух hirta. (fam.) cfr. Supp. tab. 20. f. 3.4 |
|       | }        |          | larva foll chrs                                 |
| 132.  | 1        | В.       | SERICARIA Meona. cfr. Supp. tab. 23. fig. 7.7   |
| - 320 |          |          | larva et chrys. (1)                             |
| 133.  |          | C·D.     | NOCTUA Andraemona.                              |
|       | 1        | E.       | Eridania. (fem.)                                |
|       |          | F.       | (mas.)                                          |
| ı     |          | G.H      | PHALABNA Toxea.                                 |
| •     |          | I.       | NOCTUA Clara.                                   |
|       | 359      | Α.       | вомвух Tharops. cfr. Supp. tab. 18. f. 4.4g.4   |
| :     |          |          | larva, foli. chrys                              |
| 134.  |          | B.       | silveria. (mes.) 7 cfr. Supp. tab. 17.f. 7.7    |
| • 540 |          | C.       | (fem.) S. 71. larva, foll. chrys.               |
|       |          | D.       | SERICARIA Bibiana. cfr. Supp. tab. 20. f. 4. 4  |
|       |          |          | 4h. larva, foll. chris                          |
|       | 1        | 1        | 100°                                            |

| Tab. | Fig. |                                                                     |
|------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 359. | E.   | NOCTUA Placidia. cfr. Supp. tab. 22. f. 5. 5e. lar-<br>va et chrys. |
|      | P.   | PHALAENA Tiburtia.                                                  |
|      | G.   | HYDROCAMPUS? inaurata.                                              |
|      | .H.  | pyralis Seppiana.                                                   |
|      | l.   | YPONOMBUTA? argentella.                                             |
| 360. | Λ.   | вомвух diaphana. cfr. Supp. tab. 23. f. 2. 2c. 2d.                  |
|      |      | larva, foll. chrys.                                                 |
|      | B.   | PHALAENA Deolis. (fem.) cfr. tab. 36. F. (mas.)                     |
|      | C.D. | Anceta.                                                             |
| 1    | E.   | angulosa.                                                           |
|      | F.   | croceata.                                                           |
|      | G.   | ——— nitidaria.                                                      |
|      | H.   | PYRALIS Holthusiana.                                                |
| 1    | L    | BOTYS bilineata.                                                    |
|      | K.   | PYRALIS Meyeriana.                                                  |
| į    | L.   | Gladbaghiana.                                                       |
|      | M.   | ——— Demarriana.                                                     |
| 361. | A.B. | PAPILIO Aristeus.                                                   |
| ł    | •    | Bitias. (var.) God. Enc. Meth. IX. p. 39.                           |
|      |      | Coristheus. Bo-i s d. Spee. des Lép. I. p. 323.                     |
|      | C.D. | colias Philippina.                                                  |
| 1    | E.F. | Melanippe. cfr. tab. 94. A. B. (fem.) 173.                          |
|      |      | E. F. (mas.)                                                        |
|      |      | Philea. (fem.) God. Enc. Meth. IX. Supp.                            |
|      |      | p. 805.                                                             |
| 1    | G.H. | PIERIS Coronea. cfr. tab. 68. B. C. (mas.)                          |
| 1    | ŧ    | NYM-                                                                |

| Pag.                                  | Tab. | Fig.  |                                             |
|---------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|
| 140.                                  | 362. | A.B.  | NYMPHALIS Feronia. (var.)                   |
| -                                     |      |       | Ferentina. God. Enc. Meth. IX. p. pl.       |
|                                       |      | C.    | SATYRUS Doris. (var.) cfr. tab. 11. C. D.   |
|                                       |      |       | Hesione. Stoll. post tom. IV. p. 8.         |
|                                       |      |       | God. Bnc. Meth. IX. p. 511                  |
| 141.                                  |      | D.    | IDEA Idea. cfr. tab. 193. A. B.             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |       | Agelia. God. l. l.                          |
|                                       |      | E.F.  | PIERIS Zeuxippe. cfr. tab. 44. B. C. (fcm.) |
|                                       |      |       | Coronis. (var.) God. Enc. Mah. IL           |
|                                       |      |       | p. 132                                      |
| 142.                                  |      | G.H.  | POLYOMMATUS Melampus.                       |
| •                                     |      |       | Jarbas. Fab. Ent. Syst. III. paril          |
|                                       |      |       | p. 276.                                     |
|                                       |      |       | Donow. Ins. of India. fax.                  |
| ,                                     |      |       | 7. sab. 1. f. }                             |
|                                       | •    |       | God. Enc. Meth. IX. p. 44                   |
|                                       | 363. | A.B.  | HELICONIUS Assaracus.                       |
|                                       | ġ,   | C.D.  | PIERIS Ada.                                 |
|                                       |      | E.F.  | POLYOMMATUS Hylas.                          |
|                                       |      |       | Hylais. God. Enc. Meth. IX. p.654           |
| 143.                                  |      | G.H.  | Epopus. cfr. tab. 159. F. G. (fa.)          |
| -43.                                  |      | •     | Polycletus. Fab. Ent. Syst.                 |
|                                       |      |       | pars 1. p. 34                               |
|                                       |      |       | (mas.) God. Ex.                             |
|                                       |      | ,     | Mesh. IX. p. 661.                           |
|                                       | 364  | A.B.  |                                             |
|                                       |      | 23.00 | B. (msi.)                                   |
|                                       |      |       | el·                                         |

| Tab          | Fig.  | į –                                             |
|--------------|-------|-------------------------------------------------|
| 364          | .C.D  | HELICONIUS Silvana. Cram. et God.               |
| i            |       | Clara. Fab. Ens. Syss. III. pers 2.             |
| •            |       | p. 161.                                         |
|              | E.F.  | HESPERIA Parmenides.                            |
|              | G.H   | Eunotrus. cfr. tab. 111. D. E. et tab. ibi cit. |
|              |       | Acastus. (var.) God. 1. 1.                      |
| <b>3</b> 65. | A.B.  | POLYOMMATUS Aratus. cfr. tab. g1. C. D. (mas.)  |
|              |       | Celario. (fem.) God. 1. 1.                      |
|              | C.D.  | •                                               |
|              | E.F.  | HESPERIA Japetus.                               |
|              |       | Nepos. Fab. Ems. Sysa. III. pars 1. p.340.      |
|              |       | — God. Enc. Mesh. IX. p. 787.                   |
|              | G.H.  | Abebalus. (fem.) Cram. et God. cfr.             |
|              |       | tab. 300. E. F.                                 |
|              | I. K. | Hylaspes.                                       |
| 366.         |       | BRYCINA Eupalaemon.                             |
|              | B.C.  | Meris.                                          |
|              | D.    | HESPERIA vitres.                                |
|              |       | Momus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.             |
|              |       |                                                 |
|              |       | P. 334.  God. Enc. Meth. IX. p. 738.            |
|              | E.F.  | Oedipus.                                        |
|              |       | <del>-</del>                                    |
|              | İ     | Dioscorides, God, Enc. Meth. IX. p.             |
|              | G.H.  | 787. (?)                                        |
|              | J.11. | Eudoxus.                                        |
|              | j     | •••                                             |
|              | •     | SPHINX                                          |

| Pag. | Tab. | Fig.      | ·                                                |
|------|------|-----------|--------------------------------------------------|
| 147. | 367. | A.        | sphinx Gordius.                                  |
|      |      |           | GLAUCOPIS Echemus.                               |
| . i  | ·.   | C.        | ——— Melanthus.                                   |
| 148. |      | D.        | Themenus.                                        |
|      | 1    | E.        | Pierus. cfr. tab. 48. F.                         |
| ,    | ji . |           | Dares. (fem.?) nobis.                            |
|      | 1    | F.        | SATURNIA Tarquinia. (mas var.) cfr. tab. 4. B.C. |
| 149. | i    | G.        | Lamis.                                           |
| ••   | .! . | 1         | OHÉCONIA Passinuntia. (fem.)                     |
|      |      | I.        | sericaria ? Zemire                               |
| 150. |      | K.        | NOCTUA margaritaria.                             |
| _    | 368. | A.        | GLADOOPIS -Irus.                                 |
| 131. | 1    |           | BOMBYX? barbara                                  |
|      |      | E.        | sericaria Niecta. (fem.)                         |
| 152: | .05  | . D.      | CALLIMORPHA glauca.                              |
| •    |      |           | glaticans. Stoll. post tom. IV. p.21.            |
|      |      | E.        | Botys Procopia.                                  |
|      |      | F.        | Rosalia.                                         |
|      |      |           | rosata. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 175.     |
| 153. |      | G.        | EREBUS Pamphilia                                 |
| +    | -    | H.        | PHALARNA COleta.                                 |
| . •  | 369. | A.        | BOMBYX Polybia. (fem.)                           |
|      | 1    | <b>B.</b> | (mas.)                                           |
| 154. | 1    | c.        | ? lunata.                                        |
| 155. |      | D.        | BREBUS? Silvandra.                               |
| ,    |      | E.        | PHALAENA Evergista.                              |
|      |      | F.        | Ernestina.                                       |
|      | 1.   |           | P HA•                                            |

| Pag.  | Tab.  | Fig.      |                                                    |
|-------|-------|-----------|----------------------------------------------------|
| I 55. | 369.  | G.H       | PHALAENA Eusebia. (fem.)                           |
|       | 370.  |           | veniusta.                                          |
|       | 1     | <b>B.</b> | CHELONIA maculosa.                                 |
| I 57. |       |           | PHALABNA lutea. (fem.)                             |
|       |       |           |                                                    |
| 158.  |       | F.        | CALLIMORPHA Aterea. cfr. Supp. tab. 21. f. 4. 48.  |
|       |       |           | larva et chrys.                                    |
|       |       |           | Pylotis. Fab. Ent. Syst. III. pars                 |
|       |       |           | 1. p. 400.                                         |
|       |       | G.        | PHALAENA viridaria.                                |
|       |       | H.        | CALLIMORPHA amica. (fcm.)                          |
| 159.  |       | I.        | Mylitta.                                           |
|       | 371.  | A.        | BOMBYX Eleuthera. cfr. Supp. tab. 23. f. 8. 8p.    |
|       |       |           | larva et chrys.                                    |
|       |       | <b>B.</b> | PHALAENA Gambarina.                                |
| 1     | • • • | C.        | Oriana.                                            |
| 160.  |       | D.        | BOTYS marginalis. (mas.) cfr. Supp. tab. 22. f. 9. |
| I     |       | ł         | 9k. 9l. larva, foll. chrys.                        |
| - 1   |       | -         | hyalinata. Fab. Ent. Syst. III. pars 2. p.213.     |
| .     |       | E.        | Temira.                                            |
| 1     |       | r.        | nitidalis. cfr. Supp. tab. 22. f. 10—100.          |
| 1     | 1     | _         | larva et chrys.                                    |
|       | •     | G.        | PHALABNA notata. (mas.)                            |
|       |       | н.        | ———— (fem.)                                        |
| 161.  |       | 1.        | BOTYS venustalis.                                  |
|       |       | K.        | lepidaria.                                         |
|       |       | L.  ·     | BOTYS venustalis.  lepidaria.  splendidalis.       |
| •     | 1     | İ         | R no-                                              |

# T.O.M. IV.

| -          | •    | •     |                                                       |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------|
| Pag.       | Tab. | Fig.  |                                                       |
| 161.       | 371. | M.    | BOTYS argentalis,                                     |
|            |      | N.    | PHALAENA resistrix.                                   |
| 162.       | 372. | Α.    | grossulariata. (var.) (1)                             |
| AUB!       | 3,2  | В.    | urganda.                                              |
| 163.       |      | C.    | BOTYS reginalis.                                      |
| 7034       |      | D.    | ? albinella.                                          |
| ٠,٠        |      | E     | PYRALIS Fueslyniana.                                  |
| •          | •    | F.    | Albertiana.                                           |
| 164,       | :    |       | BOTYS vicinalis.                                      |
| • <b>*</b> | 1    | H.    | Burmanniana.                                          |
|            | }    | I.    | Gerningiana.                                          |
|            |      | K.    | PHYCIS Petronella.                                    |
|            |      | L.    | punctella.                                            |
|            | 373  | · [ · | мопрно Telemachus.                                    |
| 165.       | 4    |       | Anaxibia. (fem.) God. Enc. Meth. IL                   |
|            |      |       | p. 41.                                                |
|            |      |       | Helenor. (var.) cfr. tab. 86. A. R.                   |
| • '        | 1    | 1     | (fee.)                                                |
|            |      | D'E   | SATURUS Tircis. (etiam in Europa.)                    |
| 166        | •    |       | Phryneus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                |
|            |      |       | p. 221.                                               |
| •          | }- ' |       | God. Enc. Meth. IX. p.519.                            |
|            | 1    | 1     | Phryne. Hübner tab., 44. f. 200. 201.                 |
|            | -    | 1     | SA.                                                   |
|            |      | 1     |                                                       |
|            |      | ł     | (1) Quia insectum non vidi, dijudicare non audeo uire |
|            | 1    |       | sit alia species quam indigena Grossulariata an vero  |
|            | 4    | 1     | tam varietas.                                         |

| Pag. | Tab. | Fig.         | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 166. | 373. | F.G.         | SATYRUS Lizetta. (fem.) (etiam in Europa.)  Dorus. Ochsenh. som. 1. p. 320. nº. 73.  God. Enc. Meth. IX. p. 547.  Dorion. Hübner tab. 52. f. 247. 248.  ———————————————————————————————————                                                                            |
|      |      | C.D.<br>E.F. | PAVONIA Anaxarete. (fem.) cfr. tab. 95. A. B. (mas.)  VANESSA Ida. (fem.) cfr. tab. 42. C. D. (mas.)  Idamene. God. 1. I.  Hedonia. (fem.) cfr. tab. 69. C. D. (mas.)                                                                                                  |
| 168. |      | C.D.         | DANAIS Philene.  Artenice. (var.)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 169. |      |              | Tarpejus. Fab. Em. Syst. III. pars 1.  p. 214.  Ochsenh. tom. I. pag. 203.  n°. 18.  God. Enc. Meth. IX. p. 519.  VANESSA Polynice. cfr. tab. 213. A. B. (mas.)  214. C. D. (fem.)  Ilithyia. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 131.  —————————————————————————————————— |
| •    | 376. | А.В.         | NYMPHALIS Eriphile. cfr. tab. 28. D. E. et tab. ibi cit. Lysianassa. (fem. var.) God. I. 1.  R 2                                                                                                                                                                       |

| Pag.   | Tab. | Fig. |                                                         |
|--------|------|------|---------------------------------------------------------|
| 170.   | 376. | C.D. | NYMPHALIS Cytherea. cfr. tab. 188. D. (mai.) E. F. (w.) |
| •      |      |      | Iphicla. (fem.) God. 1. 1.                              |
| 171.   |      | E.F. | erycina Belisę.                                         |
|        |      | G,H, | Caecilia. (fem.) cfr. tab. 159. D. L. (ma.)             |
|        | ·    |      | Amyntor. (fem. aut var.?) God LL                        |
|        | 377. | A.B. | NYMPHALIS Xiphares.                                     |
| 172.   |      | C.D. | danaiş Melissa.                                         |
| 173.   |      | E.   | Aglea.                                                  |
|        |      |      | similis. Linn, Syst. Nat. II. p. 782.                   |
|        | 1    |      | (fem.) God. Enc. Meth. IX. p.190                        |
|        |      | F.   | Cleona.                                                 |
| 174.   | 1378 | A.B. | HELICONIUS ricini. cfr. Surin. vlinders. tab. 3. 16.    |
| V ( 4. |      |      | va et chrys.                                            |
| ,      |      | c.   | PAPILIO Arcas.                                          |
|        | 1    | D,E  | Merope. cfr. tab. 151. A. B.                            |
|        |      |      | Brutus. God. 1. 1.                                      |
| 175    | .    | F.G  | . Nireus. (mas.) cfr. tab. 187. A. B. (fax.)            |
|        | 379  | . A. | PIRRIS Alcesta. (1)                                     |
| • •    |      |      | Narica. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.p. 187.             |
|        |      |      | — God. Enc. Meth. IX. p. 163.                           |
|        | İ    |      | Boisd. Spec. des Lép. L. p. 44                          |
| . 176  |      | B.C  | POLYOMMATUS Perion.                                     |
|        |      | •    | MT.                                                     |
|        |      |      | (1) Antennae sunt capitatae uti etiem in fig. K. K.     |

|      |      |        | TOM. IV.                                             |
|------|------|--------|------------------------------------------------------|
| Pag. | Tab  | Fig.   | <b>!</b>                                             |
| 176. | 379  | D.E    | MYRINA COTEX. cfr. tab. 96. D. E.                    |
|      | ł    | i      | Silenus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 330.        |
|      |      |        | Alcides. (var. aut fem.?) God. Enc.                  |
|      |      |        |                                                      |
|      |      | F.G.   | Meth. IX. p. 594. POLYOMMATUS Lingeus. Cram. et God. |
|      |      |        | Ericus Rah Ras Cas III                               |
| •    |      |        | Ericus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1.                 |
| 177. |      | H.I.   | p. 281.                                              |
|      |      | 120.00 | [                                                    |
|      |      | ĺ      | Lausus. (fem.) God. Enc. Meth.                       |
|      |      |        | IX. p. 630.                                          |
|      |      | K.K.   | Celaeus.                                             |
|      |      |        | Parsimon. Fab. Ent. Syst. III. pars                  |
|      |      |        | 1. p. 363.                                           |
|      |      |        | God. Enc. M. IX. p. 683.                             |
|      |      | L.M.   | ERYCINA Arbas.                                       |
|      | 380. | A.     | Lysippus.                                            |
| 178. |      | B.C.   | POLYOMMATUS Myrtilus. cfr. tab. 282. C. D. (fcm.)    |
|      | -    |        | Pelagon. (fem.) God. Enc. Meth.                      |
| 1    |      |        | IX. p. 629.                                          |
|      | 1    | D.E.   | Chrysus.                                             |
| }    | I    | F.G.   | Nycetus. cfr. tab. 243. E. F.                        |
|      | ł    |        | Evadrus, (var.) God. 1. 1.                           |
| 179. |      | H.I.   | ERYCINA Cleonus.                                     |
|      |      | K.L.   | Acanthus.                                            |
|      |      | M.N.   | HESPERIA Thasus.                                     |
|      |      |        | Zeleucus. Fab. E. S. III. pars 1.p. 346.             |
|      |      | ļ      | God. Enc. M. IX. p. 733.                             |
| ł    | l    |        | ,                                                    |
|      |      | ·      | SPHINX                                               |

| Pag. | Tab. | Fig. | ;                                                                     |
|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 180, | 381. | A.B. | sphinx Lycastus.                                                      |
| •    |      | C.   | SATURNIA Atlas. (mas var.) cfr. tab. 9. A. (fa.) 382. A. (mas va.)    |
| 181. |      | D.   | PHALABNA sangarida.                                                   |
| 182. |      |      | CALLIMORPHA Cephise. cfr. Supp. tab. 21. fg. 1.  12. larva et fol     |
|      |      | F.   | NOCTUA Zatima.                                                        |
| 183. | 382. | Λ.   | SATURNIA Atlas. (mai var.) cfr. tab. 381. C.                          |
| •    | •    |      | SYNTOMIS rutilus. cfr. Supp. tab. 11. f. 3. 3. 3b. larva, foll. chrs. |
|      |      | C.   | GLAUCOPIS Pheres. cfr. Supp. tab. 13. f. 5.5. 5d. larva, foll. chrs.  |
| 184. |      | D.   | Alectron.                                                             |
|      |      | E.   | Arontes.                                                              |
|      |      | F.   | NOCTUA? Sedonia.                                                      |
| 185. |      | G.   | BOTYS Phenice.                                                        |
|      | 383. | A.   | LASIOCAMPA ? Claudia.                                                 |
| 186. |      | В.   | BOMBYX Amalia.                                                        |
|      | ·    | C.   | CHELONIA amanda. (fem.)                                               |
|      |      | D.   | (mas.)                                                                |
|      |      | E.   | Justina. cfr. Supp. tab. 19. f. 4-44 larva, foll. chrys.              |
| 187. |      | F.   | BOMBYX Orsilochus. (mas.) cfr. tab. 46. D. (fax.) NOCTUA focula.      |
| 188. |      |      | PHALAENA Arnobia. (fem.)                                              |
|      | 384. | -    | EREBUS Corisandra.                                                    |
|      |      |      | marmorides. nobis.                                                    |

| g.  | Tab       | Fig.      |                                                                |
|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| l.  | 384       | . C.      | SERICARIA Ziliante. (fem.)                                     |
|     |           | DE        | BOMBYX Aegina, cfr. Supp. tab. 24. f. 4. 4g. 4h.               |
|     |           |           | larva et chrys.                                                |
| •   | 7         | F.        | PYRALIS Walchiana                                              |
|     | 1         | <b>G.</b> | Floralis.                                                      |
| •   | .,        | H.        | Thunberghiana.                                                 |
|     | · , . · , | L,        | Kleemanniana.                                                  |
|     | 2.2       | K.        | Esperiana.                                                     |
| ` ; | المارية   |           | BOTYS Houttuynnislis.                                          |
| 7.  | ŝor       |           | PYRALIS Clerckiana.                                            |
| 3-  | 383.      | A.B.      | urania Ripheus.                                                |
| 1.  |           | C.D.      | PAPILIO Asterias. Cram. et God.                                |
|     |           |           | Troilus. Smith-Abbot. som. I. pag. 1.                          |
| <   |           | P 17      | Domestics to the sale I.                                       |
| ,   | 326       | E L       | Demetrius.                                                     |
|     | 500.      | A.D.      | Remus. (mas.) cfr. tab. 10. A. B. et                           |
| R   |           | CD        | tab. ibi cit.                                                  |
|     | . •1      | .C.       | Arbates. (fem.) Cram, et Boisd, cfr.                           |
|     |           | İ         | tab. 278. C. D. (mas.) Anchises. Linn. Syst., Nat. II. p. 746, |
| 1   | , (       | 1 -       | Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 13.                            |
|     |           | - 4,      | God. Enc. Meth. IX. p. 36.                                     |
| ).  |           | E.F.      | —— Eurymedes.                                                  |
|     | 387.      | - 1       | CASTNIA Pylades.                                               |
|     | . 1       |           | PIERIS Dorimene. (mas.) Cram. et Boisd.                        |
|     |           |           | Ageleis. God. Enc. Meth. IX. p. 147.                           |
|     |           | 1         |                                                                |
| 1   | ł         |           |                                                                |

| Pag. | Tab.                                    | Fig. |                                                      |
|------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 201. | 387.                                    | E.   | SATYRUS Philis. cfr. tab. 315. A.                    |
| •    |                                         |      | Andromeda. (var.) God. 1. L                          |
| 200. |                                         | F.G. | NYMPHALIS Monyma. (1)                                |
|      |                                         |      | Myrto. God. Enc. Meth. IX. p. 41h                    |
|      | 388.                                    | A.B. | Veranes. (fem.) cfr. tab. 160. D. L.                 |
|      |                                         |      | (SB)                                                 |
| 203. |                                         | C.D. | Leonida. (mas.) cfr. Supp. tab. 6. 4                 |
|      |                                         |      | 2. 2b. larva et chys                                 |
|      |                                         |      | Eribotes. Fab. Ent. Syst. III. parti.                |
|      | '                                       |      | p. 73.                                               |
|      |                                         |      | God. Enc. Meth. IX. p. 366.                          |
|      |                                         | E.F. | Leonida. (fem.)                                      |
|      | 13 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ,    | Eribotes, God. 1. 1.                                 |
| 204: |                                         | G.H. | VANESSA Angelica.                                    |
|      |                                         |      | C aureum. Linn, Syst. Nat. II. p. 7/1.               |
|      | •                                       |      |                                                      |
|      | , ,<br>                                 |      | God. Enc. Meth. IX. p. 34                            |
|      | 389.                                    | A.B. | PAVONIA Automedon. (fem.) cfr. tab. 41. A. B. (mai.) |
|      |                                         |      |                                                      |
| 205. |                                         |      | VANESSA polychloros. (var.) (Species europea.)       |
| 207. |                                         | E.F. | DANAIS Climena.                                      |
|      | •                                       |      | Algea. God. Enc. Meth. 1X. p. 178.                   |
|      |                                         | G.H. | ARGYNNIS Alcippe.                                    |
|      | ,                                       | ļ    | Alciope. God. Enc. Meth. IX. p. 25                   |
|      |                                         |      | PA*                                                  |
|      |                                         |      |                                                      |
| •    |                                         | 1    | (1) Autennic sunt capitalac.                         |

| Pag. | Tab. | Fig. |               |                               |               |
|------|------|------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 208. | 390. | A.B. | PAVONIA Idome | eneus. (fem. var.) cfr. 1     | (mas.)        |
|      |      | C.D. | POLYOMMATUS   | Damon.                        |               |
|      |      |      |               | Damastes. God. Enc.           | Meth. IX.     |
|      |      |      |               |                               | p. 640.       |
| 209. |      | E.F. |               | Palaemon.                     |               |
|      |      |      |               | Tespis. Linn. Syst. A         | lat. II. p.   |
|      |      |      | ,             | 791                           | . n°. 236.    |
| -    |      |      |               | Stoll. post tom               | . IV. p. 13.  |
|      |      |      |               | Thespis. God. Enc.            | Meth. IX.     |
|      |      |      |               |                               | p. 682?       |
|      |      | G.H. | ERYCINA Croto | opus. (mas.) cfr. tab. 3      | _             |
| •    |      |      |               | •                             | (fem.)        |
| •    |      |      | _             | s. (mas.) God. 1. 1.          |               |
|      |      | I.   | Probe         |                               |               |
|      |      | K.   | — Mena        |                               |               |
|      |      | 1    | POLYOMMATUS   | • ,                           |               |
| 210. | 391. | A.B. | SATYRUS Amai  | yllis. (etiam in Europa.)     | )             |
|      |      |      | Lean          | der. Och senh. 10m. 1.p.      | 309. 119.68.  |
|      | •    |      |               | — (var.?) God. Enc.           | Meth. IX.     |
|      |      |      | :             |                               | p. 548.       |
| Ì    |      |      | Clite         | . Hübner <i>tab</i> . 103. f. | 526. 527.     |
|      |      |      | -             | . Illig. Mag. für Ins. ton    | n. g. p. 190. |
|      |      |      | Phila         | dilis. Borkh. pars 1. p.      | 93. n°. 32.   |
| j    |      |      |               | pars                          | 2. p. 208.    |
|      |      | C.D. | POLYOMMATUS   | Bochus.                       |               |
| j    |      | E.F. | HESPERIA Fore | estan.                        |               |
| •    | j    |      |               | \$                            | 11E S-        |

| Pag.  | Tab.         | IFio  |                            |                                             |
|-------|--------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------|
| - ~9. |              | - '5' |                            |                                             |
| 211,  | 391.         | G.H.  | H <b>B</b> SPER <b>I</b> A | Paulinus.                                   |
|       |              | I. K. |                            | Arcalaus.                                   |
|       |              | L.M.  |                            | Artemides.                                  |
| 212.  |              | N.O.  |                            | Comus.                                      |
|       | <b>392</b> . | A.B.  |                            | Aethlius.                                   |
| ·     |              | C.D.  |                            | Brino. (fem.) cfr.tab. 353. E. F. (sec.     |
| 213.  |              | E.F.  |                            | Herennius.                                  |
|       |              | G.H.  |                            | Morpheus. cfr. tab. 162. F.                 |
|       |              |       |                            | Phocas. (ver.) God. Enc. Meth. IL           |
|       |              |       |                            | <b>p-</b> 749-                              |
|       |              | I.K.  |                            | Jolus.                                      |
|       |              | LM.   |                            | Jovianus.                                   |
|       |              | N.O.  | •                          | Cerialis. (mas.) cfr. Supp. tab. 10. fc     |
|       |              |       |                            | I—K.                                        |
|       |              |       |                            | Orcus. Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p. 341. |
|       |              |       | •                          | God. Enc. Meth. IX. p. 749.                 |
| 214.  | <b>393</b> . | A.B.  | _                          | Calenus.                                    |
| ,     |              | c.    |                            | Talaus.                                     |
| 215.  |              | D.    | <del></del>                | Eurybates, cfr. Supp. tab. 8. f. 2. 11.     |
|       |              |       |                            | larva et chrys                              |
|       |              | E.    |                            | Salatis. cfr. Supp. tab. 7. f. 5. 5e. ks    |
|       |              |       |                            | va et chrys                                 |
|       |              | F.G.  |                            | Nitocris.                                   |
|       |              | H. I. | <del></del>                | Menes. cfr. Supp. tab. 7. f. 6. 6f. &       |
|       |              |       |                            | larva et chip.                              |
| r     | 394.         | Α.    |                            | edor. cfr. tab. 118. A.                     |
|       |              |       | jat                        | rophae? Fab. 1. 1.                          |
|       |              | 1     |                            | SPHRI                                       |

| Tab.         | Fig. |                                                   |
|--------------|------|---------------------------------------------------|
| 394          | B.   | sphinx Florestan.                                 |
|              | c.   | Amadis.                                           |
|              | D.   | ficus. (mas.) cfr. tab. 246. E. (fcm.)            |
|              | E,   | Pamphilius.                                       |
|              | F.   | ZYGAENA Caffra. (mas.) cfr. tab. 248. H. (fem.)   |
|              | G.   | GLAUCOPIS Cassandra. (fem.)                       |
| <b>395</b> . | Δ.   | SATURNIA Salmonea. (fem. var.) cfr. tab. 162. A.  |
|              | B.   | BOMBYX Eumedide. (fem.) 7 cfr. Supp. tab. 15. f.  |
|              | C.   | (mas.) \$ 9. 10a. larva et foll.                  |
|              | D.   | Orasia. cfr. Supp. tab. 15. f. 7. 8a. lar-        |
|              |      | va et chrys.                                      |
|              | E.   | Riphea.                                           |
|              | F.   | ——— Phadima.                                      |
|              | G.   | pusilla. cfr. Supp. tab. 23. f. 5. 5k. 5l.        |
|              |      | larva, foll. chrys.                               |
| 396.         | Λ.   | SATURNIA Jana.                                    |
|              | В.   | BOMBYX Molina. (mas.) cfr. tab. 302. E. F. (fcm.) |
|              |      | Supp. t. 22. f. 4. 4d. larva et chrys.            |
|              | C.   | CALLIMORPHA Aletta.                               |
|              | D.   | NOCTUA Lydia.                                     |
|              | E.   | ———— Apronia.                                     |
|              | F.   | ——— Serapis.                                      |
|              | G.   | Artemisia.                                        |
|              | Н.   | Brenna,                                           |
|              | I.   | ——— Beltes.                                       |
|              | K.   | PYRALIS Edleriana.                                |
|              | L.   | BOTYS Druryella.                                  |
| 1 [          |      | BO-                                               |

| Pag.          | Tab.       | Fig. |                                               |
|---------------|------------|------|-----------------------------------------------|
| 224.          | 396.       | M.   | BOTYS Cramerella.                             |
| 225.          | 397.       | A.B. | —— Belia. (fem.) (etiam in Europa.)           |
| 226.          |            |      | SPHINK tersa.                                 |
|               |            | D.   | BOMBYX Petosiris.                             |
| 997.          |            | E.   | CALLIMORPHA porphytia, .                      |
|               |            | F.   | HERMINIA? AUGUSTA.                            |
| -             | <b>i</b> ' | G.   | CHELONIA Zersh. (fom.)                        |
|               |            | H.   | PHALARNA? Fabiana.                            |
| <b>228.</b>   |            | I.   | SERICARIA Pandiona. (few.)                    |
| •             | ĺ          | K.   | Dorothea. (for.) cfr. Supp. t. 24. i.;        |
|               |            |      | ge. 3f. larva, foll. chys.                    |
|               |            | L.   | PYRALIS Clisthena.                            |
| 229.          |            | M.   | BOTYS Wedelina. (fem.)                        |
|               |            | N.   | LASIOCAMPA Phidonia.                          |
|               |            | 0.   | CHELONIA flavea.                              |
| 230.          |            | P.   | SERICARIA Aemilia.                            |
|               | 398.       | A.   | SMERINTHUS populi. (species europaea, but     |
|               |            |      | phrodius.)                                    |
| <b>\$33</b> • |            | В.   | sphinx Brennus.                               |
|               |            | C.   | PHALAENA Chlora.                              |
|               |            | D.   | -                                             |
| 234.          |            | E.   | BOMBYX albina.                                |
|               |            | F.G. | CHELONIA Firmiana. cfr. Supp. tab. 24. f. 5.5 |
|               |            |      | larva et ehrs.                                |
|               |            | H.   | BOMBYX Helladia.                              |
|               |            | I.   | Cristata.                                     |
|               |            | K.   | PHALAENA? Stratonice.                         |
|               | _          | •    | NOC:                                          |

## TOM. IV.

|             |              |            | 1 0 141.                                           |
|-------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| ag.         | Tab.         | Fig.       |                                                    |
| 35.         | 398          | L.         | NOCTUA severa.                                     |
|             |              | 1          | EREBUS? Eugenia.                                   |
|             |              |            | Paphos? Fab. Ent. Syst. III. pars 1. p.19.         |
|             | -            |            | Oliv. Enc. Meth. Nociua.                           |
|             |              |            | ·                                                  |
| 36.         | ]            | N.         | PHALARNA fimbriata.                                |
|             |              |            | BOTYS fascialis. (mas.) cfr. Supp. tab. 36. f. 13. |
|             |              |            | <u>_</u>                                           |
|             | 399.         | <b>A</b> . | (fem.)                                             |
| 127.        | 1            |            | BOMBYX (I) Lucilla.                                |
| <b>3</b>    | Ì            | 200        | NOCTUA Joviana. Cram. et Oliv.                     |
|             | ļ            |            | sinuata. Fab. Mant. Ins. tom. 2. p. 145.           |
|             |              |            | n°. 83.                                            |
|             |              |            | PHALAENA cingulate.                                |
|             |              | D.         | sericaria Sannio. (?) (etiam in Europa?)           |
| 0           |              | E.F.       | HERMINIA Phidippe.                                 |
| 238.        | •            | G.         | EREBUS Clytia.                                     |
|             |              |            | vittatus. Fab. Ent. Syst. III. pars 2. p. 47.      |
|             |              |            | Oliv. Enc. Meth. Noctua. nº. 159.                  |
|             |              | H.         | NOCTUA dominica.                                   |
| 239.        |              | I.         | Proserpina.                                        |
|             |              | K.         | Lingea.                                            |
|             |              | L.         | EREBUS Macarea. cfr. tab. 107. F.                  |
| <b>240.</b> |              | M.         | BOTYS Cerialis.                                    |
|             |              | N.         | nitidula.                                          |
|             | <b>400</b> . | A.         | GLAUCOPIS Atereus.                                 |
|             |              |            | ,                                                  |
|             |              |            | (1) Forte Lasiveampa.                              |
| }           |              |            |                                                    |
|             |              | •          |                                                    |

## COMMENTATIO

## TOM. IV.

| Pag. | Tab.     | Fig. |                                               |
|------|----------|------|-----------------------------------------------|
| 241. | 400.     | B.   | CALLIMORPHA Tiresias. (mas.) cfr. tab. 85 h   |
|      |          | c.   | sesia bombiliformis.                          |
| 242. |          | D.   | NOCTUA Polydamia. cfr. Supp. 52b. 22. f. 7. % |
|      |          | E.   | Tullia.                                       |
|      |          | F.   | splendida.                                    |
|      | <b>j</b> | G.   | argentea. (etiam in Europa.)                  |
|      |          |      | artemisiae. (var.) Fab. Ent. Syst. I          |
|      | !<br>!   |      | pars 2. p. th                                 |
| 243. |          | H.   | PHALAENA mundataria.                          |
| •    | •        | I.   | marginata.                                    |
|      |          |      | sinuata. Fab. Ent. Syst. III. pari i.         |
| 244. | 1        | K.   | NOCTUA venatrix.                              |
|      |          | L.   | ———— Clara. (mas.) cfr. tab. 311. B. (fa.)    |
|      |          | M.   | Protea.                                       |
| 245. |          | N.   | juventina.                                    |
| •    |          | O.P. | PHALAENA Vulpenaria.                          |



## SUPPLEMENTUM.

| ag. | Tab. | Figura.                           | 1                                                                                                          |
|-----|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | 1.   | 12. 1b.                           | PAPILIO Amosis. larva et chrys. cfr. tab. 269. A. B.                                                       |
| 3.  |      | ς.                                | Hippason. Boisd. 1. 1.  Anchises. (mas.) larva. cfr. tab.  318. A—D.                                       |
| 4.  |      | 3 <b>a. 3</b> b.                  | - Archelaus. God. l. l.  HELICONIUS Calliope. larva et chrys. cfr.  tab. 246. C.                           |
| 5-  |      | 4.                                | Euterpe. larva et chrys. cfr.                                                                              |
| 6.  |      | 5.<br>6a. 6b.                     | tab. 246. D.  PIERIS Amphione. larva. cfr. tab. 232. E. F.  ACRABA Thalia. larva et chrys. cfr. t. 246. A. |
| 7.  |      | 72. 7b.                           | ARGYNNIS vanillae. larva et chrys. cfr. tab.                                                               |
| 8.  |      | 8.                                | NYMPHALIS Eupalaemon. larva c. t. 143.B.C.                                                                 |
| 9•  | 2.   | 1a. 1b.<br>1c. 1d.                | Antiochus. G o d. 1. 1.  Fabius cum larva et chrys. cfr. tab. 90. C. D.                                    |
| 10. |      | 1a. 1b.<br>1c. 1d.<br>2a. 2b. 2c. | Hippona. God. 1. 1.  Petreus. larva et chrys. cfr. t.                                                      |
|     |      |                                   | Thetis. God. 1. 1.  NYM-                                                                                   |

## COMMENTATIO

| Pag. | Tab | . Figura.        |                                                 |
|------|-----|------------------|-------------------------------------------------|
| 12.  | 2.  | .3a. 3b.         | NYMPHALIS Dirce. (fem.) larva et chrys. ch.     |
|      |     |                  | tab. 212. C. D.                                 |
|      |     | 4a. 4b.          | (mas.) larva et chrys. di.                      |
|      |     |                  | tab. 219. C. A                                  |
| 13.  | 3.  | 1a. 1b. 1c.      | COLIAS Marcellina. larva et chrys. cfr. th      |
|      |     |                  | 163- A. B. C.                                   |
| 14.  | ٠,  | 2a. 2b.          | BRASSOLIS SOPHOTAE. MIVA et chrys. cfr.         |
| į    | • 1 |                  | 253. A. B. C.                                   |
| 15.  | ļ   | 3a. 3b.          | PAVONIA cassiae. larva et chrys. cfr. uk        |
| 1    | •   |                  | 105. A. B.                                      |
| 16.  | •   | 4a. 4b. 4c.      | Berecynthus. larva et chrys. di                 |
|      |     |                  | tab. 184. B. C.                                 |
| 17.  | 4.  | 12. fb. 1c.      | ARGYNNIS Litiope eum larva et chrys. di.        |
| •    | ?   |                  | tab. r. C. D.                                   |
| 18.  |     | 28. 2b. 2c.      | PIERIS Lyncida. larva et chrys. cft. t. 131. B. |
| . }  |     |                  | NYMPHALIS Neaerea. larva et chrys. cf. L        |
| 4    | ٠.  |                  | 75. C. D.                                       |
| 19.  | - { | 4 <b>2</b> . 4b. | Arladite. larva et chrys. cfr. t                |
|      |     |                  | 180. E. f.                                      |
|      | . } | `                | Liberia. God. 1. 1.                             |
| 20.  |     | 5a. 5b.          | ERYCINA Endymion. larva et chrys. cfr. 4        |
|      |     | , j.,            | 244. C-F.                                       |
| ł    | : { |                  | Gnidus. God. 1. 1.                              |
| 21.  | İ   | ба. бь. бс.      | Cupido. larva et chrys. cfr. 12h.               |
|      | 1   |                  | 164. D-G.                                       |
| 00   | 5.  | 1. 12.           | NYMPHALIS Chioë.                                |
| 29.  | 1   |                  | ERYCINA Gelon.                                  |
| 23.  |     | 3. 3c.           | POLYOMMATUS Philanthes.                         |
| 1    | 1   | J. J.            | ERY.                                            |

|            |            | •        |                                                                  |
|------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Pag.       | Tab.       | Figura.  |                                                                  |
| 24.        | <b>5</b> . | 4. 4e.   | ERYCINA Telecles.                                                |
|            |            |          | Gemellus. (fem.) God. Enc.                                       |
|            |            | •        | Meth. IX. p. 567.                                                |
| 25.        |            | · 5. 5f. | HESPERIA Archytas.                                               |
|            | ,          | 6. 6g.   | ERYCINA Titea.                                                   |
|            |            |          | Tisis. God. Enc. Meth. IX. p. 583.                               |
| 26.        | 6.         | I. 1a.   | SATYRUS Arcesilaus, larva et chrys. cfr. t.                      |
| •          | •          | •        | 294. A—D.                                                        |
| <u>.</u> _ |            |          | Chorinaeus. God. 1. 1.                                           |
| 27.        | i          | 2. 2b.   | NYMPHALIS Leonida. larva et chrys. cfr. t                        |
|            |            |          | 388. C-F.                                                        |
| 28.        |            | ,        | Eribotes, God. L. l.                                             |
| 30.        | -          | 3. 3c.   | Odilia. larva. cfr. tab. 329. C. D.                              |
| 29.        | ,          |          | Polycarmes. God. 1. 1. DANAIS Eresime. larva et chrys. cfr. tab. |
|            |            | 4. 4d.   | 175. G. H.                                                       |
| 30.        |            | 5.       | BRASSOLIS Obrinus. larva. cir. tab. 49. E. P.                    |
|            |            | J•       | Ancaea. God. l. l.                                               |
| ٠          |            | б. бе.   | ARGYNNIS Aceste. larva et chrys. cfr. tab.                       |
|            |            | ``       | 121. E. F.                                                       |
| 31.        |            | 7. 7f.   | ERYCINA Crotopus. larva et chrys. cfr. tab.                      |
| ,          |            |          | 336. E. F.                                                       |
|            |            |          | Midas. God. 1. 1.                                                |
| 32.        | 7.         | I. IA.   | SATYRUS Mermeria. larva et chrys. cfr. tab.                      |
| ]          | I          | •        | 96. B.                                                           |
| 33-        |            | 2. 2b.   | HESPERIA Apastus. larva et chrys. cfr. tab.                      |
|            |            | , 1      | 111. D. E.                                                       |
|            | 1          | !        | Acastus. God. 1. 1.                                              |
| ł          | ł          |          | T 11554                                                          |

|      |      |                    | SUPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pag. | Tab. | Figura.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34•  | 7.   | 3. 3c.             | HESPERIA Acastus. larva et chrys. cfr. 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 35•  | •    | 4. 4d.             | Phidias. (var.) God. 1. 1.  fulgerator. larva et chrys. (Stoll)  cfr. tab. 284. A.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |      |                    | mercatus. God. l. l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |      |                    | pertinax. larva et chrys. (Serie vlind. t. 25.) cfr. Supp. t. 35. is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |      |                    | Acastus. (var.?) God. Ll.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .    |      | •                  | Stollii. nobis. (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36;  |      | 5. 5e. 6. 6g.      | Salatis. larva et chr. cfr. t. 393. E.  Menes cum larva et chrys. cf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37-  | 8.   | 12. 1b.<br>1c. 1d. | tab. 393. H. l.  Bromius. cum larva et chrys. clericus? God. E. M. IX. 2791.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38.  |      | 2. 22.             | Eurybates. larva et chrys. cfr.&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |      |                    | 393. D. PHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |      |                    | (1) Auctor operis Surin. vlinders 1. 1. contendit, larvam non esse H. fulgeratoris sed pertinecu, quae delineata est Supp. tab. 55. f. 2, quam Godarti us putat varietatem esse H. Acasti. Si petur, ati mibi saltem videtur, major fides habent est auctori operis laudati quam Stollio, tanca erucarum differentia satis patet, dictam illan Le pertinacem non varietatem esse H. Acasti al peculiarem speciem. Nomen autem pertinacis aptavi in Stollii, quia Cramerus jam alteri speciei (tab. 854. F. G.) illud dedit. |

SUPP.

| Pag.       | Tab | Figura.           |                                              |
|------------|-----|-------------------|----------------------------------------------|
| 99-        | 8.  | 3.                | PHALARNA Vincentiata.                        |
| 40.        |     | 4.                | Julianata.                                   |
| 41.        |     | 5.                | PYRALIS Hubneriana.                          |
|            | :   | 6.                | PHYCIS striatalis.                           |
| 42.        |     | 7.                | PYRALIS Renaudalis.                          |
| 43-        | 9.  | 1.                | HESPERIA Julettus.                           |
|            | į   |                   | Atticus ? God. E. M. IX. p. 792.             |
|            |     | 2. 28.            | ERYCINA Hyginius.                            |
| 44.        |     | 3. 32.            | Sabinus.                                     |
| 44·<br>45· |     | 4. 42.            | HESPERIA-Orgus. larva et chrys. cfr. tab.    |
|            |     |                   | 334. I. K. L.                                |
|            |     |                   | Syrichthus. God. 1. 1.                       |
| 46.        |     | 5. 52.            | Volcanus. larva et chrys. cfr. t.            |
|            |     |                   | 245. C. D.                                   |
|            |     |                   | Polyzona. God. 1. 1.                         |
| ,          |     | б. ба.            | Pygmalion. larva et chrys. cfr.              |
|            |     |                   | tab. 245. A. B.                              |
|            |     |                   | Gnetus. God. 1. 1.                           |
| 47.        | 10. | 1. 12.<br>1b. 1c. | Cerialis. (fem.) cum larva et                |
|            |     | 10. 10.           | chrys. cfr. tab. 392. N. O.                  |
|            |     |                   | Orcus. God. 1. 1.                            |
| 48.        |     | 2. 22. 2b.        | GLAUCOPIS Halys. larva, foll. chrys. cfr. t. |
| Í          | į   |                   | 357. C.                                      |
| 49.        |     | 3. 3a. 3b.        | SYNTOMIS Heber. larva, foll. chrys. cfr. t.  |
| İ          | ł   |                   | 287. A.                                      |
| 50.        | 11. | 1. 12. 1b.        | GLAUCOPIS Almon. larva, foll. chrys. cfr. t. |
| l          |     | IC.               | (fem.) 224.F.                                |
|            | 1   | ıd.               | (mas.)                                       |
|            | 1   |                   | T 2 GLAU.                                    |
|            |     |                   |                                              |

SUPP.

| Pag.        | Tab.        | Figura.           | · · · · ·                                    |
|-------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 52.         | 11.         | 2. 28. 2b.        | GLAUCOPIS Psamas. larva, foll. chrys. cfr.   |
|             |             |                   | tab. 234. G.                                 |
| <b>53</b> • |             | 3. 32. 3b.        | syntoms rutilus. larva, foll. chrys. cfr. t. |
| ,           |             |                   | 382. B.                                      |
|             | 12.         | ı.                | GLAUCOPIS haemorrhoidalis.                   |
| 54-         |             | 2.                | HERMINIA Eulalia.                            |
| <b>55</b> • |             | 3.                | NOCTUA Archadia.                             |
|             |             | . 4•              | Solina.                                      |
| 56,         |             | 5.                | PLATYPTERIX? luciata.                        |
| •           |             | 6.                | ? quatuormaculata.                           |
|             | t           | 7.                | BOTYS strigialis.                            |
| <b>5</b> 7- |             | 8.                | CHELONIA Hippia. (fem.)                      |
| Ψ.          | ŀ           | 9.                | PHALAENA Procopia.                           |
| <b>5</b> 8. | ł           | 10.               | punctata.                                    |
| 300         |             | 11.               | NOCTUA felicia.                              |
| ĖO.         | 43          | 1                 | HESPERIA Renaldus.                           |
| 59.<br>60.  | 13.         | 2. 2b.            | POLYOMMATUS Clorimena.                       |
| <b>AO</b>   |             | 3                 | BRYCINA Nicias.                              |
| •           |             | 3.                |                                              |
|             |             |                   |                                              |
|             | 1           |                   | p. 588.                                      |
| 61.<br>62.  |             | 4.                | cingulus.                                    |
| 62.         | 1           | 5. 5c. 5a.        | GLAUCOPIS Pheres. larva, foll. chrys. cfr.   |
|             |             | 6. 6e.            | tab. 382. C.                                 |
| 63.         |             | 6. 6e.<br>6f. 6g. | Boagrus. larva, foll. chrys. cfr.            |
| • •         | 1           |                   | tab. 248. D.                                 |
| . 64.       | 1           | 7. 7h. 7i.        | syntomis Sipilus. larva, foll. chrys. cfr.   |
|             |             |                   | tab. 99. A.                                  |
| •           | <b>.</b>    |                   |                                              |
|             | <b>\$</b> i | 1                 | j. se-                                       |

| Pag.       | Tab.     | Figura.               |                                                          |
|------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 65.        | 14.      | 1. 24. 3b.<br>4c. 5d. | SERICARIA Sylvius cum larva, foll. chrys.                |
| 66.        |          | 6. 7a. 8b. 9c. 10d.   | Archies                                                  |
| 68.        | 15.      |                       | GLAUCOPIS Evadnes. larva, foll. chrys. cfr. tab. 357. A. |
|            |          | 4. 5a. 6b.            | SYNTOMIS Laeneus. l. f. chr. cfr. t. 248. G.             |
| 69.        |          | 7. 88.                | вомвух Orasia. larva et chrys. cfr. t. 395. D.           |
| 69.<br>70. |          | 9. 102.               | Eumedide. larva et foll. cfr. tab.                       |
| _          |          |                       | 395. B. C.                                               |
| 71.        |          | 11. 122.              | Orsilochus. larva et foll. cfr. tab.                     |
|            |          |                       | 46. D. 383. F.                                           |
| 72.        | 16.      | 1. 1a. 1b.            | Epigena cum larva et chrys.                              |
| 73-        |          | 2. 2c. 2d.            | —— Zelica ———                                            |
| 74-        |          | 3.                    | ——— perspicilla.                                         |
| •          |          | 4.                    | BOTYS fimbrialis. (mas.) cfr. tab. 348. C. (fem.)        |
| 75.        |          | 5•                    | PYRALIS Swederiana.                                      |
| 75.<br>76. |          | б. бе.                | CHELONIA nitida. larva et chrys. cfr. tab.               |
|            | <b>!</b> |                       | 274. F.                                                  |
|            |          |                       | elegans. Oliv. 1. 1.                                     |
|            |          | 7. 7f. 7g.            | SATURNIA Liberia. larva, foll. chrys. cfr.               |
|            | [        |                       | tab. 268. F. G.                                          |
| 77-        | ·        | 8. 8h.                | CHELONIA Cunigunda. larva et chrys. cfr.                 |
| :          | 1.       |                       | tab. 344. D. E.                                          |
| 79•        | 17.      | 1. 12.                | SATURNIA Abasia. larva et chrys. cfr. tab.               |
|            |          |                       | 344. A. B. C,                                            |
|            | [        |                       |                                                          |
| ١          |          |                       | SA-                                                      |

## COMMENTATIO

| Pag. | Tab. | Figura.    |                                                |
|------|------|------------|------------------------------------------------|
| 80.  | 17.  | 2. 2b.     | SATURNIA Nausica. larva et chrys. cfr. ub.     |
|      |      | ·          | 249. D. E. 303. B. C.                          |
| 81.  |      | 3-         | Io. (mas.) larva. cfr. t. 303. F. G.           |
|      |      | 30.        |                                                |
| • •  |      | 3d.        | - chrysalis.                                   |
| •    |      | 4. 4e. 4f. | rivulosa. larva, foll. chrys. cfr.             |
| •    |      |            | tab. 107. Λ.                                   |
| 82.  |      | 5•         | Tarquinia. larva. cft. t.4. A. B. C.           |
|      | i    |            | 367. F.                                        |
| 84.  |      | 6. 6g.     | HESPERIA Broteas. larva et chrys. cfr. tab.    |
|      |      |            | 283. C. D.                                     |
| 85.  |      | 7.7h.7i.   | BOMBYX silveria. larva, foll. chrys. cfr. t.   |
| į    |      |            | 359. B. C.                                     |
|      | 18.  | 1. 12. 1b. | Hipparchia, larva, foll. chrys. cfr.           |
|      |      |            | tab. 185. D.                                   |
| 87.  |      | 2.         | nuda. (mas.) larva.                            |
|      |      | 2C•        | (fem.) >cfr. t. 306.B.                         |
| •    |      | 2d. 2e.    | foll. et chrys.                                |
| 88.  |      | 3. 3f. 3g. | NOTODONTA Longara cum larva et chrys.          |
| 89.  |      | 4. 4g. 4h. | BOMBYX Tharops. larva, foll. chrys. cfr. t.    |
|      |      | •          | 359. Л.                                        |
| 90.  |      | 5. 5h. 5i. | ornata. larva, foll. chrys. cfr. L             |
|      |      | 6. 6k.     | 306. G.                                        |
| 91.  |      | 61. 6m.    | SERICARIA Eutropia. (fem.) cum larva, foll.    |
|      |      |            | chrys                                          |
| y2.  |      | 7. 7n.     | Alsus. larva et chrys. cfr. ub.                |
| Ì    |      |            | 113. E.                                        |
|      |      | 8. 80.     | NOCTUA nutrix. larva et chrys. cfr. t. 312. B. |
|      |      |            | \$A-                                           |

## S U P P.

| Pag.         | Tab. | Figura.           |                                               |
|--------------|------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 934          | 19.  | 1.12. 1b.         | SATURNIA Armida. larva et chrys. cfr. tab.    |
| •            |      | l                 | 197. A.                                       |
|              |      |                   | erythrinae. Fab. l. l.                        |
| 94-          |      | 2. 2c. 2d.        | Cassandra. larva et chrys. cfr.               |
| - <b>-</b> , |      |                   | - tab. 197. B.                                |
|              |      | ,                 | erythrinae. Fab. l. l. (?)                    |
| 95.          |      | 3. 3e.            | BOMBYX Begga. larva et chrys. cfr. tab.       |
| •            |      |                   | 355. E.                                       |
| •            | • •  | 4.4f.             | CHELONIA Justina. larva, foll. chrys. efr.    |
|              |      | 4.4f.<br>4g. 4h.  | tab. 383. E.                                  |
| 96.          | ١.   | . 50 5i.          | saturnia Ephonia. larva et chrys. cfr.        |
|              | •    | . 31 340          | Supp. tab. 35. f. 6.                          |
| <b>Q7.</b>   | 30   | , 1. 12. 1b.      | Arminia. larva, foll. chrys. cfr.             |
| 38.          | 20.  | , 14 16) 1U4      |                                               |
| 98.          |      | a ac ad           | tab. 356. A. D.                               |
| 300          |      | ' 'S' Mreilite.   | Irenes larva, foll. chrys. cfr. t. 249. B. C. |
| . 1          |      | 2 22 25           |                                               |
|              | •    | 3. 30. 31.        | nomen's hirts. larve, foll. chrys. cfr. tab.  |
|              |      | 4 4 4 1 h         | 358. A.                                       |
| 99.          | ,    | 44 488:416.       | SERICARIA Bibiana. larva, foll. chrys. cfr.   |
|              |      |                   | tab. 359. D.                                  |
| 100.         | 21.  | I. Ia.            | CALLIMORPHA Cephise. larva, foll. cfr. t.     |
| ł            |      | •                 | 381. E.                                       |
| 101.         |      | 2. 2D. 2C.        | GLAUCOPIS coelestina. larva, foll. chrys.     |
| ł            | i    | 3. 3ď.            | cfr. tab. 345. G.                             |
| 1            | I    | 3. 3d.<br>3e. 3f. | Micilia. larva, foll. chrys. cfr.             |
| •            |      |                   | tab. 228. G,                                  |
| 102.         |      | 4• 4g.            | CALLIMORPHA Aterea. larva et chrys, cfr.      |
|              |      |                   | tab. 370. F.                                  |
| 1            | 1    | •                 | BOM-                                          |

| Pag. | Tab. | Figura.    |                                               |
|------|------|------------|-----------------------------------------------|
| 103. | 21.  | 5. 5h:     | вомвух Mycalia. larva et chrys. cfr. Supp.    |
| í    |      |            | tab. 35. f. 4                                 |
|      |      | 6. 6i.     | CHELONIA Helops. larva, foll. chrys. di.      |
| •    |      | ·          | tab. 78. C.                                   |
| 104. |      | 7.         | BOMBYX Bitia. larva. cfr. tab. 322. F.        |
| 105. | 22   | 1. 12.     | SPHINX Camertus. larva et chrys. cfr. 12b.    |
|      |      | ·- ·       | 225. A.                                       |
| •    |      | 2. 2b.     | Pan. larva et chrys. cfr. t. 216. D.          |
| 106. |      | 3. 3c.     | NOCTUA? bellatrix. larva et chrys. cfr. ub.   |
|      |      |            | 305. F.                                       |
| 107. |      | 4. 4d.     | BOMBYX Molina, larva et chrys. cfr. tab.      |
|      | ,    |            | 302. E. F. 396. B.                            |
|      |      | 5. 5e.i    | NOCTUA Placidia, larva et chrys. cfr. tab.    |
|      | •    | •          | 359. E.                                       |
| 108. |      | 6. 6£. 6g. | NOTODONTA Nesear larva et chrys. cfr. L       |
|      |      |            | 305. C.                                       |
| 109. | ٠.   | 7. 7h.:    | NOCTUA Polydamia. larva et chrys. cfr. L      |
| 1    |      |            | 400. D.                                       |
|      |      | .8. 8i.    | Schneideriana. larva et chrys. cfr.           |
|      |      | •          | tab. 308. A.                                  |
| FIO. | · .  | 9. 9k. 9l. | BOTYS marginalis. larva, foll. chrys. cfr. L  |
|      |      |            | 371. D.                                       |
|      |      | •          | hyalinata. Fab. l. l.                         |
| . i  | .    | Io. 10m.   | nitidalis. larva et chrys. cfr. 12h.          |
| - 1  | į    | 10n. 100.  | 371. F.                                       |
| 111. | 23.  | 1. 1a. 1b. | BOMBYK agresta. larva, foll. chrys. cfr. tab. |
|      |      |            | 306. A.                                       |
|      |      |            |                                               |
|      | l    |            | вом-                                          |

| Pag. | Tab. | Figure.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IIė. | 23.  | 2. 2c. 2d.        | Bosibyx disphense larva, foll. chryc. cfr. t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 113. | 4    | 3. ge.<br>3f. 3g. | Crocos: lerva, foll. chrys. cfr. tab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |      | 4. 4h. 4i.        | festive larva, foll. chrys. cfr. tab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114. |      | 5. 5k. 5l.        | pusilla. larve, foll. shrys. cfr. tab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 115. | •    | 6. 6m. 6n.        | sericaria bifasciata larva, foll. chrys. cfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |      | 7. 70.            | tab. 252. F.  Meons larve et chrys. (St 011.)  cfr. tab. 358. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |      |                   | bifurcata. larva et chrys. (Surin. ulind.) tab. 13. (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 116. | ٠.   | 8. 8p.            | BOMBYX Eleuthera- larva et chrys. cfr. tab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 24.  | 1. 12. 1b.        | domina. larva, foll. chrys. cfr. t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |      |                   | (2) In opere laudato: natuurlijke historie van Surinaamsche vlindere, affirmatur ex hac larva non S. Meonam provenire, sed aliud insectum, quod ibi vocatur Ph. Bombys bifurcata, et videtur auctori illius operis major fides habenda esse quam Stollio, hanc ob causam, quia hic ex aliurum, alter vero ax propriis observationibus hoc cognovit. |
| 1    | j    |                   | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Pag.         | Tab.       | Figure.    | Ta I                                                                                                                                           |
|--------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117.         | 24.        | 2. 2c. 2d. | BOMEYA netrix. larva, foll. chrys. cfr. m                                                                                                      |
| .118.        |            | 3. 3e. 3f. | 307. I. SERICARIA Dorothea. larva, foli.chrys.di. tab. 307. I.                                                                                 |
|              |            | 4-4g.4h.   | BOMBYX Aegina. larva et chrys. cfr. m. 384. D. L                                                                                               |
| 119.         |            | 5 5i       | OMBLONIA Firmiana. larva et chrys. cfr. t. 398. F. G.                                                                                          |
| 120,         | •          | 6. 6k.     | BOMBYX verago. larva et chrys. cfr. t. 162<br>D. E. 306. D. L.                                                                                 |
| 191.         | <b>25.</b> | 1- 12.     | NUMPHALIS Ephestion. Ursula. God. Enc. Mal. II.                                                                                                |
|              |            |            | p. 98a                                                                                                                                         |
| 122.         |            | 2. 2b.     | ARGYNNIS Metea.                                                                                                                                |
| •            | •          | 3. 3c.     | ACRABA Egina.: (mas.) cfr. tab. 139. F.G. (fm.)                                                                                                |
| •            | ì          |            | Zidora. God. 1. 1.                                                                                                                             |
| 123.         | •          | 4. 4d.     | Artemisa.                                                                                                                                      |
|              |            |            | Caecilia. Fab. Ent. Syst. III. peri                                                                                                            |
| , <b>:</b> · | • • •      |            | God. Enc. Mah. IX p. 233 NYMPHALIS Omphale. (1)                                                                                                |
| 124.         | 26.        | ı. ta.     | NYMPHALIS Omnhale, (1)                                                                                                                         |
|              |            | ,          | sh-                                                                                                                                            |
|              |            |            | (1) Sécuridam Drury Guineam habitat, 510-<br>lius vera affirmat exemplar, secundam quoi del-<br>uestio confecta est, ex insula Amboina veniss. |

|       |          | 1            |                                  |
|-------|----------|--------------|----------------------------------|
| eg.   | Tab.     | Figura.      |                                  |
| -     |          |              | Salmasis. Fab. Ent. Syst. III.   |
|       |          |              | pars 1. p. 132.                  |
|       |          |              | God. Enc. Meth. IX.              |
|       |          |              |                                  |
|       |          |              | P• 397•                          |
|       |          |              | Drury II. tab. 8. f,             |
| 125.  | 26       | a. ab.       | PAPILIO Messalina,               |
|       |          |              | Cynortas. Fab. Ent. Syst. III.   |
|       | •        |              | •                                |
| •     |          |              | pars 1. p. 37.                   |
| 1     |          |              | God. Enc. Meth. IX.              |
| •     |          | _            | p. 75.                           |
|       |          | 3.           | SATYRUS Nereis.                  |
| ¥ 27. | 077      |              | HESPERIA Ophion.                 |
|       | 27.      |              | SATURNIA Argus.                  |
| £ 28. | . 1      | ▼            | VANESSA Pelarga. (fem.)          |
| 129.  |          | 3. 35.       | NYMPHALIS Afer.                  |
|       | +        | * ·          | Aethiopa. Fab. Ent. Syst. III.   |
|       | .        | 1            | pars 1. p. 136.                  |
|       |          |              | God. Enc. Meth.                  |
|       | 1.       | •            | 1X. p. 385.                      |
| 130.  |          | 4. 4c.       | Argenissa.                       |
| 131.  | I        | 5•           | PHALAENA chrysialis,             |
|       | 28.      | 5.<br>1. 12. | ACRABA Menippe. (mas.)           |
| į     |          |              | Zetes. Linn. Syst. Nat. II. pars |
| 1     | <b>.</b> |              | 1. p. 769.                       |
|       |          | , .          | - Clerck Icon. Ins. tab.         |
|       |          |              | 43. f. I.                        |
|       | •        | . • .        | V 2 Ze-                          |
| [     | . !      |              | [                                |

| Pag.       | Tab. | Figura.                 |                                             |
|------------|------|-------------------------|---------------------------------------------|
| در الشديدي |      | فالته فيوجيها ويهيبونيك | Zethea. God. Enc. Mah. II.                  |
|            | ·    |                         | p. 296.                                     |
| 132.       | 28.  | 2. 2b.                  | NYMPHALIS Evelina.                          |
| ·          |      | 3.                      | DANAIS Petilia.                             |
| 133-       |      | 4. 4C.                  | PIERIS Placidia.                            |
| 134.       | 29.  | 1. 12.                  | DANAIS Cenea.                               |
| • 27.      |      |                         | Rechila. God. Enc. Mah. IL                  |
|            |      |                         | p. 183                                      |
| 135.       | . 1  | 2. 2b.                  | Echeria.                                    |
| -55.       |      | ,,                      | - Vaillantiana. God. Enc. Mah. IL           |
|            |      |                         | p. 183.                                     |
| •          |      | 0 00                    | NYMPHALIS Lysandra,                         |
|            |      | 3. 3c.                  | Iole.                                       |
| 136.       |      | 4. 4d.                  | Afurcula. Fab. Bnt. Syst. III.              |
|            |      |                         |                                             |
| •          |      |                         | pars 1. p. 79                               |
|            |      |                         | Herbstrab. 52. f. 54                        |
|            |      |                         | God. Enc. Mal. II.                          |
|            |      |                         | p. 360.                                     |
| 137.       | 30.  | Į. 1a.                  | Marius. (fem.) cfr. tab. 200.  D. E. (mas.) |
|            |      | :                       | Chiron. God. 1. 1.                          |
|            |      | 2. 2b.                  | HELICONIUS Sappho.                          |
| 138.       |      | 3- 3c-                  | 7 Irene.                                    |
| 139.       | ł    | 3- 3                    | ERYCINA Menetes. (mas.)                     |
| 707        |      | 1 4.                    | Tacitus. Fab. Ent. Syst.                    |
| •          |      |                         | pars 1. p. 30%                              |
|            |      |                         | God. E. M.IX. p. 588.                       |
| •          |      |                         | GLAU                                        |
|            |      |                         | <b>G</b> Env                                |

## S'U'P'P!

| ag.      | Tab.        | Figura.    |                                                     |
|----------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 40.      | <b>30</b> . | 5.         | GLAUCOPIS fenestrata,                               |
| •        | 81.         | 1: 12.     | ERYCINA Echerius. (mas.)                            |
|          |             | 1b.        | (fem.)                                              |
| 41.      |             | 3. 2C.     | SATURNIA Caffaria.                                  |
| 42.      |             | 3.         | CALLIMORPHA Veillantina.                            |
| 43-      |             | _          | PHALAENA politata. (mas.) cfr. tab. 276.            |
| ••       |             | (3.3       | F. (fem.) (1)                                       |
| <u>.</u> | á : .       | <b>5</b> - | vóculá.                                             |
| 144.     | 32.         | 1. 12.     | PAPILIO Agavus.                                     |
|          |             | 2. 2b.     | NYMPHALIS Thyestes.                                 |
|          |             |            | Thurius. God. Enc. Meth. IX.                        |
|          |             |            | p. 354.                                             |
| 145.     |             | 3. 3c.     |                                                     |
| 146.     |             | 4. 4d.     | POLYONMATUS Timoleon.                               |
|          |             | 5.         | PHALÄENA VITIGETIE:                                 |
| 147.     | 33.         |            | PAPILIO Pammon. (var.?) cfr. tab. 141. B.           |
| **       |             |            | (mas.) 265. A. B. C. (fem.)                         |
|          |             | " 2. 2b.   | prents Autohoe. Stollet Boisd.                      |
|          | 1.3         | · · · · i  | Hyparete. (var.) God. Enc. Meth.                    |
| •        | i           |            | TW                                                  |
| 148.     | 1           | 3. 3c.     | Aspasia. Stoll et Boisd.                            |
| -400     |             |            | Asterope. God. Enc. Meth. IX.                       |
|          |             |            | p. 154.                                             |
|          |             |            | NYM-                                                |
|          | ·           |            |                                                     |
|          |             | 1          | (1) Antennae non sunt capitatae, ati iu effigie,    |
|          |             |            | sed filiformes; vide textum, ubi dicitur eas a pic- |
| 1        |             |            | tore vitiose delineatas esse.                       |
| 1        |             |            | ·                                                   |
|          |             |            | •                                                   |

| Pag. | Tab. | Figura.        |                                                        |
|------|------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 149. | 33.  | 4. 4d.         | NYMPHALIS Hordonia.                                    |
| 150. |      | 5. <b>5</b> d. | POLYOMMATUS Gorgias. cfr. tab. 270.f. G. (fa.)         |
|      |      |                | Lam. (mas.) God. l. l.                                 |
|      |      | 6.             | HESPERIA Prodicus.                                     |
| 151. | 34.  | I.             | BOMBYX punctigera. (fem.)                              |
| 152. |      | 12.            | (mas.)                                                 |
|      |      | 2. 2b.         | PHALAENA Rhanisaria. (mas.) cfr. tab.119.  B. C. (fm.) |
| 153. |      | . <b>3.</b>    | NOCTUA Clarissa.                                       |
|      |      | 4.             | Clotilda.                                              |
| 154. |      | 5•             | characterica.                                          |
| 155. |      | 6.             | PHALABNA Leontia.                                      |
|      |      | <b>7•</b> .    | striata.                                               |
| 156. |      | 8.             | marginaria.                                            |
| 1    | ,    | 9.             | ocellata.                                              |
| 157. | 35.  | 1. 18.         | preas Hirlanda.                                        |
|      |      | 2,             | HESPERIA pertinax. efr. tab. 7. f. 4 4                 |
|      |      |                | larva et chrys.                                        |
|      |      |                | Acastus. (var.) God. I. I. wh.                         |
|      |      |                | 1.11. D. E.                                            |
|      |      |                | Stollii. nobis.                                        |
|      |      | 3. 3b.         | SPHINX Gannascus.                                      |
| 158. |      | 4•             | BOMBYX Mycalia. cfr. Supp. tab. 21. f. 5               |
|      |      |                | 5h. larva et chif-                                     |
|      |      | 5.             | Icilia.                                                |
| 4    |      |                |                                                        |
|      |      |                | 54.                                                    |
|      | I .  |                |                                                        |

|                    |      |              | h o r ri                                                          |
|--------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pag.               | Tab. | Figura.      |                                                                   |
| 159.               | 35.  | 6.           | SATURNIA Ephonia. cfr. Supp. tab. 19. f. 5. 5i. larva et chrys.   |
| 77,                | 36,  | r.           | PHALAENA? Palmyra.                                                |
| 7.<br>16 <b>9.</b> | •    | 2.           | EREBUS Levina. (fam.) cfr. tab. 346. D. (mas.)                    |
|                    |      | 3-           | Feducia.                                                          |
|                    | Í    | 4.           | NOCTUA Deliana.                                                   |
| 161.               |      | 5.           | CHELONIA Vuteria.                                                 |
|                    |      | 6.           | PHALABNA Zaïde.                                                   |
| •                  |      | . 7.         | ? frosinaria.                                                     |
| 165                |      | 8.           | NOCTUA Fatme.                                                     |
|                    | -    | · <b>9</b> • | Porcia.                                                           |
|                    |      | 10.          | Charmione.                                                        |
|                    | ·    | 11.          | erebus Zamis.                                                     |
| 163.               |      | 12.          | BOMBYX Eleutheria. (1)                                            |
|                    |      | 13.          | BOTYS fascialis. (fem.) cfr. tab. 398. O.                         |
|                    |      |              | (mas.)                                                            |
| 164.               | 37.  | I. 12.       | моврно Celinde.                                                   |
| 165.               |      | 2. 2b.       | ERYCINA Zeanger.                                                  |
|                    |      |              | POLYOMMATUS Simaethus. (fem.) cfr. tab.                           |
|                    |      |              | 149. B. C. (mas.)                                                 |
|                    |      |              |                                                                   |
|                    |      |              | PO-                                                               |
| 1                  |      |              |                                                                   |
| ·                  | •    |              | (1) Descriptio fig. 12. pertinet ad fig. 13., et                  |
|                    |      |              | rursus fig. 13. ad fig. 12., quia ceteroquin sensum<br>non habet. |
|                    | j    |              |                                                                   |

## s UPP.

| Pag.          | Tab. | Figura.       |                                               |
|---------------|------|---------------|-----------------------------------------------|
| 166.          | 37.  | 4. 4d.        | POLYOMMATUS Derimond. cfr. tab. 137.1 G. (m.) |
| •             |      |               | Apidanus. (fem.) God. iz.  Meth. IX. p. 69.   |
| •             | 20   | 1. 18.        | Rustan.                                       |
| 167.          | 38.  | 2. 2b.        | Lisus.                                        |
| 10%.          |      |               | Alexis.                                       |
|               |      | 3. 3c.        | Aelianus. Pab. Ent. Sps.                      |
|               |      |               | ·III. pars 1. sto                             |
|               |      |               | God. Enc. Mai.                                |
|               |      |               | IX. p. 64                                     |
| 168.          |      | 4. 4d.        | Hassan. cfr. tab. 213. D.L                    |
| <b>, 00</b> , |      | <b>4.</b> 40. | Janias, God. Enc. Mai.                        |
|               |      |               | IX. p. 641.                                   |
|               |      | 5. 5e.        | Cethegus.                                     |
| •             |      | 6. 6f.        | Narbal.                                       |
| 169.          |      | 7· 7g·        | ERYCINA Humerius.                             |
| •-9.          | 39.  | I. 12.        | Lysimon.                                      |
| 170.          |      | 2. 2b.        | Hanno.                                        |
| •             |      | 3.            | Bomilcar. cfr. tab. 170. C. (sel.)            |
|               | . 1  | J             | Phareus. (fem.) God. 1. L.                    |
|               |      | 4. 4C.        | Aristus. (fem.)                               |
|               |      | 5. 5d.        | Damon.                                        |
| •             |      |               | Cachrys. Fab. Ent. Syst. II                   |
|               |      |               | pars 1. p. 36.                                |
|               |      |               | God. Enc. Meth. L                             |
|               |      |               | p. 575                                        |
|               |      |               | - HES                                         |
|               | 1    |               | į                                             |
|               |      |               |                                               |
|               |      |               | !<br>                                         |

| Pag. | Tab. | Figura. |                                                  |
|------|------|---------|--------------------------------------------------|
| 171. | 39.  | 6. 6e.  | HESPERIA Simplicies.                             |
|      |      | •       | Eurycles. (var.) God. Enc. M.                    |
|      |      |         | IX. p. 730.                                      |
|      |      | 7. 7f.  | Alardus. cfr. tab. 284. C. D.                    |
|      |      |         | Cretheus. (var.) God. E. Meth.                   |
|      |      |         | IX. p. 739.                                      |
|      |      | 8.      | Narcosius.                                       |
| -    |      |         | Scipio. Fab. secundum God.                       |
|      |      |         | Enc. Meth. IX. p. 741.                           |
| 172. |      | 9.      | Dorantes.                                        |
|      |      |         | Eurycles. (var.) God. 1. 1.                      |
|      | 40.  | 1.      | SPHINX Timesius.                                 |
| 173. |      | 2.      | BOMBYX Beatrix. (fem.)                           |
|      |      | 3. 3a.  | CALLIMORPHA Zerbina. (fcm.) (1)                  |
| 374. |      | 4. 4b.  | CHELONIA Sylviana.                               |
| 175. |      | 5. 5c.  | <b>4</b>                                         |
| }    | 41.  | 1. 12.  | PHALAENA Sulima.  PAPILIO Regulus.               |
|      |      |         | Crino. Fab. Ent. Syst. III. pars                 |
| I    |      |         | 1. p. 5.                                         |
|      |      |         | God. Enc. Meth. IX. p.                           |
|      |      |         | 66.                                              |
|      | ł    |         | Boisd. Spec. des Lep. I.                         |
|      |      | •       | p. 207.                                          |
| 176. |      | 2. 2b.  | COLIAS Caesonia. (fem.)                          |
| j    |      | •       | BOM•                                             |
|      |      |         | (1) Fortasse cadem species quae tab. 178. C. de- |
| 1    |      |         | lineata est.                                     |
|      |      |         | X                                                |
| •    | J    |         |                                                  |

## 170

## COMMENTATIO ZOOLOGICA.

| Pag. | Tab. | Figura.          |                                                |
|------|------|------------------|------------------------------------------------|
| 177. | 41.  | 3.               | nombyx Scribonia.                              |
| 178. |      | <b>4.</b> · · ·  | Yelleda. (fem.)                                |
|      | 42,  | ı.               | imperialis. (fom.)                             |
| •    | ,    | ,a <b>d</b> .; · | Laocoon. (mas var.) cfr. tab. 117.             |
|      | 4    | , '              | A. B. C.                                       |
| ,    |      | I.               | IDEA. Idea. (var.) Lyncea. God. Enc. Mech. IX. |
|      |      | •                | 195.                                           |

# CATALOGUS SYSTEMATICUS

# LEPIDOPTERORUM,

QUAE IN OPERE CRAMERI DESCRIPTA SUNT, SECUNDUM METHODUM

LATREILLII.

SECUNDUM ORDINEM GENERUM.

# 

## 

.

.

## FAM. I. DIURNA.

Alae quatuor aut superiores saltem, insecto sedente, erectae, semper solutae; inferiores retinaculo nullo. Antennue plerumque ad apicem capitatae aut subcrassiores, in paucis filisormes vel subsetaceae et apice gracillore, uncinato. Lingua in omnibus adest.

Eruca pedibus 16. Chrysaits saepissime nuda et angulata, ad postica tantum vel etiam per medium funiculo filisve transversis alligata, in paucis subfoliculata, et tunc laevis aut Lepidopte corum nocturnorum pupae similis. Metamorphosis plerumque sub dio. Volatus diurnus.

#### SECTIO I. PAPILIONIDES.

Tibiae posticae apice solo-spinoso aut calcarato. Alae quatuor ad perpendiculum erectae. Antennae semper capitatae aut extrorsum crassiores, apice nunquam abrupte uncinato.

Eruca subdialis. Chrysalis saepissime nuda et angulata, postice solum aut etiàm per medium filo transverso alligata, rarissime laevis et subfolliculata.

# PAPILIO.

in the second second

| Tab. | Figura.          | Palpi brevissimi, clypeum vix attingentes, h      |
|------|------------------|---------------------------------------------------|
|      |                  | ciei appressi, non prominuli, articulo tertio mi  |
|      |                  | mo, obsoleto, aut vix discernendo. Pedes 6 curson |
| 2.   | В. С.            | P. Phorcas. God,                                  |
|      | A. B.            | P. Amphitryon, God.                               |
|      | B. C.            | P. Leonidas. God. (similis. Cram.)                |
| 10.  | A. B.            | P. Remus. var. Boisd. (Hippolyshus. Cr.)          |
| Ila  | •                | (                                                 |
| 135- | . <b>A.</b>      | fem                                               |
| 136. | -                |                                                   |
| 286. | A. B.            | mas                                               |
| .34- | · <b>A.</b> ,    | P. Ascanius. God.                                 |
|      | c. D.            | P. Polycaon. fem. Boisd. (Androgeus. Cr.)         |
| 350. | A. B.            |                                                   |
| 201. | <b>Q</b>         | var. Boisd. (Piranthus.Cr.)                       |
| 203. | -                | mas. Boisd.                                       |
| 17.  | G. D.            | P. Dolicion, Goid. F. C. T. C. T.                 |
| 23.  | A. B.            | P. Priamus. mas. God.                             |
| 143. | . A:             | fem.: (Panthques, Cr.)                            |
| 124  | ; <del>;</del> ; |                                                   |
| 25.  | _                | P. Helicaon, sem. Boisd. (Pompejus. Cr.)          |
| 195. |                  |                                                   |
| 29.  | C. D.            | P. Eurymas. God. (Lysander. Cr.)                  |
| -    | E.               | P. Hippason. mas. Bois d.                         |

| Гаb.  | Figure. |                                                |
|-------|---------|------------------------------------------------|
| 169.  | A. B.   | P. Hippason. fem. Boisd. (Amosis. Cr.)         |
| 5. 1. | 1a. 1b. | larva et chrys.                                |
| 29.   | F.      | P. Euristeus. Boisd.                           |
| 32.   | A. B.   | P. Memnon. fem. Boisd. (Agenor. Cr.)           |
| 50.   | -       | (Laomedon. Cr.)                                |
| 222.  |         | (Ancaeus. Cr.)                                 |
| 166.  | Λ.      | var. Boisd. (Alcanor. C.r.) (cf. cat. primus.) |
| 82.   | A. B.   | (Achases. Cr.)                                 |
| 243-  | A.      |                                                |
| 91.   | C.      |                                                |
| -     | A. B.   | var. (Andregeos, Cr.)                          |
| 37-   |         | P. Polyxenus.: God. (Polycenes. Cr.)           |
| 38.   | -       | P. Turnus. God. (Alcidamas. Cr.)               |
| 40.   | -       | P. Deiphobus. fem. God. (Alcandor. Cr.)        |
| . 181 |         | mas—                                           |
| 43-   | A.      | P. Mutius. God. (Romulus Cr.)                  |
| 49.   | A. B.   | P. Protenor.                                   |
| 53-   |         | P. Polymnestor. God                            |
| 72.   |         | P. Antiphates. Boisd.                          |
| 73.   |         | P. Xuthus. God.                                |
| 82.   | C. D.   | Pr dissimilis. God.                            |
| 89.   | A. B.   | P. Cresphontes. God. (Demolion. Cr.)           |
| 90.   | В,      | P. Polites. var. God. (Alphenor. Cr.)          |
| 93.   | A. B.   | P. Calchas. God. (Palamedes. Cr.)              |
| 98.   | F. G.   | P. Marcellus? Boisd. (Ajax. Cr.)               |
| 103.  | A. B.   | P. Paris. Boisd.                               |

## COMMENTATIO

| Tab.         | Figura.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 103,         | C.        | P. Bianor. Boisd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 106.         | C. D.     | P. Agamemnon. God. (Aegisthus. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 112.         | A. B.     | P. Belus. Boisd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -            | <b>C.</b> | P. Crassus. Bois d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 113.         | A.        | P. Lycidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -            | В.        | P. Numitor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | C.        | P. Erymanthus. Boisd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121.         | A. B.     | P. Ulysses. mas. God.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122.         | ۸.        | fem (Diomedes. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | В. С.     | P. Eurypylus. God.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | D. E.     | P. Sarpedon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 128.         | Á.        | P. Polydorus. mas. God.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | В.        | fem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 139.         | A. B.     | P. Glaucus. God.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140.         |           | P. Hellen. God. (Helena Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141.         | A.        | P. Hector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | В.        | P. Pammon. mas. Boisd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2</b> 65. | A. B. C.  | fem. Boisd. (Polites. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| S.33.        | 1. 12.    | var. ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 142.         | A. B.     | P. Mnestheus. God.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 151.         |           | P. Brutus. God. (Merope. Cr.) (cf. cat. prims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 378.         | D. E.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 152.         | <b>B.</b> | P. Podalirius. God.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 153.         | A. B.     | P. Helenus. God.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 157.         | ******    | P. Gambrisius. mas. Boisd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 229.         | A.        | fcm.? — (Drusius. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 230.         |           | Charles disconnections from the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont |
| •            | •         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| rab. | Figura.     |                                             |
|------|-------------|---------------------------------------------|
| 65.  | Λ.          | P. Thoas. var. Boisd. (Cresphontes. Cr.)    |
| 66.  | В.          |                                             |
| 67.  | A. B.       | fem.                                        |
| 77-  | -           | P. Torquatus. God.                          |
| 179. |             | P. Codrus. God.                             |
| 180. | В.          | P. Theseus. —                               |
| 187. | A. B.       | P. Nireus. fem. God.                        |
| 378. | F. G.       | mas                                         |
| 194. | A.          | P. Amphimedon. God.                         |
| 202. | A. B.       | P. Protesilaus. God.                        |
| 207. | A. B. C.    | P. Troilus. God.                            |
| 208. | A. B.       | P. Philenor. God. (Astinous. Cr.)           |
| 211. |             | P. Vertumnus. (fem.?) God.                  |
|      | C.          | (mas?) —                                    |
| _    | D. E.       | P. Polydamas. God.                          |
| _    | F. G.       | P. Sesostris. God.                          |
| 219. | A.          | P. Amphrisius. mas var. Boisd.              |
| 231. | A. B.       | P. Demoleus. God.                           |
| 232. | •           | P. Epius. God. (Erithonius. Cr.)            |
| 234. | <b>A.</b> . | P. Westermannii. mas. Boisd. (Niavius. Cr.) |
| _    | B. C.       | P. Agapenor. Boisd. (Anthous. Cr.)          |
| 241. | C. D.       | P. Aegisthus. God.                          |
| 277. | A. B.       | P. Severus. mas. God.                       |
| 278. |             | fem                                         |
| 277. | C. D.       | P. Tullus. God.                             |
| 278. | -           | P. Arbates. mas. Boisd. (Panthonus. Cr.)    |
|      |             | Y P.                                        |

| Tab.  | Figura.     | <u>.</u> .                                         |
|-------|-------------|----------------------------------------------------|
| 386.  | C. D.       | P. Arbates. fem. Boisd.                            |
| 279.  | A. B.       | P. Aeneas. mas. God.                               |
|       | C. D.       | fem                                                |
| 295.  | E. F.       | P. Panope. God.                                    |
| 317.  | C. D.       | P. Sinon. mas. God.                                |
| _     | E. F.       | fem                                                |
| 318.  | A. B.       | P. Archelaus. fem. God. (Anchises. Cr.)            |
| _     | C. D.       | mas                                                |
| S. 1. | 2.          | herva.                                             |
| 318.  | E. F.       | P. Aristaeus. God.                                 |
| 361.  | A. B.       | P. Coristheus. Boisd. (Aristeus. Cr.)              |
| 378.  | C.          | P. Arcas. God.                                     |
| 385.  | C. D.       | P. Asterias. God.                                  |
| -     | E. F.       | P. Demetrius. God.                                 |
| 386.  |             | P. Eurymedes. God.                                 |
| S.26. | 2. 2b.      | P. Cynortas. God. (Messalina. Stoll.)              |
| - 32. | I. 12.      | P. Agavus. God.                                    |
| -41.  | •           | P. Crino. God. (Regulus. Stoll.)                   |
|       |             | PIERIS.                                            |
|       |             | Palpi graciles, subcylindrici, articulo ultimo si- |
|       |             | ve tertio praecedentis fere longitudinis aut ille  |
|       |             | longiore. Antennae elongatae, capitulo his abrup-  |
|       |             | to obconico compresso, illis fusiformi, elongato.  |
|       |             | Pedes priorum.                                     |
| 13.   | E. F.<br>E. | P. Erycinia. mas. Boisd. (Bellona. Cr.)            |
| 177.  | E.          | fem                                                |
| 1     |             | p.                                                 |

| ab.         | Figura.      | •                                        |
|-------------|--------------|------------------------------------------|
| 27.         | E.           | P. Albula. God.                          |
| <b>36.</b>  | Λ.           | P. Leucippe. mas. God.                   |
|             | B. C.        | fem.                                     |
| 43-         | D. E.        | P. Pasithoë. mas. Boisd. (Parsenna. Cr.) |
| 52.         | A. B.        | fem.                                     |
| 44.         | A.           | P. Amasene? Boisd.                       |
|             | B. C.        | P. Coronis. fem. God.                    |
| 21.         | F. G.        | var. — (Eyagete. Cr.)                    |
| <b>362.</b> | E. F.        | (Zouxippe. Cr.)                          |
| 55•         |              | P. Isse. mas. God.                       |
| 339.        | C. D.        | fem                                      |
| бо.         | <b>C.</b> .  | P. Coronissa.                            |
| 63.         | A. B.        | P. Pyrrha. mas. God.                     |
| 319.        | A.           | ———— fem. —— (Pamela. Cr.)               |
| 68.         | B. C.        | P. Coronea. mas. God.                    |
| 361.        | G. H.        | fem                                      |
| 80.         | E.           | P. Perigone. God. (Pasiphaë. Cr.)        |
| 85.         | <b>A.</b> .  | P. Valeria. mas var. God.                |
| 91.         | D. E.        | P. Eupompe. fem. Boisd. (Evippe. Cr.)    |
|             | F. G.        | P. Evippe. Boisd.                        |
| 95.         | <b>C.</b> D. | P. Creona. fem. God.                     |
| -           | E. F.        | mas.                                     |
| 105.        | <b>C.</b> D. | P. Aenippe. fem. var. Boisd.             |
| 229.        | B. C.        | var.                                     |
| 105.        | E. F.        | P. Lycimnia. fem. God.                   |
| 110.        | C.           | P. Drusilla. God.                        |
|             | D.           | P., Poppea.                              |
| ļ           | ı            | Y 2                                      |

#### COMMENTATIO

| Tab.  | Figura.     |                                         |
|-------|-------------|-----------------------------------------|
| 110.  | E. F.       | P. Paulina. God.                        |
| 116.  | A. B.       | P. Amathonte. mas. Boisd.               |
|       | C.          | fem. (Molphea. Cr.)                     |
| 125.  | А. В.       | P. Pyrene, fem. God.                    |
|       | C.          |                                         |
| 131.  | В.          | P. Lyncida. God.                        |
| S. 4. | 2a. 2b. 2c. | larva et chrys.                         |
| 141.  | <b>F.</b> . | P. Monuste. God.                        |
| 146.  | · B.        | P. Ammonia. — (Ammon. Cr.)              |
| 150.  | F.          | P. Empeda. God. (Medusa. Cr.)           |
| 153.  | _           | P. Melite. God.                         |
|       | E. F.       | P. Phronima. God. (Licinia. Cr.)        |
| 154.  | C. D.       | P. Calypso. mas. God.                   |
|       | E. F.       | fem                                     |
| ¥57·  | C. D.       | P. Venilia. fem. var. Boisd.            |
| 164.  | _           | P. Glaucippe. mas. God.                 |
| _     | C,          | fem.                                    |
| 171.  |             | P. Hellica. God. (Daplidice. Cr.)       |
|       | E. F.       | P. Glaphyra. God. (Gliciria. Cr.)       |
| 186.  | C. D.       | P. Hedile. God.                         |
| 187.  | <del></del> | P. Hyparete. mas. Boisd. (Autonoë. Cr.) |
| 320.  | A. B.       | fem.                                    |
| 189.  | D. E.       | P. Egialea. fem. Boisd.                 |
| 258.  | ————        | mas. ———                                |
| 195.  | B. C.       | P. Hippo. God.                          |
| 201.  | Α.          | P. Argia. —— (Cassiopea. Cr.)           |
|       | B. C.       | P. Epicharis. mas. God. (Eucharis. Cr.) |

|             | 1                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.          | P. Epicharis. sem. God. (Eucharis. Cr.)                                                         |
| D. E.       | P. Orbone. fem. Boisd. (Epaphia. Cr.)                                                           |
| F. G.       | P. Chloris. God. (Thermopylae. Cr.)                                                             |
| A. B.       | P. Philyra. mas. God. (Hyparete. Cr.)                                                           |
| E. F.       | fem. —                                                                                          |
| -           | P. Cebrene. Boisd. (Arethusa. Cr.)                                                              |
| G. H.       | P. Liberius. God.                                                                               |
| . <b>C.</b> | P. Eudoxia. ——                                                                                  |
| C. D.       | P. Marianne. fem. God.                                                                          |
| E.          | mas                                                                                             |
| C. D.       | P. Laja. God.                                                                                   |
| E. F.       | P. Amphione. God.                                                                               |
| 5•          | larva.                                                                                          |
| C.          | P. Acalis. God. (Thisbe. Cr.)                                                                   |
| D. E.       | P. Agathina. God.                                                                               |
| A. B.       | P. Belisama. (fem.?) God.                                                                       |
| C. D.       | (mas?)                                                                                          |
| A. B.       | P. Mesentina. mas. God.                                                                         |
| A.          | P. Delia. Boisd.                                                                                |
| D.          | P. Vocula. fem. Boisd. (Eumelia. Cr.)                                                           |
| .C. D.      | mas.                                                                                            |
| A. B.       | P. Eucharis. mas. Boisd. (Aurora. Cr.)                                                          |
| C. D.       | fem                                                                                             |
|             | P. Zelmira. God.                                                                                |
| E. F.       | var                                                                                             |
| Titorum     | P. Achine. Boisd.                                                                               |
| G. H.       | P. Severina. God.                                                                               |
|             | D. E. F. G. A. B. E. F. G. H. C. D. E. F. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. |

| Tab.     | Figura.       |                                                                                                                            |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 352.     | C. D.         | P. Danaë. mas var. God.                                                                                                    |
| -        | E. F.         | fem.                                                                                                                       |
| 363.     | C. D.         | P. Ada. God.                                                                                                               |
| 379-     | A.            | P. Narica. God. (cf. cat. primus.)                                                                                         |
| 387.     | C. D.         | P. Ageleis.                                                                                                                |
| 397.     | A. B.         | P. Belia. fem. God.                                                                                                        |
| S.28.    | 4. 4C.        | P. Placidia. Go'd.                                                                                                         |
| - 32.    | 2. 2b.        | P. Autonoë. Boisd.                                                                                                         |
|          | 3. 3c.        | P. Asterope. God. (Aspasta. Stoll.)                                                                                        |
| - 35.    | I. Ia.        | P. Hirlanda.                                                                                                               |
|          | ,             | Palpi valde compressi, articulo ultimo brevissimo. Antennae breves, in capitulum obconicum sensim abeuntes. Pedes priorum. |
| 12.      | C. D.         | C. Scylla, mas. God.                                                                                                       |
| 14.      | F. G.         | C. Dorippe. God. (Palaeno. Cr.)                                                                                            |
| 20.      | H. I.         | C. Mana. Boisd. (Agave. Cr.)                                                                                               |
|          | K. L.         | C. Neda. God. (Nisc. Cr.)                                                                                                  |
| 27.      | F.            | C. Phiale. Boisd.                                                                                                          |
| 53•      | . C. D.       | C. amata. fem. God. (Calais. Cr.)                                                                                          |
| 351.     | A. B.         | mas                                                                                                                        |
| <b>-</b> | C. D.         | var '                                                                                                                      |
| 55.      | (independent) | C. Crocale. Boisd.                                                                                                         |
| 58.      | A. B.         | C. Pyranthe. fem. God. (Alcyone. Cr.)                                                                                      |
| -        | C.            | mas.                                                                                                                       |

## COLIAS.

| Tab.         | Figura.      | 1                                            |
|--------------|--------------|----------------------------------------------|
| <b>94</b> s: | A. B.        | C. Philes. fem. God. (Aricia. Cr.)           |
| 361,         | E. Fas       | (Melanippe. Cr.)                             |
| 173-         | -ige- (,     |                                              |
| <b>99•</b> · | C. D.        | C. Elathea.                                  |
| -            | E. F.        | C. Argente. fem. (Oppris. Cr.)               |
| 173.         | -            | mas. (Hersilia. Cr.)                         |
| 120.         |              | C. Titania. fem (Statira. Cr.)               |
| 141.         | E.           | mas var. God. (Alemeone. Cr.)                |
| 120.         | E. F.        | C. Eubule. fem. ? Boisd.                     |
| 163.         | A. B. C.     | mas. (Marcellina. Cr.)                       |
| S. 3.        | 1a. 1b. 1c.  | •                                            |
| 124.         | В. С.        | C. Hecabe. God.                              |
| 129.         | A. B.        | C. Maerula. — (eclipsis. Cr.)                |
| 131.         | E.           | C. Rhamni. var. Boisd. (Cleopatra. Cr.)      |
| 141.         | C. D.        | C. Trite. God.                               |
| 187.         | E. F.        | C. Hilaria. fem. var. Boisd. (Jugurtha. Cr.) |
| 339.         | A. B.        |                                              |
| 210.         | <b>C.</b> D. | C. Nicippe. God.                             |
| 229.         | D. E.        | C. Alcmeone. fem. Boisd. (Catilla. Cr.)      |
| 331.         | A.           | C. candida. God.                             |
| -            | B. C.        | C. Brigitta.                                 |
| 340.         | A. B.        | C. Electra. var. God. (Palaeno. Cr.)         |
| 351.         | E. F.        | C. Hyale. mas.                               |
|              | G. H.        | fem                                          |
| 361.         | C. D.        | C. Philippina.                               |
| S-41.        | 2. 2h.       | C. Caesonia. fem. God.                       |
| 1.           |              | •                                            |

# DANAIS.

| Tab.        | Figura.   |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           | Alae trigonae; antennae capitulo subincressi incurvo. Palpi breves, clypeum attingente, sticulo ultimo praecedente vix duplo majore. Palpi, in hoc-sequentibusque generibus (usque Erycinam), quatuor tantum cursorii. |
| 2.          | F. G.     | D. Niavia. Boisd.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3.</b> : | . A. B.   | D. Archippe. God. (Erippus. Cr.)                                                                                                                                                                                       |
| 206.        | E. F.     | (Plaxippus. Cr.)                                                                                                                                                                                                       |
| 26.         | C. D.     | D. Gylippus. —                                                                                                                                                                                                         |
| 30.         | D.        | D. Melane. God.                                                                                                                                                                                                        |
| 59•         | D. E.     | D. Limniace. mas. God.                                                                                                                                                                                                 |
| <u></u>     | F.        | D. Aventina. God.                                                                                                                                                                                                      |
| 118.        | B. C.     | D. Chrysippe. —                                                                                                                                                                                                        |
| 127.        | A. B.     | D. Melanippe. ——                                                                                                                                                                                                       |
|             | C. D.     | D. Midama. God. (Mulciber. Cr.)                                                                                                                                                                                        |
| <b></b> [   | E. F.     | D. Alcippe. —                                                                                                                                                                                                          |
| 175.        | G. H.     | D. Eresime.                                                                                                                                                                                                            |
| S. 6.       | 4. 4d.    | larva et chrys.                                                                                                                                                                                                        |
| 180.        | <b>A.</b> | D. Hegesippe. God.                                                                                                                                                                                                     |
| 188.        | В.        | D. Juventa. God.                                                                                                                                                                                                       |
| 192.        | D.        | D. Damoclea. God. (Egialea Cr.)                                                                                                                                                                                        |
| 205.        | E. F.     | D. Erippe. God. (Berenice Cr.)                                                                                                                                                                                         |
| 206.        | C. D.     | D. Plexippe. God. (Genutia Cr.)                                                                                                                                                                                        |
| 230.        | D. E.     | D. Lotis. God.                                                                                                                                                                                                         |
| 266.        | A. B.     | D. Prothoë. fem. God. (Midamus. Cr.)                                                                                                                                                                                   |
|             | C.        | D. Claudia. God. (Basilissa. Cr.)                                                                                                                                                                                      |

### DANAIS.

| àb.   | Figura.           |                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66.   | D.                | D. Eleusine. God.                                                                                                                                        |
|       | E. F.             | D. Coreta. God. (Core. Cr.)                                                                                                                              |
| 79.   |                   | D. Ismare.                                                                                                                                               |
| 75.   | A. B.             | D. Philene. —                                                                                                                                            |
|       | C. D.             | D. Artenice, var. God.                                                                                                                                   |
| 77-   |                   | D. Melissa. God.                                                                                                                                         |
| _     | E.                | D. similis. fem. God. (Aigea. Cr.)                                                                                                                       |
| _     |                   | D. Clebna. God:                                                                                                                                          |
| 89.   | E. F.             | D. Algea. (Climena, Cr.)                                                                                                                                 |
| .8e   | 3.                | D. Petifia.                                                                                                                                              |
| -29.  | I. Id.            | D. Rechila (Cenea. Stoil.)                                                                                                                               |
|       | 2. <del>2b.</del> | D. Vaillantiana. God. (Echeria. Stoll.)                                                                                                                  |
|       |                   | I D E A.                                                                                                                                                 |
|       | •                 | Alae elongatae, subovales; antennae subfiliformes. Palpi-uti in prioribus.                                                                               |
| 193.  | A. B.             | I. Agelia. God. (Idea. C7.)                                                                                                                              |
| ვნჲ.  | D.                |                                                                                                                                                          |
| S.42, | I.                | I. Lyncea. — (Idea. var. Cr.)                                                                                                                            |
|       |                   | HELICONIUS.                                                                                                                                              |
|       |                   | Antennae capite truncoque duplo longiores, capitulo elongato, sensim formato. Palpi clypeum ultra assurgentes, articulo ultimo praecedente muito majore. |
| 17.   | A. B.             | H. Hecale. God. (Pasithoë. Cr.)                                                                                                                          |
| 22.   | D.                | H. Astrea.                                                                                                                                               |
|       |                   | Z H.                                                                                                                                                     |
|       |                   |                                                                                                                                                          |

### HELLCONIUS.

| Tab   | Figura.     |                                      |
|-------|-------------|--------------------------------------|
| 26.   | G. H.       | H. Ilione. God.                      |
| 34-   | B. C.       | H. Ergatis. — (Egeria. Cr.)          |
| 38.   | C. D.       | H. Thalestris. God. (Thales. Cr.)    |
| -     | E. F.       | H. Antiocha.                         |
| 45-   |             | H. Phyllis, God. (Roxane. Cr.)       |
| 54.   | C. D.       | H. Sara. God. (Rhea.Cr.)             |
| 66.   |             | var. — (Clytia. Cr.)                 |
| 65.   | A. B.       | H. Doris. — (Quirina. Cr.)           |
| 337•  | <b>c.</b> . | V&T                                  |
| 90.   | Λ.          | H. Eva. — (Cores. Cr.)               |
| 316.  | A. C.       | - (Passinuntia, Cr.)                 |
|       | В.          | Var.                                 |
| 119.  | A.          | H. Cynisca. God. (Vesta. Cr.)        |
| 188.  |             |                                      |
| 126.  | C. D.       | H. Eurymedius.                       |
| 133.  | F.          | H. Calliope. var. —— (Eugenia. Cr.)  |
| 246.  | C.          |                                      |
| S. 1. | 3a. 3b.     | larva et chrys.                      |
| 177.  | F.          | H. Erato. var. God. (Amathusia. Cr.) |
| 189.  | <b>A.</b>   | H. Erythraea. —                      |
| 190.  | C. · ·      | H. Mneme. God.                       |
|       | <b>D.</b>   | (harmonia, Cr.)                      |
|       | E.          | H. Callicopis. mas. God.             |
|       | F.          | fem                                  |
| 191.  |             | H. Melpomene. God.                   |
|       |             | H. Egena. God.                       |
| 297.  | E.          | - (Ludovica. Cr.)                    |
| •     | Ĭ           | •                                    |

### HELICONIUS.

| ab.  | Figura.        |                                   |
|------|----------------|-----------------------------------|
| DI.  | E.             | H. Polymnia. God.                 |
|      | F.             | H. Charitonia.                    |
| 97.  |                | H. Phlegia. fem. God.             |
| ვნ.  | A. B.          | mas                               |
| 31.  | C.             | H. diaphanus. mas. God.           |
| 15.  | D. E.          | fem.                              |
| 31.  | <b>D.</b>      | H. Melanida. var.? — (Lenea. Cr.) |
|      | F.             |                                   |
|      | E.             | H. Nisea. God.                    |
| 15.  | <b>F.</b>      | (Selene. Cr.)                     |
|      | G.             |                                   |
| 46.  | В.             | H. Rosalia. God.                  |
|      | D.             | H. Euterpe.                       |
| . I. | 4.             | larva.                            |
| 57.  | B. C.          | H. Flora. God.                    |
| —    | D. E.          | H. Aegle. — (Clio. Cr.)           |
| -    | <b>F.</b>      | H. Psidii. —                      |
| 80.  | C.             | H. Eudema. God. (Eurytea. Cr.)    |
| 97-  | Α.             | H. Andraemona. God.               |
|      | <b>B.</b>      | (Udalrica. Cr.)                   |
|      | <b>C. D.</b> . | H. Numata. God.                   |
|      | F.             | H. Equicola.                      |
| 50.  | C. D.          | H. Isabella.                      |
|      | E. F.          | H. Lucia. God.                    |
| 63.  | A. B.          | H. Assaracus. God.                |
| 64.  | C. D.          | H. Silvana. God.                  |
| 78.  | 'A. B.         | H. Ricini. ——                     |
| 1    |                | Ze                                |
|      |                | •                                 |

HELICONITUS.

|             | •            | TI TRANS I.C. O. TA TAO 20.                                                           |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tab.        | Figura.      | •                                                                                     |
| S.30.       | 2. 2b.       | H. Sappho. Got.                                                                       |
| *********** | 3. 3c.       | H.? Irene.                                                                            |
|             |              | ACRAEA,                                                                               |
|             |              | Antennae capite truncoque non duplo longion<br>capitulo abrupto. Paipi antecedentium. |
| 39•         | F. G.        | A. Zidora. fem. God. (Aegina. Cr.)                                                    |
| S.25·       | 3. 3c.       | mas. —                                                                                |
| 81.         | <b>C.</b> D. | A. Pasiphaë. God. (Medea. Cr.)                                                        |
| 230.        | B. C.        | A. Gea. God. (Epaca. Cr.)                                                             |
| 233.        | <b>A.</b>    | A. Euryta. mas. God.                                                                  |
| -           | В.           | fem                                                                                   |
| 246.        | A.           | A. Thalia. God.                                                                       |
| S. 1.       | 6a. 6b.      | larva et chrys.                                                                       |
| 268.        | A. B.        | A. serena. mas. God. (Eponia. Cr.)                                                    |
|             | C. D.        | fem. —                                                                                |
| 298.        | A. B.        | A. Vesta. — (Terpsichore. Cr.)                                                        |
|             | C.           | mas                                                                                   |
| _           | D. E.        | A. Violae. God. (Cephea. Cr.)                                                         |
|             | F. G.        | A. Horta.                                                                             |
| S.25.       | 4. 4d.       | A. Caecilia. God. (Artemisa. Cr.)                                                     |
| - 28.       | 1. 1a.       | A. Zethea. God. (Menippe. Cr.)                                                        |
|             |              | CETHOSIA.                                                                             |
|             | ,            | Alae oblongue, angustae. Palpi alter ab alt                                           |

Alae oblongue, angustae. Palpi alter 2b 2155 remoti per totam longitudinem. Antenas 55

### CETHOSIA.

| [ab.]      | Figura. |                                                                                                                                |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ,       | sim clongato-capitatae. Tarsi unguibus simplici-                                                                               |
| <b>62.</b> | A. B.   | C. Cydippe. mas. God. (Inv. Cr.)                                                                                               |
| 130.       | B. C.   | C. Phaerusa, God.                                                                                                              |
| 145-       | -       | C. Penthesilea. God.                                                                                                           |
| L75•       | AB      | C. Biblina. God. (Biblis. Cr.)                                                                                                 |
| 177-       | C. D.   | C.? Lybia. — (Hypsipyk. Cr.)                                                                                                   |
| 196.       | E. F.   | C. Dido. God.                                                                                                                  |
| 215.       | A.      | C. Julia. mas. God. (Alcyonea. Cr.)                                                                                            |
|            | F.G.    | fem                                                                                                                            |
|            | B. C.   | C. Juno. God.                                                                                                                  |
|            | D. E.   | C. Delila.                                                                                                                     |
| 295•       | C. D.   | C. Cyane. —                                                                                                                    |
|            | •       | ARGYNNIS.                                                                                                                      |
|            |         | Alae posticae plerumque rotundae. Palpi sub finem tantum remoti. Antennae capitulo abrupto, brevi. Tarsi unguibus unidentatis. |
| ı.         | C. D.   | A. Liriope. God.                                                                                                               |
| S. 4.      | ıc.     |                                                                                                                                |
|            | 12. 1b. | larva et chrys.                                                                                                                |
| 14.        | В. С.   | A. Niphe. fem. God.                                                                                                            |
|            | D. E.   | mas.                                                                                                                           |
| 25.        | В. С.   | A. Cynara. God. (Maja. Cr.)                                                                                                    |
| 44.        | D. E.   | A. Idalia. mas. God.                                                                                                           |
|            | F. G.   | fem.                                                                                                                           |
|            |         | A.                                                                                                                             |

#### ARGYNNIS.

| Tab.        | Figura. |                                             |
|-------------|---------|---------------------------------------------|
| 57.         | E. F.   | A. Cybele. God. (Daphnis. Cr.)              |
| 69.         |         | A. Columbina. fem. var. God. (Claudia. Ct., |
| 209.        | 1.      | (Hogesia, Ct.)                              |
| 98.         | D. E.   | A. Diana. God.                              |
| IOI.        | A. B.   | A. Morphea. mas. God. (Cocyta. Cr.)         |
| -           | C.      | fem. ————————————————————————————————————   |
| 121.        | E. F.   | A. Aceste. God.                             |
| S. 6.       | 6. бе.  | larva et chrys.                             |
| 148.        | E. F.   | A. Erymanthis. God. (Lampetia. Cr.)         |
| <b>238.</b> | F. G.   |                                             |
| 157-        | E. F.   | A. Iole. God. (Laodice. Cr.)                |
| 169.        |         | A. Tharossa. God. (Tharos. Cr.)             |
| 189.        | В. С.   | A. Myrissa. — (Myrina. Cr.)                 |
| 193.        | C. D.   | A. Phaethontea. God. (Phaethon. Cr.)        |
| 212.        | A. B.   | A. Vanilfae. God.                           |
| S. 1.       | 7a. 7b. | larva et chrys.                             |
| 238.        | A. B.   | A. Phalanta. mas. God. (Columbina. Cr.)     |
| 337-        | D. E.   | fem                                         |
| 253.        | F. G.   | A. Janthe. God. (hera. Cr.)                 |
| 281.        | C. D.   | A. Egista.                                  |
| 349.        | A. B.   | A. Lampetia. God.                           |
| 389.        | G. H.   | A. Alciope. God. (Alcippe. Cr.)             |
| S.25.       | 2. 2b.  | A. Metea. God.                              |
| •           |         | VANESSA.                                    |

Palpi per totam longitudinem contigui, sensuin acumen seu cuspidem abeuntes, valde contigui

big.

## VANESSA.

| Figura.  |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          | pressi. Antennae capitulo abrupto, brevi, obco-                                     |
|          | nico-ovali. Eruca valde spinosa.                                                    |
| E. F.    | V. Progne. God.                                                                     |
| F. G.    | V. Laomedia. God.                                                                   |
| E. F.    | V. Huntera. — (Iole. Cr.)                                                           |
| C. D.    | V. Orithyia. fem. God.                                                              |
|          |                                                                                     |
| A. B.    | mas. —                                                                              |
| E. F.    |                                                                                     |
|          | V. P interrogationis. God. (C aureum. Cr.)                                          |
| C. D.    | V. Larinia. mas. — (Lavinia. Cr.)                                                   |
| <u> </u> | fem. var. — (Evarete. Cr.)                                                          |
| E. F.    | ———— (Genoveva. Cr.).                                                               |
| -        | V. Clelia. God.                                                                     |
|          | V. Cardui. — (Carduelis. Cr.)                                                       |
| A. B. C. | V. Oenone. ——                                                                       |
| D. E.    | V. Lemonias. fem. God. (Aonis. Cr.)                                                 |
| F.       | mas                                                                                 |
| C. D.    | V. Idamene. mas. God. (Ida. Cr.)                                                    |
|          | fem                                                                                 |
| A. B.    | V. Charonia. mas. ——                                                                |
| C.       | fem                                                                                 |
| D. E.    | V. Asteria. God.                                                                    |
| F. G.    | V. Almana. ——                                                                       |
| E. F.    | V. Erigone. —                                                                       |
| C. D.    | V. Hedonia. mas. God.                                                               |
|          | V.                                                                                  |
|          | E. F. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. |

### VÁNESSA.

| Tab.        | Figura.      |                                         |
|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| 374.        | E. F.        | V. Hedonia. fem. God.                   |
| 78.         | C. D.        | V. L album. God. (Egea. Cr.)            |
| 84.         | E. F.        | V. Vulcania. — (Atalanta. Cr.)          |
| 135.        | B. C.        | V. Octavia. God.                        |
| 138.        | E. F.        | V. Terea.                               |
| -           | G. H.        | V. Laodora. var. God. (Laodice. Cr.)    |
| 160.        | В. С.        | V. Arsinoë. God.                        |
| 195.        | D. E.        | V. Polynisse. God. (Polynice. Cr.)      |
| 202.        | E. F.        | V. Jatrophae. —                         |
| 209.        | A. B.        | V. Amathea.                             |
|             | <b>C.</b> D. | V. Iphita. God.                         |
| 213.        | A. B.        | V. Ilithyia. mas. God.                  |
| 214.        | ,C. D.       | fem                                     |
| 375-        | G. H.        | var. — (Polynice. Cr.)                  |
| 219.        | D. E.        | V. Archesia. God.                       |
| 220.        | C. D.        | V. Hippocla. mas. God.                  |
| 330.        | E. F.        | fem. — (Lucina. Cr.)                    |
| 220.        |              | V. Thyone. God. (Thyoneus. Cr.)         |
| 236.        | A. B.        | V. Enothrea.                            |
| 280.        | ·            | V. Juliana.                             |
| 281.        | E. F.        | V. Orthosia. — (Orithyla. Cr.)          |
| 289.        | A. B.        | V. Sabina. fem. God.                    |
|             | C. D.        | mas                                     |
| <u>495.</u> | A. B.        | V.? Sophonisba. ——                      |
| 330.        | C. D.        | V. Valbum. God. (polychloros. var. Cr.) |
| 338.        | A. B.        | V. Cloantha.                            |
| 388.        | G. H.        | V. C aureum. — (Angelica. Cr.)          |
| •           |              | <b>.</b>                                |

#### VANESSA.

| ab.          | Figura.         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.           | C. D.<br>2. 21. | V. polychloros. var. God. V. Pelarga. God.                                                                                                                                                                                                                |
|              | •               | LIBYTHEA.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              |                 | Palpi capite admodum longiores, in rostellum porrectum conniventes. Antennae capite truncoque non insigniter longiores, capitulo elongato-obconico. Alae anticae valde angulosae. Pedes antici in mare brevissimi, spurii; in femina omnes subconiformes. |
| 08.          | E. F.           | L. carinenta. God.                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                 | BIBLIS  Palpi capite longiores, obtusi, sub finem paul-                                                                                                                                                                                                   |
|              |                 | lulum curvati. Antennae capitulo breviore quam in prioribus; alae largiores, non angulosae sed dentatae. Pedes antici in utroque sexu breves et plicati.                                                                                                  |
| 78.          | E. F.           | B. Dryope. God.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 86.          |                 | B. Ariadne. — (Coryta. Cr.)                                                                                                                                                                                                                               |
| 144.         | G. H.           | D. Joie Cod                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110.<br>189. | A. B.           | B. Lais. God. B. Protogenia. God.                                                                                                                                                                                                                         |
| 236.         | 1               | B. Hyperia.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25 <b>6.</b> |                 | B. undularis.                                                                                                                                                                                                                                             |

#### NYMPHALIS.

| Tab           | . Figura. |                                                                                                                    |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           | Palpi breves. Antennas capitulo ciongreo. A des priorum.                                                           |
|               |           | Eruca plerumque subnuda, parum spinosa, in domine attenuato, in mucrones duos candene paullum furcatam excurrente. |
| 3.            | c. D.     | N. Pelias. God.                                                                                                    |
|               | E. P.     | N. Tulbaghia. mas. God.                                                                                            |
| 3·<br>—<br>8. | 1         | N. Neaerea. Fab. (Typha. Cr.)                                                                                      |
| 75.           | C. D.     |                                                                                                                    |
| S. 4.         | 3a. 3b.   | larva et chrys.                                                                                                    |
| 12.           | A. B.     | N. Amphimachus. God, (Macander, Cr.)                                                                               |
| 16.           |           | N. Disippe. God. (Archippus. Cr.)                                                                                  |
| 22.           | •         | N. Acheronta. God. (Cadmus. Cr.)                                                                                   |
| 330.          | -         | ——— (Pherecydes. Cr.)                                                                                              |
| 24.           |           | N. Callisto. mas. God.                                                                                             |
| бо.           | -         | fem (Piplois, Cr.)                                                                                                 |
| 24.           | C. D.     | N. Euphemia. God. (Eurosa. Cr.)                                                                                    |
|               | E. P.     | N. Clymenus                                                                                                        |
| 25.           | D. E.     | N. Galanthis. ——                                                                                                   |
| 28.           | B. C.     | N. Misippe. (mas?) God. (Diocippus. Cr.)                                                                           |
| 214.          | A. B.     | (fem.?) — (Ineria. Cr.)                                                                                            |
| 28.           | D. E.     | N. Lysianassa. fem. var. God. (Melica. Cr.)                                                                        |
| 67.           | A.        | (Alemene. Cr.)                                                                                                     |
| -             | C.        | (Antigone. Cr.)                                                                                                    |
| -             | D. E.     | ——————————————————————————————————————                                                                             |
| 218.          | C. D.     | (Proserpina. Cr.)                                                                                                  |
| 1             | _         | . N.                                                                                                               |

#### NYMPHALIS.

| lab.          | Figura.   | į daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir daras ir d |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÷5 <b>5</b> • | A. B.     | N. Lysianassa. fem. var. God. (Manilia. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -             | E. F.     | (porphyria. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .76.          | A. B.     | (Eriphile. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90.           |           | mas. (Auge. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .05.          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 37-           | C. D.     | N. Pollux. God. (Castor. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -             | E. F.     | N. Castor. — (Pollum, Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 39-           | D. E.     | N. Medon. — (Czparissa. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 156.          | A. C.     | (Lucille. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| —             | В.        | - (Cyparissa. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 205.          | C. D.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42.           | E. F.     | N. Orphise. mas. God.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 43-           | F. G.     | N. Sylvina. God. (Sylvin. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45-           | C. D.     | N. Lucretia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 46.           | B. C.     | N. Egesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 48.           | A. B.     | N. Morvus.? — (Arachne. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 329.          | E. F.     | (Basilla. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 48.           | G. И.     | N. Riphea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49.           | E. F.     | N. Ancaea. fem. God. (Obrinus. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3</b> 38.  | C. D.     | mas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S. 6.         | 5•        | larva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 54-           | A. B.     | N. Polyxo. God. (Polyxena. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -             | . E. F.   | N. Amphinome. God.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 65.           | C. D.     | N. Liria. fem. God. (Perimele. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 67.           | <b>B.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 349•          | C. D.     | ————— var. —— (Velleda. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 80.           | A. B.     | mas. — (Alcithoë, Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı             |           | Aa2 N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# COMMENTATIO NYMPHALIS.

# Figura.

| rigura.   | •                                        |
|-----------|------------------------------------------|
| E. F.     | N. Bolina, God.                          |
| A. B.     | N. Meleagris. God.                       |
| <b>A.</b> | N. Eurynome. ——                          |
|           | N. Laertia. fem. God. (Laertes. Cr.)     |
| A. B.     | N. Nisus. mas. — (Eurgalus. Cr.)         |
|           | fem                                      |
| E. F.     | N. Arethusius. mas. God. (Arethusa. Cr.) |
| Α.        | fem (Laodamia. Cr.)                      |
| A. B.     | N. Stelenes. God.                        |
| E. F.     | N. Numilius. ——                          |
|           | N. Lucretius. ——                         |
| A. B.     | N. Orion. God. (Danae. Cr.)              |
| D. E.     | N. Thetis. — (Petreus. Cr.)              |
|           | larva et chrys.                          |
| C. D.     | N. Athamas. God.                         |
| E. F.     | N. Althaea.                              |
| C. D.     | N. Hippona. — (Pabius. Cr.)              |
| 1d.       | (Fabius. Stoll.)                         |
| 10.       |                                          |
| E. F.     | N. Medea. God. (Chione. Cr.)             |
| G. H.     | N. Cymodoce. God.                        |
|           | N. Bisaltide. mas. God.                  |
| C. D.     | fem. — (Polybete. Cr.)                   |
| D. E.     | var.                                     |
| C. D.     | N. Procris. God.                         |
| E. F.     | N. Micalia. ——                           |
| C. D.     | N. Aeropus. mas. God.                    |
| F. G.     | Ita. Velobus. mas. Oom.                  |

# NYMPHALIS.

| ab.          | Figura.      |                                          |
|--------------|--------------|------------------------------------------|
| 54.          | A. B.        | N. Aeropus, fem. God.                    |
| 14.          |              | N. Decius. God.                          |
|              | C. D.        | N. Camilla. — (Sybilla, Cr.)             |
| _            | E. F.        | N. Ophione. God.                         |
| 97.          | C. D.        | (Valentina. Cr.)                         |
| 1 19.        | D. E.        | N. Eteocles.                             |
|              | F. G.        | N. Itys. God.                            |
| L 32.        | A. B.        | N. Liberia. fem. God. (Laothoc. Cr.)     |
| E 80.        | E. F.        | mas (Ariadne. Cr.)                       |
| S. 4.        | 4a. 4b.      | larva et chrys.                          |
| ¥ 34.        | D. E.        | N. Disconthea. God. (Aconthea. Cr.)      |
|              | F. G.        | N. Aconthea. fem. God.                   |
| <b>1</b> 36. | В. С.        | N. Amelia. God.                          |
| <b>137.</b>  | A. B.        | N. Clytaemnestra. mas. God.              |
| 364.         |              | fem                                      |
| 138.         | -            | N. Opis. fem. God.                       |
|              | C. D.        | mas. — (Crithea. Cr.)                    |
| 143.         | B. C.        | N. Antiochus. God. (Eupalaemon. Cr.)     |
| S. 1.        | 8.           | larva.                                   |
| 145.         | D. E.        | N. Erithonius. God. (Harpalyce. Cr.)     |
| 146.         |              | N. Amphiceda. fem. God.                  |
| 154.         | A.           | N. assimilis. God.                       |
| 155.         | <b>C.</b> D. | N. Lubentina. ——                         |
| 158.         | A. B.        | N. Demophon. var. God. (Pheridamas. Cr.) |
|              | C.           | - (Sisyphus. Cr.)                        |
| -            | D.           | (Lycomedes. Cr.)                         |
|              | E.           | N. Demodice. God. (Demophon. Cr.)        |
|              |              | N.                                       |

#### NYMPHALIS.

| Tab.  | Figura.         | •                                      |
|-------|-----------------|----------------------------------------|
| 160.  | D. E.           | N. Veranes. mas. God.                  |
| 388.  | A. B.           | fem                                    |
| 161.  |                 | N. Tiridates. God.                     |
| 162.  | B. C.           | N. Mesenteria. God. (Mesentina. Cr.)   |
| 167.  | E. F.           | N. Agathis. mas. God. (Agathina. Cr.)  |
| 180.  | C. D.           | N. Amulia. God.                        |
| 183.  | E. F.           | N. Antilope. ——                        |
| 186.  | A. B.           | N. Jasius. mas. God. (Jason. Cr.)      |
| 329.  | -               | fem                                    |
| 188.  | D.              | N. Iphicla. mas. God. (Basilia. Cr.)   |
| 376.  | C. D.           | fem. — (Cztherea. Cr.)                 |
| 188.  | E. F.           | Var                                    |
| 191.  | A. B.           | N. Marthesius. God.                    |
| 192.  | E. F.           | N. Feronia. God.                       |
| 193.  | <del></del>     | N. Cupavius. ——                        |
| 194.  | B. C.           | N. Semire. God.                        |
| 196.  | A. B.           | N. Erminia. mas. God.                  |
| 241.  |                 | fem                                    |
| 200.  | D. E.           | N. Chiron. mas. —— (Marius. Cr.)       |
| S.30. | 1. Ia.          | fem. — (Marius. Stoth)                 |
| 200.  | F. G.           | N. Orsilochus. God. (Cinna. Cr.)       |
| 203.  | E. F.           | N. Leucothoë. — (Erosina, Cr.).        |
| 219.  | C. D.           | N. Dirce. God.                         |
| S. 2. | 3 <b>2—4</b> b. | larva et chrys.                        |
| 112.  | E. F.           | N. Helicopis. God. (Heliodora. Cr.)    |
| 213.  | F. G.           | N. Hersilia. var. God. (Mardania. Cr.) |
| 214.  | E. F.           | N. Strophia. God. (Sulpitia. Cr.)      |
|       |                 |                                        |

### N.Y.MPHALIS.

| Tab.             | Figura.   | •                                      | ••         |
|------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| 219.             | В. С.     | N. Ventlin. God.                       | <b></b>    |
| 220.             | A. B.     | N. Pyrrhus.                            | •          |
| 221.             | <b></b> . | N. Alimena, fem. God.                  |            |
| _                | c.        | mas.                                   | •          |
| 223.             | E. P.     | N. Emilie. God.                        | •          |
| <sup>2</sup> 35• | A. B.     | N. Isidora. fem. God.                  | ţ •        |
|                  | E. P.     | mas. +                                 |            |
| 238.             | E.        | N. Laphria. fem. (Lamis. Cr.).         | •••        |
| 241.             | E. F.     | N. Brutius. God. (Brutin. Cr.)         |            |
| 242.             | D. E.     | N. Cytherea. — (Blow. Cr.)             | •          |
| -                | F. G.     | N. Cocala. God.                        |            |
| 253•             | D. E.     | N. postverta, sem. God. (Mylitta. Cr.) | :          |
| 254•             | C. D.     | mas:                                   | . •        |
| 255•             | -         | N. Adonia. God.                        | . •        |
| 256.             |           | N. Codomannus. God. (Astarte. Cr.)     | •          |
| -1               | E. F.     | N. Nefte. God.                         | <b>,</b> · |
| 281.             | A. B.     | N. Maja. — (Anna. Cr.)                 | 1          |
| 296.             | -         | N. Aceris. fem. God. (Columella. Cr.)  |            |
|                  | E. F.     | mas. (Leucothoë. Cr.)                  | . •        |
| -                | C. D.     | N. Lucilla. God. (Coenobita. Cr.)      |            |
| 315.             | B. C.     | N. Berenice. God. (Zingha. Cr.)        | •          |
| 316.             | D. E.     | N. Nauplia. fem. God.                  | •          |
| -                | F. G.     | mas                                    | , -        |
| 317.             | A. B.     | N. Oeclus. God. (Acilus. Cr.)          |            |
| 325.             | C. D.     | N. Veronica. God.                      |            |
| 327.             | A. B.     | N. Melicerta. —— (Agatha. Cr.)         |            |
| -                | E. F.     | N. Melinoë. —— (Blandina. Cr.)         |            |
| •                | •         |                                        | N.         |
|                  |           |                                        |            |

#### NYMPHALIS.

| Tab.         | Figura. |                                                 |
|--------------|---------|-------------------------------------------------|
| 328.         | A. B.   | N. Symachia. God. (Sulpitia. Cr.)               |
| -            | C. D.   | N. Irenea. God.                                 |
| 329.         |         | N. Polycarmes. God. (Odlia. Cr.)                |
| 3. 6.        | 3. 3c.  | larva.                                          |
| 337-         | A. B.   | N. Portia. God. (Astyanas. Cr.)                 |
| 349.         | E. F.   | N. Vitellia                                     |
| 362.         | A. B.   | N. Ferentina. God. (Ferenia. Cr.)               |
| 377.         |         | N. Xiphares.                                    |
| 387.         | E.      | N. Myrto. God. (Monyma. Cr.) (cf. cat. primus.) |
| 388.         | C. D.   | N. Eribotes. mas. God. (Loonida. Cr.)           |
| _            | E. F.   | fem.                                            |
| S. 6.        | 2. 4b.  | larva et chrys.                                 |
| - 5.         | I. 1a.  | N. Chloë. God.                                  |
| -25.         | -       | N. Ursula. — (Ephestion. Stoll.)-               |
| - 26.        |         | N. Omphale. God.                                |
| - 27.        | 3. 3b.  | N. Aethiopa. — (Afer. Stoll.)                   |
|              | 4. 4c.  | N. Argenissa. ——                                |
| - 28.        | 4. 2b.  | N. Evelina.                                     |
| <b>- 29.</b> | 3. 3c.  | N. Lysandra. ——                                 |
|              | 4. 4d.  | N. Iole. God.                                   |
| - 32.        | 2. 2b.  | N. Thurius. God. (Thyestes. Stoll.)             |
|              | 3. 3c.  | N. Pyramus. ——                                  |
| - 33.        | 4. 4d.  | N. Hordonia.                                    |
|              |         | MARDHA                                          |

#### MORPHO.

Antennas subfiliformes, sensim paullatimqu

### MORPHO.

| Tab   | Figura.                                          |                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                  | crassiores versus apicem. Palpi breves; alas posticae cellula discoidali aperta. |
| 6.    | A. B.                                            | M. Jairus. fem. var. God.                                                        |
| 185.  | B. C.                                            |                                                                                  |
|       | Λ.                                               | mas.                                                                             |
| 15.   | A. B.                                            | M. Rhetenor. God.                                                                |
| 19.   |                                                  | M. Menelaus. fem. God. (Nestor. Cr.)                                             |
| 21.   |                                                  | mas.                                                                             |
| , 27. |                                                  | M. Achilles. fem                                                                 |
| 28.   | A.                                               | mas.                                                                             |
| , 56. | A. B.                                            | M. Andromachus. God.                                                             |
| 61.   |                                                  | M. Adonis. mas.                                                                  |
| 69.   |                                                  | M.? Phidippus. God.                                                              |
| 71.   |                                                  | M. Perseus. fem.                                                                 |
| 81.   |                                                  | M. Tullia. God.                                                                  |
| 86.   | -                                                | M. Helenor. fem. God.                                                            |
| 373.  | C.                                               | V2F.                                                                             |
| τ68.  | A. B.                                            | M. Aurelius. God.                                                                |
| 217.  |                                                  | M. Hecuba.                                                                       |
| 218.  | <del>(                                    </del> | M. Metelius. ——                                                                  |
| 373.  | -                                                | M. Anaxibia. fem. God. (Telemachus. Cr.)                                         |
| S.37. | I. 12.                                           | M. Celinde. God.                                                                 |
|       |                                                  | PAVONIA.                                                                         |
|       |                                                  | Prioribus similes, alae vero anticae nervo maxi-                                 |
|       |                                                  | me interno sinuato; posticae cellulá discoidali clausa.                          |
| 1     |                                                  | B b P.                                                                           |
| 1     |                                                  |                                                                                  |

### PA'V'O'NIA.

| Tab   | . Figura.       |                                                                                      |
|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 33•   | · A.            | P. Eurylochus. God.                                                                  |
| 34-   |                 |                                                                                      |
| 41.   | A. B.           | P. Automedon. mas. God.                                                              |
| 389.  |                 | fem                                                                                  |
| 49•   | C. D.           | P. Actorion. God.                                                                    |
| 51.   | A. B.           | P. Teucer.                                                                           |
| 59.   | Λ.              | P. Ilioneus.                                                                         |
| -     | В.              | P. Idomeneus. mas. God.                                                              |
| 390.  | A. B.           | fem. var                                                                             |
| 57-   |                 | P. Caryatis. God. (Cassiope. Cr.)                                                    |
| 95.   |                 | P. Anaxarete. mas. God.                                                              |
| 374.  |                 | fem                                                                                  |
| 105.  |                 | P. Cassiae. God.                                                                     |
| 10б.  | A.              |                                                                                      |
| 313.  | A—D.            | ——— (Quiteria. Cr.)                                                                  |
|       | 3a. 3b.         | larva et chrys.                                                                      |
|       |                 | P. Xanthus. God.                                                                     |
| 184.  | B. C.           | P. Berecynthus. God.                                                                 |
|       | 8               | larva et chrys.                                                                      |
|       |                 | BRASSOLIS.                                                                           |
|       |                 | Antennae capitulo abrupto, crasso, obconico.  Palpi breves, clypeum non attingentes. |
| 253.  | А. В.           | B. Sophorae. fem. God.                                                               |
| -     | C.              | mas                                                                                  |
| S. 3. | 2 <b>2.</b> 2b. | larva.                                                                               |
|       |                 | "EU                                                                                  |
|       |                 |                                                                                      |

### EURYBIA.

| ab.        | Figura.     |                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             | Palpi breves uti in genere antecedente sed cras-<br>siores. Antennae capitulo fusiformi, elongato,<br>paullum curvato.                                             |
| 12.<br>50. | G. H.<br>C. | E. Nicaeus. God. (Salome. Cr.) (cfr. cat. primus.) E. Dardus? — (Lamia. Cr.)                                                                                       |
|            |             | SATYRUS.                                                                                                                                                           |
|            |             | Palpi clypeum ultra assurgentes, valde com-<br>pressi, latere antico squamis elongatis pilisve ob-<br>sito, hirsutissimo. Antennae capitulo brevi vel<br>elongato: |
| <b>B.</b>  | В. С.       | S. Doritis. God. (Doris. Cr.)                                                                                                                                      |
| 0.         | C. D.       | S. Herseis. — (Herse. Cr.)                                                                                                                                         |
| ı.         |             | S. Hesione. —                                                                                                                                                      |
| 52.        | C.          | (Doris. Cr.)                                                                                                                                                       |
| 10.        | A.          | S. Philoctetes. mas. God.                                                                                                                                          |
| _          | B. C.       | fem                                                                                                                                                                |
| 6.         | A. B.       | S. Banksia. God. (Ismene. Cr.)                                                                                                                                     |
| <b>)1.</b> | F.          | var (Mycena. Cr.)                                                                                                                                                  |
| <b>)2.</b> | <b>B.</b>   | (Phedima. Cr.)                                                                                                                                                     |
| _          | C.          | (Arcensia. Cr.)                                                                                                                                                    |
| 7.         | C. D.       | S. Echo. God.                                                                                                                                                      |
| io.        | E. F.       | S. Hermes. God. (Autonoë. Cr.)                                                                                                                                     |
| 9.         | C. D.       | S. Europa. God. (Beroë. Cr.)                                                                                                                                       |
| 13.        | E. F.       | var. — (Arete. Cr.)                                                                                                                                                |
| }          |             | Bb <sub>2</sub> S.                                                                                                                                                 |

### SATKRUS

| Tab.         | Figura. |                                        |
|--------------|---------|----------------------------------------|
| 84.          | C. D.   | S. Mineus. var.? God. (Dratic. Cr.)    |
| 326.         | C.      |                                        |
| 86.          | C. D.   | S. Clytus. God.                        |
| 96.          | A.      | S, Laches. — (Andromeda. Cr.)          |
| 242.         | В.      | (Thamgra, Cr.)                         |
| 96.          | -       | S. Mermeria. mas. God.                 |
| 289.         | E. F.   | fem. var.                              |
| S. 7.        | 1. 1a.  | larva et chrys.                        |
| 96.          | Ç.      | S. Rebecca. God. (Virgilia. Cr.)       |
| 101.         | G.      | S. Penelea.                            |
| 116.         | E. F.   | S. Caumas, fem. God. (Arcadia. Cr.)    |
| 130.         | F. G.   | S. Tolumnia. mas. God.                 |
| 293-         | A. B.   | fem (Chloris. Cr.)                     |
| 132.         | C. D.   | S. Eurytris. God. (Cymela. Cr.)        |
| 133.         | A. B.   | S. Constantia. God.                    |
| 144.         | E. F.   | S. Polydecta. God.                     |
| 314.         | A. B.   | var (Orrea. Cr.)                       |
| 326.         | D.      | (Mamerta. Cr.)                         |
|              | E. F.   | (Francisca. Cr.)                       |
| 148.         |         | S. Lydius. God.                        |
| 151.         | C. D.   | S. Lea. God.                           |
| 292.         | D. E.   | ——— (Junia. Cr.)                       |
| 161.         | c. D.   | S. Roxelana. mas. God.                 |
| _            | E. F.   | fem                                    |
| 168.         | C. D.   | S. Cassius. mas. God. (Hyperbius. Cr.) |
| -            | E. F.   | fem. var                               |
| <b>5</b> 53. | C. D.   | —————————————————————————————————————— |

S,

### SATYRUS.

| b.1       | Figura.      |                                           |
|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| 3.        | C. D.        | S. Gripus. God. (Bumea. Cr.)              |
| ļ.        | D. E.        | S. Ocyroë. — (Cissia. Cr.)                |
| -         | F. G.        | S. Ocypete? God. (Helle. Cr.)             |
| <b>j.</b> | C. D.        | S. Leda. mas. God.                        |
| 1.        | A.           | fem                                       |
| 3.        | D. E         | S. Lene. var.                             |
| l•        | A. B.        |                                           |
| 3.        | F. G.        | S. Dindymene.                             |
| ļ.        | C. D.        | S. Argulus. God. (Argante. Cr.)           |
| -         | E. F.        | S. Melusina. — (Doruthea. Cr.)            |
| l.        | -            | S. Servatius. — (Evadne. Cr.)             |
| 7-        | F. G.        | S. Remulia.                               |
| le j      | Α.           | S. Valentina. —                           |
| -         | C.           | S. Celia. God.                            |
| l.        | <b>C.</b> D. | S. Piera. fem. God.                       |
| -         | E.           | mas                                       |
| l.        | F. G.        | S. aranea. God. (Ebusa. Cr.)              |
| 3•        | c.           | S. Myncea. ——                             |
| -         | D. E.        | S. Penelope. God.                         |
| -         | F.           | S. Sosibius. —— (Camerta. Cr.)            |
| -         | G. H.        | S. Baldus. God. (Lysandra. Cr.)           |
| L.        | A. B.        | S. Corynaeus. fem. God. (Aroesilaus. Cr.) |
| -         | C. D.        | mas.                                      |
| 5.        | 1. 12.       | larva et chrys.                           |
|           | C. D.        | S. Cassus. God.                           |
| -         | E. F.        | S. Egeria. (Macone. Cr.)                  |
| •         | <b>A.</b>    | S. Andromeda. God. (Pireta. Cr.)          |
| ì         |              |                                           |

### SATYRUS.

| Tab.  | Figura. |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 387.  | E.      | S. Andromeda. var. God. (Philis. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 325.  | A. B.   | S. Zangis. God. (Agnes. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                               |
| 326.  | A.      | S. renatus. Cr.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 373-  | D. E.   | S. Phryneus. God. (Tircis. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | F. G.   | S. Dorus. God. (Lizetta. Cz.)                                                                                                                                                                                                                                              |
| 375-  | E. F.   | S. Tarpejus. God. (Celimene. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 391.  | A. B.   | S. Leander. var.? God. (Amaryllis. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                    |
| S.26. | 3-      | S. Nereis. God.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |         | ERYCINA.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |         | Palpi articulis tribus distinctis, ultimo submodo, vix squamato. Alae posticae cellula discridali aperta. Pedes antici in masculis brevissimi, spurii, haud ambulatorii, in feminis aliis subsimiles.  Eruca, in hoc sequentibusque generibus, invis, ovata, onisciformis. |
| 1.    | E. F.   | E. Lucinda. God.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7-    | C. D.   | E. Talus. —— (Pygmacs. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                |
| II.   | E. F.   | E. Odites. —                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22.   | G. H.   | E. Icarus. —— (Philemon. Cr.):                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28.   | r. G.   | E. Gyas. God.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31.   | E.      | E. Arius. ——                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 47-   | F. G.   | E. Manthus. God.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 48.   | c.      | E. Dorillis. mas. God. (Dorilas. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50.   | C. D.   | E. Epulus. God.                                                                                                                                                                                                                                                            |

### ERYCINA.

| ab.         | Figura. | <b>1</b>                              |
|-------------|---------|---------------------------------------|
| ;o.         | E. F.   | B. Hebrus. God.                       |
| <b>i9</b> • | ۸.      | E. Octavius. — (Corinacus. Cr.)       |
| 53.         | · C.    | E. Licersis. — (Rhetus. Cr.)          |
| _           | D. E.   | E. Phylacis. — (Phylcus, Cr.)         |
| <b>i6.</b>  | E. F.   | E. Telephus. —                        |
| _           | G. H.   | E. Aemylius.——                        |
| 10.         | E. F.   | E. Damis. mas. God.                   |
| 3.          | C.      | E. Hisbon. God.                       |
| -           | D.      | E. Sagaris.                           |
| )2.         | . B.    | E. Avius.                             |
| -           | C.      | E. Hyphaeus. God.                     |
| -           | F. G.   | E. Eumeneus.                          |
| 13.         | C.      | E. Abaris. God.                       |
| -           | D.      | E. Actoris.                           |
| -           | E. F.   | E. Ephynes. —                         |
| 14.         | D. E.   | E. Meneria. mas. God.                 |
| _           | F.      | mas var. (Micalia, Cr.)               |
| 00.         | E. F.   | E. Ulricus. God.                      |
| 02.         | ۸.      | E. Auletes. mas. God. (Tedea. Cr.)    |
| 28.         | G.      | fem. (Aulestes. Cr.)                  |
| 24.         | F.      | E. Amesis. God.                       |
| 12.         | D. E.   | E. Orfita, fem. God.                  |
| _           | F.      | mas.                                  |
| 15.         | -       | E. Osinia. God.                       |
| 84.         | G.      | var.? — (Thymetus. Cr.)               |
| 17.         | D.      | E. Misenus. God.                      |
| 18.         | D. E.   | E. Lucianus. fem. God. (Crispus. Cr.) |
|             |         | E.                                    |
| ı           |         |                                       |

### ARYCINA.

| Tab.     | Figura.     |                                        |
|----------|-------------|----------------------------------------|
| 118.     | F.          | E. Lucianus. mas. God. (Crispus. Cr.)  |
| 121.     | C. D.       | E. Tirius. God.                        |
| 123.     | B. C.       | E. Agyrres.                            |
| 143.     | E.          | E. Pentheus. mas. God.                 |
| 144.     | A. B.       | E. Meliboeus. God. (Pyrosus. Cr.)      |
| 152.     | D. E.       | E. Euryteus.                           |
|          | F. G.       | E. Salimba. God: (Lysias. Cr.)         |
| 156.     | F.          | E. Ceneus.                             |
| 159.     | D. E.       | E. ? Amyntor. mas: God. (Catélia. Cr.) |
| 376.     | G. H.       | fems aut var. ?                        |
| 164.     | D. E.       | E. Cupido. mas. God.                   |
|          | F. G.       | fem:                                   |
| S. 4.    | 6a. 6b. 6c. | larva et chrys:                        |
| 169.     | C. D.       | E. Lysidice. God:                      |
| 170.     | C.          | E. Phareus. mas. God.                  |
| 8.39.    | 3•          | - fem. (Bomileur. Stoll.)              |
| 170      | E.          | E. Caricae. God.                       |
| <u> </u> | <b>F</b> .  | E. Pelops.                             |
| 178.     | <b>D.</b>   | E. Pherecles. God.                     |
| 179.     | E. F.       | E. Arcis. God.                         |
| 182.     | C. D.       | E. Pretus.                             |
| 184.     | D. E.       | E. Philocles, mas. God.                |
| -        | F.          | fem                                    |
| 188.     | C.          | E. Iphinoë. feth. —— (Periander: Cr.)  |
| 192.     | A. B.       | E. Phillone: God. (Philasus: Cr.)      |
| 198.     | В.          | E.? Helius. ——                         |
| 236.     | D.          | E. Croesus. — (Capanea. Cr.)           |
| į.       |             | E.                                     |

### ERYCINA.

| Figura.     | •                                         |
|-------------|-------------------------------------------|
| C. D.       | E. Gnidus. mas. God. (Endymion. Cr.)      |
| E. F.       | fem.                                      |
| 5a. 5b.     | larva et chrys.                           |
| C.          | E. Epigia. God. (Epitus. Cr.)             |
| A. B.       | E. Ovidius. mas. God. (Fatima. Cr.)       |
| C. D.       | fem                                       |
| E. F.       | E. Arminius. mas var. God. (Mandana. Cr.) |
| G. H.       | E. Dindyma. God.                          |
| E. F.       | E. Allica. God. (Phlegias. Cr.)           |
| A. B.       | E. Soronus. fem. ? God. (Orestes. Cr.)    |
| <del></del> | mas ?                                     |
| В.          | E. renata. God. (Rosina. Cr.)             |
| I.          | E. Thasus. —                              |
| C. D.       | E. Petronius. fem. God. (Menander. Cr.)   |
| A. B.       | B. Thersandra. mas                        |
| C.          | E. Ouranus. God.                          |
| D. E.       | E. Epalia. fem. var. God. (Epaphus. Cr.)  |
| F. G.       | E. Lamis. God.                            |
| A. B.       | E. Electron. God. (Melander. Cr.)         |
| C. D.       | E. Gelanor.                               |
| E. F.       | E. Midas. fem. God. (Crosopus. Cr.)       |
| G. H.       | mas                                       |
| 7. 7f.      | larva et chrys.                           |
| G. H.       | E. Labdacus. Gad.                         |
| A.          | E. Eupalaemon. Cr.                        |
| B. C.       | E. Meris. God.                            |
| E. F.       | E. Belise.                                |

### ERYCINA.

| •     |             |                                           |
|-------|-------------|-------------------------------------------|
| Tab.  | Figura.     |                                           |
| 379-  | L. M.       | E. Arbas. God.                            |
| 380.  | . <b>A.</b> | E. Lysippus. God.                         |
|       | н. і.       | E. Cleonus.                               |
|       | K. L.       | E. Acanthus. —                            |
| 390.  | L           | E. Probetor.                              |
|       | K.          | E. Menalcas.                              |
| S.5.  | 2. 2b.      | E. Gelon. God.                            |
|       | 4. 4e.      | E. Gemellus. fem. God. (Telesles. Stoll.) |
|       | 6. 6g.      | E. Tisis. God. (Titea. Stolli)            |
| - 9.  | 2. 22.      | E. Hyginius. God.                         |
| -     | 3. 32.      | E. Sabinus.                               |
| -13.  | 3-          | E. Nicon. God. (Nicias. Stoll.)           |
|       | 4.          | E. cingulus. God.                         |
| _ 30. |             | E. Tacitus. — (Menetes. Stolk)            |
| -31.  | I. 18.      | E. Echerius. mas. God.                    |
|       | 1b.         | fem                                       |
| -37-  | 2. 2b.      | E. Zeanger. God.                          |
| - 38. | 7• 7g•      | E. Humerius. God.                         |
| - 39. | .sī.        | E. Lysimon.                               |
|       | 2. 2b.      | E. Hanno. God.                            |
|       | 4. 4C.      | E. Aristus, fem. God.                     |
|       | 5. 5d.      | E. Cachrys. God. (Damon. Stolk)           |
|       | •           | MYRINA.                                   |

Pedes in utroque sexu similes. Palpi elongui. clypeum ultra valde producti.

WV

### MYRINA.

| Figura.      |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| D. E.        | M. Alcides. God.                                   |
|              | fem. aut var.? God. (Corax. Cr.)                   |
| -            | M. Atymnus. God.                                   |
| •            | POLYOMMATUS.                                       |
| •            | Pedes priorum; palpi parum ultra clypeum producti. |
| D. E.        | P. Telemus. God.                                   |
| C. D.        | P. Gabriel. mas. God. (Gabriela. Cr.)              |
| E. F.        | P. Aeolus. fem. — (Pelion. Cr.)                    |
| <b>C.</b> D. | mas (Thallus. Cr.)                                 |
| D. E.        | P. Haemon. God.                                    |
| <b>C. D.</b> | P. Cassius. fem. God.                              |
| E. F.        | P. Aunus. mas.                                     |
| C. D.        | P. Strephon- God (Cyllerus. Cr.)                   |
|              | P. Celerio. mas. God. (Celeno. Cr.)                |
| A. B.        | fem. (Aratus, Cr.)                                 |
| D            | P. Inachus. God.                                   |
| <b>B.</b> •  | P. Hyacinthus. God.                                |
| В. С.        | P. Faunus. mas.                                    |
| F. G.        | fem                                                |
| C. D.        | P. Ganymedes. mas. God.                            |
| В. С.        | P. Hylla. God.                                     |
| F. G.        | P. Sphinx. mas. God. (Dindymus. Cr.)               |
| D. E.        | P. Thisbe. God. (Nais. Cr.)                        |
| F. G.        | ——— (Palmus. Cr.)                                  |
| •            | Cc2 P.                                             |

# POLYOMMATUS.

| Tab.         | Figura.      |                                          |
|--------------|--------------|------------------------------------------|
| 48.          | D.           | P. Ethemon. God.                         |
| _            | E.           | P. Herodotus. mas. God. (Amyntor. Cs.)   |
| 259.         | A. B.        | fem (Menalcas. Cs.)                      |
| 51.          | <b>C.</b> D. | P. Acmon. God.                           |
|              | E. F.        | P. Bathis. mas. God. (Battus. Cr.)       |
| <b>.55</b> • | G. H.        | P. Echion. fem. var.? God. (Colmus. Cr.) |
| 333-         |              | mas (Crolus. Cr.)                        |
| 67.          | F. G.        | P. Clyton. God.                          |
| 72.          | E. F.        | P. Endymion. fem. God. (regalis. Cr.)    |
| 76.          | C. D.        | P. Cyanus. God.                          |
|              | E. F.        | P. Venus. — (imperialis. Cr.)            |
| 82.          | В.           | P. Erix. fem. ? Cr.                      |
| 143.         | D.           | mas?                                     |
| 98.          | B. C.        | P. Halesus. mas. God.                    |
| 104.         | E.           | P. Syncellus. var.? God. (Bisias. Cr.)   |
| 334-         | A. B.        |                                          |
| III.         | B. C.        | P. Dolilus, mas. God. (Dolylas, Cr.)     |
| 117.         | E.           | P. Lycabas. God.                         |
|              | F. G.        | P. Lagus.                                |
| 118.         | G.           | P. Valens. fem. God. (formasus. Cr.)     |
| 134.         | A.           | P. Didymaon.                             |
| 137.         | F. G.        | P. Apidanus. mas. God.                   |
| S.37.        | 4. 4d.       | few. — (Dortmond. Stoll.)                |
| 139.         | F.           | P. Theanus. Cr.                          |
| 144.         | C. D.        | P. Sichaeus. God.                        |
| 149.         | В. С.        | P. Simaethus. mas. God.                  |
| S.37.        | 3. 3c.       | fem. ——                                  |

### POLYOM MATUS.

| ab.   | Figura. | l '                                      |
|-------|---------|------------------------------------------|
| 59.   | F. G.   | P. Polycletus. fem. God.                 |
| 63.   | G. H.   | mas. — (Epopus. Cr.)                     |
| 63.   | D. E.   | P. Pholeus. God.                         |
| _     | F. G.   | P. Emathion. —                           |
| 75.   | C. D.   | P. Mars. God. (Acis. Cr.)                |
| 76.   | F.      | P. Ismarus. mas. God.                    |
| 33-   | C. D.   | —— fem.? — (Phalanthus. Cr.)             |
| 81.   | C.      | P. Catilina.? God. (Archius. Cr.)        |
| 82.   | E. F.   | P. Alpheus.                              |
| 86.   |         | P. Phlaeas. fem. var God. (Timaeus. Cr.) |
| 101.  | D. E.   | P. Meton. God.                           |
|       | F. G.   | P. Helus. — (Helius. Cr.)                |
| 108.  | E. F.   | P. Vulcanus. fem. God. (Etolus. Cr.)     |
| 113.  | D. E.   | P. Janias. God.                          |
| 3.38. | 4. 4d.  | (Hassan. Stoll.)                         |
| 221.  | D. E.   | P. Helius. mas. God. (Eurisius. Cr.)     |
| 233.  | D.      | P. Elis. God.                            |
|       | E.      | P. Lausus. mas. God.                     |
| 379-  | н. І.   | fem. (Libianus. Cr.)                     |
| 233.  | F. G.   | P. Nautes. God.                          |
| 238.  | C.      | P. Phaedrus. mas. God. (Cinyra. Cr.)     |
| _     | D.      | fem (Thetis. Cr.)                        |
| 243.  | В.      | P. Ortygnus. God.                        |
| -     | C. D.   | P. Petalus.                              |
|       | E. F.   | P. Evadrus. God. (Pierus. Cr.)           |
| 380.  | F. G.   | var. — (Nycetus. Cr.)                    |
| 243.  | G.      | P. Venulius. God.                        |
|       | 1       | 1                                        |

### POLYOMMATUS.

| Tab.  | Figura.     | • -                                  |
|-------|-------------|--------------------------------------|
| 253.  | E. F.       | P. Liger. God.                       |
| 259.  |             | P. Polybe. mas. God. (Atys. Cr.)     |
| -     | G. H.       | fem                                  |
| 270.  | D. E.       | P. Ladon. God.                       |
| •     | F. G.       | P. Lara. fem. God. (Jolaus. Cr.)     |
| S.33. | 5. 5d.      | - mas (Gorgias. Stoll.)              |
| 282.  |             | P. Pelagon. fem. God.                |
| 380.  | B. C.       | (Myrtillus. Cr.)                     |
| 282.  | . <b>E.</b> | P. Phaleros. — (Silenus. Cr.)        |
|       | F. G.       | P. Micyclus.                         |
|       | <b>H.</b>   | P. Larydas. God.                     |
| 298.  | E. F.       | P. Nedymond. God.                    |
| -     | G. H.       | P. Eumolpus.                         |
| 300.  | A. B.       | P. Isarchus. — (Camillus. Cr.)       |
| 319.  | В. С.       | P. Beon. God.                        |
| 340.  | I. K.       | (Vesulus. Cr.)                       |
| 319.  | D. E.       | P. Cajus. — (Lajus. Cr.)             |
| 320.  | G. H.       | P. Amor. — (Triopas. Cr.)            |
| 321.  | F. G.       | P. Evandras. God. (Evander. Cr.)     |
| 332.  | A. B.       | P. Marsyas. mas. God.                |
|       | C. D.       | P. Ceranus. God.                     |
|       | E. F.       | P. Orus. God.                        |
|       | G. H.       | P. Columella. God. (Bubastis. Cr.)   |
| 333-  | A. B.       | P. Arogeus.                          |
| - 1   | E. F.       | P. Megacles.                         |
| 337-  | F. G.       | P. Cupentus. ——                      |
| 340.  | C.          | P. Rosimon. fem. God. (Corydon. Cr.) |
| Ť     |             | j                                    |

### POLYOMMATUS.

| ab.         | Figura. |                                             |
|-------------|---------|---------------------------------------------|
| 10.         | D. E.   | P. Roshnon. mas. God. (Coryden. Cr.)        |
| _           | F. G.   | P. Lyncus. fem. God. (Actolus. Cr.)         |
| _           | H.      | mas. —                                      |
| ₩.          | A.      | P. Petus. God. (Pelops. Cr.)                |
| - 22.       | B. C.   | P. Polybetes. God.                          |
|             |         | P. Thero. God. (Salmoneus. Cr.)             |
| 50.         | G. H.   |                                             |
| б <b>г.</b> | -       | P. Jarbas. — (Melampus. Cr.)                |
| <b>63.</b>  | E. F.   | P. Hylais. — (Hylas. Cr.)                   |
| 65.         | C. D.   |                                             |
| 79-         | B. C.   | P. Perion.                                  |
|             | F. G.   | P. Lingeus.                                 |
| 1           | K. K.   | P. Parsimon. God. (Celaeus. Cr.) (cfr. pag. |
|             |         | 140. nota.)                                 |
| 80.         | D. E.   | P. Chrysus. God.                            |
| 90.         | C. D.   | P. Damastes. — (Damon. Cr.)                 |
|             | E. F.   | P. Thespis? God. (Palaemon. Cr.)            |
|             | L. M.   | P. Ubaldus. —                               |
| 191.        | C. D.   | P. Bochus.                                  |
| 3.5.        | }       | P. Philanthes. God.                         |
| -13.        | 2. 2b.  | P. Clorimena.                               |
| .32.        |         | P. Timoleon.                                |
| .38.        |         | P. Rustan. God.                             |
| •           | 2. 2b.  | P. Lisus.                                   |
| 111         | 3. 3c.  | P. Aelianus. — (Alexis. Cr.)                |
| _           | .5. 5e. | P. Cethegus. God.                           |
| Independent | 6. 6f.  | P. Narbal.                                  |
|             |         | SEC-                                        |

#### SECTIO II. HESPERIDES.

Tibiae posticae, praeter apicis calcaria, spina gemina et infea instructae. Alse superiores tantum in plurimis erectae. Antenae plerumque apice abrupte uncinato, in nonnullis filiforms.

Eruca in foliis contextis saepius degens. Chysalis laevis, foliculata aut filo transverso in medio alligata.

### HESPERIA.

| Tab.  | Figura. | Antennae maniseste capitatae. Palpi brers,                                                                          |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | articulo secundo antice lato et valde squama.  Tibiae spinis calcaribusve quatuor instructae, per paria dispositis. |
| 18.   | F.      | H. Celsus. God. (Hiarbas. Cr.)                                                                                      |
| 22.   | C.      | H. Arsalte. — (nivea. Cr.)                                                                                          |
| 31.   | F.      | H. Coras. mas. God.                                                                                                 |
| 41.   | C. D.   | H. Phidias. var. (Acastus, Cr.)                                                                                     |
| 199.  | E.      |                                                                                                                     |
| S. 7. | 3. 3c.  | larva et chrys.                                                                                                     |
| 41.   | E. F.   | H. Tityrus. God. (Clarus. Cr.)                                                                                      |
| 260.  | C.      | var. — (Exadius. Cr.)                                                                                               |
| 52.   | E. F.   | H. Mimas. God.                                                                                                      |
| _     |         | $\mathfrak{A}$                                                                                                      |

### HESPERIA.

| `ab,           | Figura.  |                                                                                                                                   |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 159.           | G.       | H. Erythus. God.                                                                                                                  |
| 50.            | D.       | H. Helirius. —— ? (1)                                                                                                             |
| 53.            | G.       | H. Rhetus (Midas. Cr.)                                                                                                            |
| 58.            | E.       | H. Salius.                                                                                                                        |
| <b>274</b> .   | C.       | H. Sinon. mas. God. (Sergestus. Cr.)                                                                                              |
| 742.           | D. E.    |                                                                                                                                   |
| <b>574.</b>    | F.       | H. Cicero? God. (Pholus. Cr.)                                                                                                     |
| ≢80.           | C. D.    | H. Clonias.                                                                                                                       |
| 100.           | C.       | H. Pyramus. mas. Stoll. (Corythus. Cr.)                                                                                           |
| 145.           | E.       | fem                                                                                                                               |
| 700.           | D.       | H. Arinus. God.                                                                                                                   |
| 103.           | F.       | H. Hemes. mas. God.                                                                                                               |
| 156.           | D.       | fem. var.? (Phoreus. Cr.)                                                                                                         |
| 108.           | A. B.    | H. Salus. God. (nobilis. Cr.)                                                                                                     |
| AII.           | D. E.    | H. Acastus. God. (Apastus. Cr.)                                                                                                   |
| 364.           | G. H.    | var. — (Eunotrus. Cr.)                                                                                                            |
| 528 <b>3</b> . | E. F. G. | (Aulestes. Cr.)                                                                                                                   |
| S. 7.          | 2. 2b.   | larva et chrys.                                                                                                                   |
| 126.           | F.       | H. Cornelius. God.? (Daunus. Cr.)                                                                                                 |
| 131.           | -        | H. Polybius. —— (Palaemon. Cr.)                                                                                                   |
| 143.           | G.       | H. Virbius.                                                                                                                       |
| i 155•         | A. B.    | H. Orion. fem.                                                                                                                    |
| <u> </u>       | E. F.    | H. Orchamus. ——'?                                                                                                                 |
|                |          | H.                                                                                                                                |
| r.<br>G:       |          | (1) Hoc signum post Godartii nomen indicat, eum<br>hujus speciei tanquam incertae et nondum satis definitae<br>mentionem fecisse. |
| •              |          | D d                                                                                                                               |

### HESPERIA

| Tab.  | Figura.  | · mile                            |
|-------|----------|-----------------------------------|
| 156.  | E.       | H. Eumelus. God.                  |
| 162.  | F.       | H. Phocas. God.                   |
| 392.  | G. H.    | var (Morpheus. Cr.)               |
| 162.  | G.       | H. Metis. God.                    |
| 176.  | В. С.    | H. Marcus. — (Phyllus, Cr.)       |
| 1     | · D.     | H. Ausonius. God. (Talus. Cr.)    |
| _     | E.       | H. Phineus. mas. God.             |
| _     | G.       | H. Lycagus. God,                  |
| 178.  | F.       | H. Anaphus.                       |
| _     | G.       | H. Cebrenus. —                    |
| 179.  | C.       | H. Gentius.                       |
|       | D.       | H. Procas. Cr.                    |
| 199.  | C. D.    | H. Maenas. God. (Bixac. Cr.)      |
| -     | F.       | H. Amiatus. —— -(Amyclas. Cr.)    |
| 227.  |          | H. Cometes?                       |
| 244.  | A. B.    | H. Jupiter. — (Phidias. Cr.)      |
| 245.  |          | H. Gnetus. — (Pygmalion. Cr.)     |
| S. 9. | 6. 6a.   | larva et chrys.                   |
| 245.  | C. D.    | H. Polyzona. God. (Vulcanus. Cr.) |
| S. 9. | 5. 52.   | larva et chrys.                   |
| 245.  | F. G.    | H. Phidon. God.?                  |
| 260.  | A. B.    | H. Mercurius. God. (Idas. Cr.)    |
| -     | D. E.    | H. Proteus. God.                  |
| · :   | F. G.    | H. Catillus. —                    |
| 261.  | A. B. C. | H. Sebaldus. God. (Busiris. Cr.)  |
|       | D. E.    | H. Alcmon. ——?                    |
|       | F. G.    | H. Assaracus.                     |
|       | TALL     |                                   |

### HESPERIA.

| Tab.       | Figura.      |                                      | •           |
|------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| 270.       | H.           | H. Melander. God:                    |             |
| 283.       | A. B.        | H. Astylos. Cr.                      |             |
|            | C. D.        | H. Broteas. (cf. cat. primus.)       |             |
| S.17.      | 6. 6g.       | larva et chrys.                      | •           |
| 284.       | A. B.        | H. mercatus. God. (fulgerator. Cr.)  |             |
|            | C. D.        | H. Cretheus. — God.                  | •           |
| S.39.      | 7. 7f.       | VET (Alardus. Stoll.                 | ) -         |
| 284.       | E.           | H. Chromus. God.                     | '           |
| -          | F.           | H. Peleus. God.                      |             |
|            | G.           | H. Trax. (Ladon. Cr.)                | •           |
| 300.       | C. D.        | H. Ebusus. ——?                       |             |
|            | E. F.        | H. Abebalus. God. (Fantasos. Cr.)    | •           |
| 365.       | G. H.        |                                      | • •         |
| 300.       | -            | H. Crinisus.                         | <u></u>     |
| 319.       | F. G.        | H. Nero. God.? (Adrassus. Cr.)       | M gr        |
| 328.       | E.           | H. Philemon. God. (Flyas. Cr.)       |             |
| -          | F.           | H. Otreus. God.?                     | 1           |
| 334.       | E. F.        | H. Asychis. Cr.                      | •<br>• •••• |
| -          | G. H.        | H. Tryxus. God.                      | -           |
| -1         | I. K. L.     | H. Syrichthus. God. (Greus. Cr.)     | •           |
| S.9.       | 4. 42.       | larva et chrys.                      | •           |
| 342.       | <b>A.</b> B. | H. Cramer. God. (Sebaldus: Cr.)! ./  | 1           |
| -          | C.           | H. Ramusis.                          | ,           |
| -          | F. G.        | H. Psecas. God.?                     |             |
| 343-       | A. B.        | H. pertinax. var. God. (Aecas. Cr.). |             |
| 354•       | F. G.        |                                      | •           |
| 343-       | C. D.        | H. Coelus. God.                      |             |
| , <b>I</b> |              | Dd 2                                 | H.          |

### HESPERIA

| Tab.        | Figura. |                                      |
|-------------|---------|--------------------------------------|
| 343.        | E. F.   | H. Epitus. God.                      |
| -           | G. H.   | (Eyadnes Os.)                        |
| 353-        | E. F.   | H. Brino, mas. God.?                 |
| 392.        | C. D.   |                                      |
| 353•        | G. H.   | H. vindex. God.                      |
| 354.        | A.      | H. Corbulo. ——?                      |
| •           | B. C.   | H. dubia.                            |
|             |         | H. Avitus. mas. God.                 |
|             | H.      | H. Eligius. God.?                    |
| 364.        | E. F.   | H. Parmenides. God.                  |
| <b>365.</b> | }       | H. Nepos. God. (Japetus. Cr.)        |
| 303.        | I. K,   | H. Hylaspes. Cr.                     |
| 366.        |         | H. Momus. God. (vitrea. Cr.)         |
|             | E. F.   | H. Dioscorides. God.? (Oedipusi Cr.) |
|             | G. H.   | H. Eudoxus. God.                     |
| 380         | M. N.   | H. Zeleucus.                         |
| 391         | ·       | H. Forestan.                         |
|             | G. H.   | H. Paulinus. ——?                     |
| -           | I. K.   | H. Arcalaus.                         |
| ·           | L. M.   |                                      |
|             | N. O.   | H. Comus.                            |
| 392         |         | H. Aethlius.                         |
|             | E. F.   | H. Herennius. ——?                    |
|             | I. K.   | H. Jolus. God.?                      |
|             | L. M.   | H. Jovianus. God.?                   |
| -           | N. O.   | H. Orcus. God. (Cerialis. Cr.)       |
| S.10        |         | Stoll.)                              |
|             | · ·     |                                      |

#### HESPERIA.

| lab.  | Figura.      |                                             |
|-------|--------------|---------------------------------------------|
| 40    | Ti In        | H. Orcus, larva et chrys.                   |
| 93-   |              | H. Calenus. God.?                           |
|       | C.           | H. Talaus. ——                               |
| _     | D.           | H. Eurybates. Cr.                           |
| j. 8. | 2. 24.       | larva et chrys.                             |
| 93-   | E.           | H. Salatis. God.                            |
| . 7.  | 5. 5e.       | larva et chrys.                             |
| 193-  | <b>F.</b> G. | H. Nitocris. Cr.                            |
|       | H. I.        | H. Menes. God.?                             |
| 3.7.  | 6. 6f. 6g.   | larva et chrys.                             |
| • 5•  | 5. 5f.       | H. Archytas. Stoll.                         |
| . 8.  | 1c. 1d.      | H. clericus? God. (Bromius. Stoll.)         |
| -     | 1. 1a. 1b.   |                                             |
| . 9.  | 1,           | H. Atticus? God. (Julettus. Cr.)            |
| .13.  | 1. 12.       | H. Renaldus. ——?                            |
| . 26. |              | H. Ophion. Stoll.                           |
| . 33• | 6.           | H. Prodicus. Stoll.                         |
| . 35- |              | H. Stollii. nobis. (pertinax. Stoll.)       |
| • 7•  | 4. 4d.       | larva et chrys.                             |
| . 39• | 6. бе.       | H. Eurycles. var. God. (Simplicius. Stoll.) |
|       | 9.           | ———— (Dorantes.                             |
|       | 8.           | H. Scipio. Fab.? (Narcosius. Stoll.)        |
|       |              | URANIA.                                     |

Antennae filiformes, ad apicem graciliores et arcuatae vel uncinatae. Palpi elongati, graciles, articulo secundo valde compresso, tertio sive apicali

# URANIA.

| Tab.  | Figura.     |                                                                 |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|       |             | cali tenui, subcylindrico, fere nude. Tibiae in antecedentibus. |
| 83.   | A. B.       | U. Orontes. God.                                                |
| 85.   | C. D.       | U. Leilus.                                                      |
|       | E. F.       | U. Sloanus. —                                                   |
| 109.  | A. B.       | U. Patroclus. mas. God.                                         |
| .198. | A.          | fem,                                                            |
| 199.  | A. B.       | U. Empedocles. God.                                             |
| 200.  | , <b>A.</b> | U. Lunus. mas. — (cf. cat. primus.)                             |
| _     | B. C.       | fem                                                             |
| 385.  | A. B.       | U. Ripheus. God.                                                |

# EPPERATURE TO SPHINGES.

# FAM. II. -CREPUSCULARIA.

Alae 4 subhorizontales vel desiexae, frenatae; inferiores retinaculo (1) munitae. Antennae prismatico-clavatae (triquetrae, paulum ultra basin ad apicem usque versus sensim crassiores, leinde graciliores, acuminatae; lateribus internis acie seu carina ongitudinali discretis, transverse striatis; striis quorundam barbais vel in dentem elongatis) aut fusiformes, in paucis ad apicem crassiores.

Eruca pedibus 16, plerumque subdialis; modo nuda, antice ttenuata, ad latera oblique colorato-striata, postice incrassata, aepius cornu dorsali instructa; modo teretiuscula, pilosa aut hiruta. Pupa laevis, his in terra sepulta, foliis quisquiliisve ciramnexa; illis folliculata, folliculo nunc aperto, homogeneo, flaido, plantis variis alligato, nunc in vegetabilium caulibus radiciusve occultato, ex horum vegetabilium partibus erosis, granusis, ligatis confecto. Volatus vespertinus, matutinus.

(1) Crinis brevis, cornea, dentem elongatum referens, saepe e setis duabusil tribus composita, ex alarum inferiorum pagina infera, marginis externi
isim versus, enascens, per fibulam inferam alarum superioram transmissa, sie
is et ilias, insecto quiescente, connectens.

### SECTIO I. HESPERI-SPHINGES.

Antennae semper simplices, in medio aut ad apicem incressure, uncinatae, apice non floccido. Palpi articulis tribus distincis. Lingua conspicua.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

#### A G A R I S T A.

| •     |         |                                                                                                                            |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tab.  | Figura. | Palpi elongati, articulo secundo valde compo-                                                                              |
|       |         | so, ultimo gracili, subnudo. Antennae sensin i basi crassiores ad medium et deinde gracilions, in fine elongato-uncinatae. |
| ,228. | В.      | A. Lyncea. Cr. (cf. cat. primus.)                                                                                          |
|       | •       | CORONIS.                                                                                                                   |
|       | •       | Palpi antecedentium; antennae capitulo abrupo, breviter uncinato.                                                          |
| 262.  | . C. D. | C.? Orithea. Cr. (cf. cat. primus.)                                                                                        |
|       |         | CASTNIA.                                                                                                                   |
|       | ,       | Delei subardindriai sinuressi non contini                                                                                  |

Palpi subcylindrici, appressi, non contigui, breviter squamati, distincte triarticulati. Americae clava elongata, subfusiformi, ad apicem breviter uncinata, acuta.

#### CASTNIA.

| Figura. | •                                    |
|---------|--------------------------------------|
|         | C. Cyparissias, God. (Daedalus, Cr.) |
| E. F.   | C. Evalthe God. (Dardanus. Cr.)      |
|         | C. Icarus.                           |
| BC.:    | C. Palatinus, ——                     |
| Δ.      | C. Cropis.                           |
| D.      | C. Pelasgus. ——                      |
| A. B.   | C. Lycas. God.                       |
| C. D.   | - var (Harmodius. Cr.)               |
| D. E.   | C. Amycus. God.                      |
| A.      | C. Linus. Cr.                        |
| A. B.   | C. Pylades. God.                     |

# SECTIO II. SPHINGIDES.

onfertissimis obsiti, breves, articulo tertio sive terminali bremo, tuberculiformi, saepius vix discernendo. Antennae his orsum crassiores, illis prismatico-clavatae, rectae; apice in bus floccido.

ruca subdialis, saepissime nuda, antice attenuata, postice ssata et cornu dorsali instructa, ad latera oblique colorato
a. Pupa foliis quisquiliisve alligatis involuta, in terra sepul
t humi jacens. Imago abdomine saepius conico.

# SPHINX

| Tab.       | Figura.     |                                                                                                                                                                                        |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |             | Palpi compressi, densissime squamati, un linguam contigui aut vix elter ab altero distra.  Antennae prismeticae, medium versus et sum crassiores, simplices aut in masculis brevier pi |
|            |             | so-biciliatae, subbarbatae. Lingua distincta, ca                                                                                                                                       |
|            | _           |                                                                                                                                                                                        |
| 46.        | E.          | S. Cacus. Fab.                                                                                                                                                                         |
| 55-        | A.          | S. Lycaon. Cr.                                                                                                                                                                         |
| -          | <b>B.</b>   | S. Phorbas. Fab.                                                                                                                                                                       |
| 61.        | D.          | S. Lycetus.                                                                                                                                                                            |
| 78.        | Λ.          | S. Atropos. ——                                                                                                                                                                         |
| <b>—</b> [ | В.          | S. Cluentius. mas. Cr.                                                                                                                                                                 |
| 126.       | A.          | fem. —                                                                                                                                                                                 |
| 87.        | <b>B.</b>   | S. Pholus. Fab.                                                                                                                                                                        |
|            | C.          | S. Japix. Cr.                                                                                                                                                                          |
| 88.        | D.          | S. Didyma. Fab. (Peneus. Cr.)                                                                                                                                                          |
| 104.       | A.          | S. Crantor. —                                                                                                                                                                          |
|            | В.          | S. Erotus.                                                                                                                                                                             |
| 106.       | <del></del> | S. strigilis. ——                                                                                                                                                                       |
| 107.       | C.          | S. Hylaeus. ——                                                                                                                                                                         |
| -          | D.          | S. Nessus. —                                                                                                                                                                           |
| 118.       | A.          | S. Jatrophae. Fab. (Hydaspus. Cr.)                                                                                                                                                     |
| 394.       |             | ? (Medor. Cr.)                                                                                                                                                                         |
| 125.       | D.          | S. lineata. Fab. (Daucus. Cr.)                                                                                                                                                         |
| -          | E.          | S. Celerio. —                                                                                                                                                                          |
|            | _           |                                                                                                                                                                                        |

### SPHINX.

| Tab.  | Figura.     |                                      |   |
|-------|-------------|--------------------------------------|---|
| 125.  | F.          | S. Caicus. Fab.                      |   |
| _     | G.          | S.? dentata. Fab. (cf. cat. primus.) |   |
| 128.  | <b>C.</b> : | S. Anubus.                           |   |
| 132.  | F.          | S. Drancus, Cr.                      |   |
| 137.  | D.          | S. Alecto. Fab.                      |   |
| -     | E.          | S. Chiron. Cr.                       |   |
| 142.  |             | S. Gorgon. fem. Cr.                  |   |
| 146.  | F.          | S. Cajus, Cr.                        |   |
| 149-  | A.          | S. Phalaris. Cr.                     |   |
| _     | D.          | S. Morpheus. —                       |   |
| -     | E.          | S. Bubastis. —                       |   |
| 152.  | A.          | S. gnoma. Fab. (Butus. Cr.)          |   |
| 178.  | В.          | S. Nechus. ——                        |   |
| 184.  | A.          | S. Labruscae. Cr.                    |   |
| 206.  |             | S. Pylas. Fab.                       |   |
| 216.  | -           | S. Hannibal. Cr.                     |   |
|       | В.          | S. Carolina. Linn. (Paphus. Cr.)     |   |
| 1 1 1 | C.          | S. Oiclus. Cr.                       |   |
| -     | D.          | S. Pan. Cr.                          |   |
| S.22. | 2. 2b.      | larva et chrys.                      |   |
| 216.  | E.          | S. Pluto. Cr.                        |   |
| -     | F.          | S. Triptolemus, Cr.                  |   |
| 224.  | A. B.       | S. Panopus. Cr.                      | • |
| _     | C.          | S. Anchemolus. Cr.                   |   |
|       | D.          | S. Nerii. Fab.                       |   |
| 225.  | A.          | S. Camertus. Cr.                     |   |
| S.82. | 1. 12.      | larva et chrys.                      |   |
| 1     |             | Ee <sub>2</sub> S.                   | • |
|       | •           | •                                    |   |

#### SPHINX.

| Tab.     | Figura. |                                          |
|----------|---------|------------------------------------------|
| 225.     | В.      | S. Danum. Cr.                            |
|          | C.      | S. Achmenides. Cr.                       |
| 267.     | A. B.   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| 225.     | D.      | S. Convolvuli. var.? Pab.                |
| -        | E.      | S. Phegeus. Cr.                          |
|          | · F.    | S. Lyctus. —                             |
| 226.     | A.      | S. capensis? Linn. (Aeas. Cr.)           |
|          | В.      | S. Cecrops. Cr.                          |
|          | c.      | S. Aeson. —                              |
| -        | D.      | S. equestris. Fab. (Nessus. Cr.)         |
|          | E.      | S. vespertilio. fem. Fab. (Theylia. Cr.) |
| -        | F.      | mas                                      |
| 237.     | A.      | S. Lachesis. Latr. (Atropos. var. Cr.)   |
| 246.     | E.      | S. Ficus. fem. Fab.                      |
| 394-     | D.      | mas                                      |
| 246.     | F.      | S. Hasdrubal. Cr.                        |
| 247      | В.      | S. Gordius. Cr.                          |
| 948      | Α.      | S. Actaeus.                              |
| 267      | . c.    | S. Vitis. mas. Fab.                      |
| 268      | . E.    | fem                                      |
| £85      | . A.    | S. Menephron. Cr.                        |
| _        | В.      | S. Opheltes. —                           |
| -        | D.      | S. Hippothous. —                         |
| وبسيسية  |         | S. Eacus. Cr.                            |
| 301      | . A.    | S. rustica. Fab.                         |
| - Column | В.      | S. Lucetus. Cr.                          |
| -        | C.      | S. Oenotrus. mas. Cr.                    |
|          | 1 '     | •                                        |

#### SPHINX.

| [ab.] | Figura.     |                                                                                                                                                      |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.   | D.          | S. Ello. mas. Fab.                                                                                                                                   |
| - 1   | E.          | S. Sciron. mas. Cr.                                                                                                                                  |
|       | F.          | S. Neoptolemus. mas. Cr.                                                                                                                             |
| -     | G.          | S. Alope. Fab.                                                                                                                                       |
| 21.   | A.          | S. Megaera. Linn. (Pandion. Cr.)                                                                                                                     |
| 155-  |             | S. Ancaeus. Cr.                                                                                                                                      |
| 67.   |             | S. Crameri. Latr. (Gordius. Cr.)                                                                                                                     |
| 181.  | A. B.       | S. Lycastus. Cr.                                                                                                                                     |
| 194.  | В.          | S. Florestan. —                                                                                                                                      |
|       | C.          | S. Amadis. —                                                                                                                                         |
|       | E.          | S. Pamphilius. Cr.                                                                                                                                   |
| 197-  | ·C.         | S. tersa. Fab.                                                                                                                                       |
| 198.  | В.          | S. Brennus. Cr.                                                                                                                                      |
| .35.  | 3. 3b.      | S. Gannascus. Stoll.                                                                                                                                 |
| 40.   | 1,          | S. Timesius.                                                                                                                                         |
|       |             | MACROGLOSSUM. (1)                                                                                                                                    |
|       |             | Antennae quam in praecedentibus breviores, crassiores, ad originem graciliores; unco terminali breviore, distinctius floccido. Abdomen ano: barbato. |
| 61.   | c.          | M. Fadus. Fab.                                                                                                                                       |
| 68.   | , <b>F.</b> | M. Tantalus. Fab.                                                                                                                                    |
| ·     |             | M                                                                                                                                                    |
|       |             | (1) Vulgo et melius Macroglossa.                                                                                                                     |

#### MACROGLOSSUM.

| Tab. | Figura.  |                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94.  | C.       | M. Belis. Cr.                                                                                                                                                                                      |
| 142. | F.       | M. Titan. fem. Cr.                                                                                                                                                                                 |
| 146. | G.       | M. Caeculus. Cr.                                                                                                                                                                                   |
| 147. | C.       | M.? brunnum. Fab.                                                                                                                                                                                  |
| 148. | В.       | M. Hylas. Fab. (Picus. Cr.)                                                                                                                                                                        |
| 248. | -        | M. Pelasgus. Cr.                                                                                                                                                                                   |
| 285. | C.       | M. Faro. Cr.                                                                                                                                                                                       |
|      | <b>.</b> | SMERINTHUS.                                                                                                                                                                                        |
| •    |          | Palpi compressi, densissime squamati, contini, articulo tertio vix distincto. Antennae subprimaticae, medium versus et sensim crassiores, stratae. Lingua brevissima et spuria, aut fere multiple. |
| 88.  | E.       | S. Apulus. Fab.                                                                                                                                                                                    |
| 247. | A.       | S. Choerilus. Cr.                                                                                                                                                                                  |
|      | C.       | S. Myron. Cr.                                                                                                                                                                                      |
| 398. | A.       | S. Choerilus. Cr. S. Myron. Cr. S. Populi. Fab. (hermaphroditus.) (1)                                                                                                                              |

(1) Practered ad hoc genus etiam referentur a vinis de Peletier de Saint-Fargeau et Serville (Ex. Meth. tom. X. voce Smerinthus) Lepidoptera Phelanic Cr. 149. A., Hasdrubal. 246. F., Gannascus. Supp. K. 3. 5b., Timesius. Supp. 40. f. 1., Pholus. 87. B., interpretatus. 125. G., Gorgon. 142. E., quorum quatuor printividi antennis quidem plus minusve serratis, lingua ver longa praedita, uti Cramerus etiam de ceteris affine. Quum igitur hujus generis character maxime in lingua previtate situs sit, ea potius ad genus Sphinx retult.

. Sel-

#### SECTIO III. SESIADES.

Antennas semper simplices, fusiformes, apice saepe floccido. 

Palpi graciles, compressi, articulis valde distinctis, tertio acuninato. Tibiae posticae spinis calcaribusque magnis instructae.

Abdomen plerumque ano barbato.

Eruca nuda, cornu dorsali non instructa, in vegetabilium cauibus radicibusve victitans, ibique folliculum ex horum vegetabiium detrimento pulveroso conficiens.

#### SESIA.

| [ab. | Figura. | Antennae fusiformes, apice floccido. Palpi cly-                                                                                                                  |
|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         | peum ultra insigniter assurgentes. Abdomes ano barbato. Tibiae squamis elongatis vestitae; posticae spinis calcaribusve quatuor elongatis, per paria dispositis. |
| 75-  | E.      | S. Pretus. fem. Cr.                                                                                                                                              |
| _    | F.      | mas.                                                                                                                                                             |
| 00.  | . C.    | S. bombiliformis. Cr.                                                                                                                                            |
|      |         | AEGOĆERA.                                                                                                                                                        |
| 1    |         | Antennae distincte fusiformes, apice imberbi.                                                                                                                    |
|      |         | Palpi clypeum ultra insigniter assurgentes; arti-<br>culo secundo pilis, in fasciculum productum et                                                              |
| 1    |         | · ro-                                                                                                                                                            |

#### AEGOCERA.

| Tab. | Figura. |                                                  |
|------|---------|--------------------------------------------------|
|      |         | rostriformem productis, hirsutissimo. Alaedelez, |
|      |         | superiores trigonae. Tibiae priorum.             |
| 165. | , D.    | Ae. Venulia, Fab. (cf. cat. primus.)             |

#### SECTIO IV. ZYGAENIDES.

peum ultra saepius assurgentes, squamis elongatis aut pilis porrectis hirti; articulo tertio elongato, praecedenti paulo tames breviore, teretiusculo vel cylindrico-conico. Antennae fusiomes, (in masculis plurimis valde bipectinatae) vel flexuoso-chretae. Tibiae posticae spinis calcaribusve plerumque brevibus. Au deflexae, in multis fenestratae; abdomen ano imberbi.

Eruca subcylindrica, subdialis, pilosa aut hirsuta; folliculo le mogeneo, membranaceo, flavido.

#### ZYGAENA.

| Tab.         | Figura.         | Antennae, in masculis saltem, insigniter et abrop-                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            |                 | te flexuoso-clavatae, apice imberbi. Palpi cylindi-<br>co-conici, acuminati, clypeum ultra assurgenta<br>Alae deflexae. Tibiae squamis brevibus, appro-<br>sis; posticae calcaribus spinisve minimis. |
| 248.<br>394· | <b>н.</b><br>F. | Z. caffra. fem. Fab.  mas.                                                                                                                                                                            |

# SYNTOMIS.

| ıb.       | Figura.     |                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ,           | Antennae subfusiformes, vix et sensim post medium crassiores, apice imberbi. Palpi compressosubcylindrici, obtusi, clypeum ultra non assurgentes. |
| 5.        | G.          | S. Melas. Fab.                                                                                                                                    |
| 3-        | F.          | S. Cerbera. Fab. (cf. cat. primus.)                                                                                                               |
| <b>).</b> | A.          | S. Sipilus. ——                                                                                                                                    |
| 13.       | 7. 7h. 7i.  | larva, foll. chrys.                                                                                                                               |
| 9.        | В.          | S. Scyton. Fab.                                                                                                                                   |
| 17-       |             | S. Polydamon. Cr.                                                                                                                                 |
| .8.       | E.          | S. Imaon. Cr.                                                                                                                                     |
| _         | F.          | S. Creusa. —                                                                                                                                      |
| -         | G.          | S. Laeneus. —                                                                                                                                     |
| 15.       | 4. 52. 6b.  | ———— larva, foll. chrys.                                                                                                                          |
| 7-        | <b>A.</b> , | S. Heber. Cr.                                                                                                                                     |
| 10.       | 3. 3a. 3b.  | larva, foll. chrys.                                                                                                                               |
| 2.        | В.          | S. rutilus. Cr.                                                                                                                                   |
| ıı.       | 3. 34. 3b.  | larva, foll. chrys.                                                                                                                               |
|           |             | PROCRIS.                                                                                                                                          |
|           | •           | Antennae masculis bipectinatae, feminis simpli-                                                                                                   |
|           |             | ces aut squamis elongatis tantum subhirtae, apice                                                                                                 |
|           |             | imberbi. Palpi breves, clypeum ultra non aux                                                                                                      |
|           | •           | vix assurgentes, squamis appressis vestiti, non                                                                                                   |
|           |             | hirsuti. Tibiae pariter squamatae; posticae calca-                                                                                                |
|           | •           | ribus parvis, spinis duabus superis et internis, minimis, fere nullis. Alae elongatae.                                                            |
| 0.        | E.          | P. flabellicornis. Fab. (Rhodope. Cr.)  Ff GLAU-                                                                                                  |

### GLAUCOPES.

| Tab.       | Figura.      |                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •          |              | Antennae in utroque sexu bipectinatae, primberbi. Palpi clypeum ultra insigniter assurates, articulo ultimo paulo graciliore, minus spanato. Lingua distincta. Tibiae posticae spanato calcaribusque elongatis. Anus imberbis. |
| 2.         | D. E.        | G. Helymus. Cr.                                                                                                                                                                                                                |
| 4.         | F.           | G. caudata. mas. Fab. (coarctata. Cr.)                                                                                                                                                                                         |
| *****      | · G.         | fem                                                                                                                                                                                                                            |
| 13.        | <b>D.</b> •  | G. Polymena. Fab.                                                                                                                                                                                                              |
| 20.        | F. G.        | G. Marica.                                                                                                                                                                                                                     |
| 32.        | <b>C.</b> D. | G.? pectinicornis. Fab. (Tiberina. Cr.)                                                                                                                                                                                        |
| 35•        | G.           | G. Bromus. fem. ——                                                                                                                                                                                                             |
|            | H.           | G. Phlegmon. Fab.                                                                                                                                                                                                              |
| 237.       | C.           | nobis. (Tiburtus. Cr.)                                                                                                                                                                                                         |
| 45.        | <b>B.</b>    | G. Pugione. Fab. (Lichas. Cr.) (cf. cat. priss.)                                                                                                                                                                               |
| 48.        | F.           | G. Dares. mas?                                                                                                                                                                                                                 |
| 367.       | E.           | fem.? nobis. (Pterus. Cr.)                                                                                                                                                                                                     |
| 52.        | C. D.        | G. Andromacha. mas? Fab. (Leucaspis. Cr.)                                                                                                                                                                                      |
| 224.       | E.           | fem.? — (Caunus, Cr.)                                                                                                                                                                                                          |
| <b>56.</b> | , -          | G.? Capys. Fab. (cf. cat. primus.)                                                                                                                                                                                             |
| 59.        | <b>B.</b> .  | G.? Egeon. —                                                                                                                                                                                                                   |
| 83.        | E.           | G. Lades. —— (cf. cat. primus.)                                                                                                                                                                                                |
| 140.       | E. F.        | G. Eryx. — (inaurata. Cr.)                                                                                                                                                                                                     |
| 146.       | c.           | G. Sperchius. Cr.                                                                                                                                                                                                              |
| 150.       | D.           | G. Thelebas. —                                                                                                                                                                                                                 |
| 197.       | C.           | G. Hipparchus. Fab.                                                                                                                                                                                                            |
|            | ļ            | Ĝ.                                                                                                                                                                                                                             |
|            |              | •                                                                                                                                                                                                                              |

# GLAUCOPIS.

| Tab.         | Figura.    | ]                                          |   |
|--------------|------------|--------------------------------------------|---|
| 197.         | D.         | G. Lethe. Fab. (Eumolphus. Cr.)            |   |
|              | E.         | G. Cepheus. Cr.                            |   |
| 198.         | c.         | G. Eagrus. —                               |   |
| 224.         |            | G. Almon. mas. Cr.                         |   |
| S.11.        | ıd.        | var                                        |   |
| -            | 1c.        | fem                                        |   |
|              | 1. 12. 1b. | larva, foll. chrys.                        |   |
| 228.         | G.         | G. Micilia. Cr.                            |   |
| S.21.        | 3—3f.      | larva, foll. chrys.                        |   |
| 234.         | F.         | G. Rhebus. Cr.                             |   |
|              | G.         | G. Psamas. —                               |   |
| S.11.        | 2. 22. 2b. | larva, foll. chrys.                        | • |
| 248.         | C.         | G. Melanthus. Cr.                          |   |
| 325.         | F.         | var.? nobis. (Nycteus. Cr.)                |   |
| 248.         | Đ.         | G. Enagrus. Cr.                            |   |
| S.13.        | 6-6g.      | larva, foll. chrys.                        |   |
| 264.         | A.         | G. aurata. Cr.                             |   |
| 286.         | •          | G. Hippothes. Cr. (cf. cat. primus.)       | • |
| 322.         | <b>C.</b>  | G. pagiaria. Fab. (Panthona. Cr.)          |   |
|              | D.         | G. eruthrocephala. nobis. (Glaucopis. Cr.) |   |
| ;≤<br>, 325. | E.         | G. Maeones. Cr.                            |   |
| 345.         | G.         | G. coelestina. —                           |   |
| S.21.        | 2. 2b. 2c. | larva, foll. chrys.                        |   |
| 347-         | Α.         | G. Minceus. Cr.                            |   |
| · ·          | В.         | G. Meteus. —                               |   |
| 355•         |            | G. Cisseus. —                              |   |
| 357•         | A.         | G. Evadnes. —                              |   |
|              | Į          | Ff 2                                       | G |

### GLAUCOPIS.

| Tab.         | Figura.     |                                                                      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8.15.        | 1. 2a. 3b.  | G. Evadnes. larva, foll. chrys.                                      |
| 357-         |             | G. Eacus. Cr.                                                        |
|              | C.          | G. Halys. ——                                                         |
| S.10.        | 2. 28. 2b.  | larva, foll. chrys.                                                  |
| 357•         | D.          | G. Lucetius. Cr                                                      |
| 367.         | В.          | G. Echemus. —                                                        |
| · —          | C.          | G. vittata. nobis. (Melanthus. Cr.) (1)                              |
|              | <b>D.</b> . | G. Themenus. Cr.                                                     |
| <b>368.</b>  | Α           | G. Irus. Cr.                                                         |
| 382.         | C.          | G. Pheres. —                                                         |
| \$ 13.       | 5. 5c. 5d.  | larva, foll. chrys.                                                  |
| 382.         | D.          | G. Alectron. Cr.                                                     |
|              | E.          | G. Arontes.                                                          |
| 394-         | G.          | G. Cassandra. Fab.                                                   |
| 400.         | Α.          | G. Atereus. Cr.                                                      |
| <b>\$.12</b> | . 1.        | G. haemorrhoidalis. Stoll.                                           |
| = 30         | 5.          | G. fenestrata. Stoll.                                                |
|              |             | (1) Nomen mutare debui, quia Cramerus tab. 342 C<br>eo jam usus est. |

# FAM. III. NOCTURNA.

Alae quatuor subhorizontales vel deslexae, frenatae; inferiores etinaculo munitae. Antennae a basi ad apicem decrescentes sive etaceae.

Eruca pedibus 10 ad 16, forma victuque diversa. Pupa laevis, saepius folliculata.

### SECTIOI. HEPIALITES.

Eruca nuda, in vegetabilium caulibus radicibusve degens; pupa egmentorum abdominalium marginibus denticulatis.

Alae deslexae, saepius elongatae et angustae; lingua brevissima.

#### HEPIALUS.

Antennae subfiliformes, submoniliformes vel lenticulato-serrae, thorace multo breviores. Palpi brevissimi, pilis hirsutissimi.

#### HEPIALUS.

| Tab.        | Figura.   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | •         | Lingua nulla aut fere nulla. Alae oblongae, me ginibus posticis et internis sensim conjuncuo e cuatis, angulo anali non abrupto; postica pe rumque non frenatae.                                                                                         |
| 286.        | C. D.     | H. Venus. Cr. (cf. cat. primus.)                                                                                                                                                                                                                         |
|             |           | STYGIA.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | -•        | Antennae per totam longitudinem munitæden                                                                                                                                                                                                                |
|             |           | bus brevibus, compressis, dilatatis et rotudis in fine, serie duplici instructis. Palpi crassi, qui drici, penitus squamati, clypeum ultra assumentes. Lingua uti in antecedentibus; anus barbana. Tibiae posticae spinis calcaribusque valde distincia. |
| 312.        | <b>A.</b> | S. Coras. Cr.                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | . i       | ZEUZERA.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |           | Antennae setaceae, in masculis dimidiato-pari-<br>natae, apice simplici; in feminis penitus simplica,<br>ad originem tantum tomentosae.                                                                                                                  |
| 131.        | D.        | Z. viridicans. mas. Esch. (Mineus. Cr.)                                                                                                                                                                                                                  |
| 154.        | В.        | fem. var.? nobis. (Hyphinoi. Ct.)                                                                                                                                                                                                                        |
| 145.        | <b>A.</b> | Z. Strix. fem. Oliv. (1)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>287.</b> | В.        | Z.? Pyracmon. Cr. (cf. cat. primus.)                                                                                                                                                                                                                     |
| -           | ·         | (1) Latreille eam ad genus Cossus refert, mosvero marium, quos vidi, manifeste erant hipectinus, etiam Cramerus in descriptione dicit.                                                                                                                   |

### SECTIO II. BOMBYCITES.

Eruca plerumque hiranta aut pilosa, subdialis; pupa segmentis abdominalibus edentulis.

Antennae in masculis penitus bipectinatae. Lingua nulla aut spuria. Alae non insigniter oblongae; inferioribus (insecto sedente) superioribus non penitus tectis.

#### S A T U R N I A.

| Tab.  | Figura.               | Alae horizontales.                            |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 2.    | A.                    | S. luna. Fab.                                 |
| 4.    |                       | S. Tarquinius. (mas?) Fab. (cf. cat. primus.) |
|       | B. C.                 | (fem.?) —                                     |
| 367.  | F.                    | var.                                          |
| S.17. | 5.                    | larva.                                        |
| 5.    | <b>A.</b> B.          | S. Polyphemus. Fab.                           |
| 8.    | A.                    | S. Ethra. Oliv. (Aurota. Cr.)                 |
| 9.    | <del>Correction</del> | S. Atlas. fem. Fab.                           |
| 381.  | C.                    | mas var                                       |
| 382.  | A.                    |                                               |
| 13.   |                       | S. Semiramis. Fab.                            |
| 30.   | F.                    | S.? Agis. Oliv.                               |
| _     | G.                    | S. Hircia, Cr.                                |

#### SATURNIA.

| Tab.  | Figura.                                 | •                                   |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 31.   | A.                                      | S. Selene. fem Leach. (luna. Cr.)   |
|       | В.                                      | mas                                 |
| 39.   | A.                                      | S. Cynthia. Oliv.                   |
| 42.   | A. B.                                   | S. Cecropia. Fab.                   |
| 45.   | A.                                      | S. Penelope. —                      |
| 46.   |                                         | S. Tyrrhea. fem. Fab.               |
| 64.   | A. B.                                   | S. Janus. '—                        |
| -     | c.                                      | S. Egea. mas. Oliv.                 |
| 68.   | A.                                      | S. Hesperus. mas. Fab.              |
| 70.   | В.                                      | S. Boreas. fem. Fab.                |
| 75•   | A. B.                                   | S. Promethea. fem. Fab.             |
| 76.   | •                                       | mas. —                              |
| 77-   | A.                                      | S. Abas. mas. Cr.                   |
|       | <b>B</b> •                              | fem                                 |
| 98.   | A.                                      | S. Proserpina. mas. Fab.            |
| 107.  | -                                       | S. rivulosa. Oliv.                  |
| S.17. | 4. 4e. 4f.                              | larva, foll. chrys.                 |
| 107.  | В.                                      | S. speciosa. Oliv.                  |
| 111.  | A.                                      | S. Achelous. fem. Cr.               |
| 126.  | В.                                      | S. Hippodamia. Fab.                 |
| 146.  | Λ.                                      | S. Mylitta. fem. Fab. (Paphia. Cr.) |
| 147.  | A. B.                                   | var.                                |
| 248.  | A.                                      | mas.                                |
| 152.  | C.                                      | S. Cynira. Fab.                     |
| 162.  | A.                                      | S. Salmonea. fem. Fab.              |
| 395.  | *************************************** | Var                                 |
| 176.  | -                                       | S. Epimethea. mas. Fab.             |
|       |                                         | 1                                   |

S.

# SATURNIA.

| 72.       B.       S. mirabilis. Cr.         C. D.       S. modesta.       —         87.       E.       S. Zerbina.       —         S. flavaria.       —       S. flavaria.       Cr.         92.       A. B.       S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.         92.       C. D.       S. honesta. mas. Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | del        | Figura.    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|
| 1. 12. 1b.   larva et chrys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97•        | A.         | S. Armida. fem. Cr.                    |
| 97- 19. 2. 2c. 2d.  A.  S. Sylla. Cr. S. jucunda. mas. Cr. S. jucunda. mas. Cr. S. jucunda. mas. Cr. S. jucunda. mas. Cr. S. jucunda. mas. Cr. S. jucunda. mas. Cr. S. Jucunda. mas. Cr. S. Jucunda. mas. Cr. S. Jucunda. mas. Cr. S. Jucunda. mas. Cr. S. Jucunda. mas. Cr. S. Jucunda. mas. Cr. S. Jucunda. mas. Cr. S. Jucunda. mas. Cr. S. Nauzica. fem. Oli v. S. Nauzica. fem. S. Apollonia. Oli v. S. Fabia. Oli v. S. Fabia. Oli v. S. Liberia. mas. Cr. G. S. mirabilis. Cr. S. modesta. S. Zerbina. S. Zerbina. S. Cytherea. mas. Fab. (capensts. Cr. S. G. S. honesta. mas. Cr. S. lo. fem. S. honesta. mas. Cr. S. lo. fem. S. lo. fem. S. lo. fem. S. lo. fem. S. lo. fem. S. lo. fem. S. lo. fem. Cr. S. lo. fem. Cr. S. lo. fem. Cr. S. lo. fem. Cr. S. lo. fem. Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -19        | I. 22. 1b  |                                        |
| A.   A.   S. Sylla. Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97-        | В.         | •                                      |
| S. jucunda. mas. Cr.  B. C.  B. C.  S. Irene. mas. Cr.  Lac. 2. ac. ad.  D. E.  S. Nanzica. fem. Oliv.  S. Apollonia. Oliv.  B. S. Fabia. Oliv.  S. Fabia. Oliv.  S. Liberia. mas. Cr.  G.  7. 7f. 7g.  B. S. mirabilis. Cr.  C. D.  S. modesta.  S. Zerbina.  F. S. flavaria.  S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.  G.  C. D.  S. honesta. mas. Cr.  S. honesta. mas. Cr.  S. lo. fem.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J. J.  J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .19.       | 2. 2c. 2d  |                                        |
| 56. B. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40.        | Λ.         | S. Sylla. Cr.                          |
| S. Irene. mas. Cr.  2. 2c. 2d.  D. E.  S. Nauzica. fem. Oliv.  S. Nauzica. fem. Oliv.  B. C.  2. 2b.  A. B. S. Apollonia. Oliv.  S. Fabia. Oliv.  S. Liberia. mas. Cr.  G.  7. 7f. 7g.  B. S. mirabilis. Cr.  C. D. S. modesta.  F. S. flavaria.  S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.)  G.  C. D. S. honesta. mas. Cr.  G.  J. C. D. S. honesta. mas. Cr.  J. C. D. S. honesta. mas. Cr.  J. C. D. S. honesta. mas. Cr.  J. C. D. S. honesta. mas. Cr.  J. C. D. S. honesta. mas. Cr.  J. C. D. S. lo. fem. Cr.  J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49-        |            | S. jucunda. mas. Cr.                   |
| 2. 2c. 2d.   larva, foll. chrys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56.        | B. 'C.     | ——— fem. —                             |
| 9. D. E.  8. C.  17. 2. 2b.  A.  S. Apollonia. Oliv.  S. Fabia. Oliv.  S. Liberia. mas. Cr.  G.  7. 7f. 7g.  B.  S. mirabilis. Cr.  C. D.  S. modesta.  S. Zerbina.  F.  S. flavaria.  S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.)  G.  C. D.  S. honesta. mas. Cr.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C. | 49.        |            | S. Irene. mas. Cr.                     |
| B. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .20.       | 2. 2c. 2d. | larva, foll. chrys.                    |
| 17.   2. 2b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49.        | D. E.      | S. Nauzica. fem. Oliv.                 |
| 50. A. S. Apollonia. Oliv.  B. S. Fabia. Oliv.  S. Liberia. mas. Cr.  G. fem.  7. 7f. 7g. larva, foll. chrys.  B. S. mirabilis. Cr.  C. D. S. modesta.  F. S. Zerbina.  F. S. flavaria.  S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.)  G. G. fem.  C. D. S. honesta. mas. Cr.  J. C. D. S. lo. fem. Cr.  J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03.        | B. C.      | mas var.                               |
| B. S. Fabia. Oliv.  S. Liberia. mas. Cr.  G. fem.  7. 7f. 7g. larva, foll. chrys.  B. S. mirabilis. Cr.  C. D. S. modesta.  S. Zerbina.  F. S. flavaria.  S. flavaria.  A. B. S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.)  G. C. D. S. honesta. mas. Cr.  J. C. D. S. lo. fem. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  J. Cr.  | .I7.       | 2. 2b.     | larva et chrys.                        |
| 68. F. G. S. Liberia. mas. Cr.  G. fem.  7. 7f. 7g. larva, foll. chrys.  B. S. mirabilis. Cr.  S. modesta.  E. S. Zerbina.  S. flavaria.  S. flavaria.  G. Cr.  S. flavaria.  S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.)  G. C. D. S. honesta. mas. Cr.  S. lo. fem. Cr.  J. Cr.  J. Liberia. mas. Cr.  S. mirabilis. Cr.  S. modesta.  S. Zerbina.  Cr.  S. flavaria.  J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50.        | Λ.         | S. Apollonia. Oliv.                    |
| G.  7. 7f. 7g.  B.  S. mirabilis. Cr.  C. D.  S. modesta.  F.  S. flavaria.  S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.)  G.  C. D.  S. honesta. mas. Cr.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  J. C.  | -          | В.         | S. Fabia. Oliv.                        |
| 16. 7. 7f. 7g. — larva, foll. chrys.  B. S. mirabilis. Cr.  C. D. S. modesta. —  S. Zerbina. —  F. S. flavaria. —  S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.)  G. G. S. honesta. mas. Cr.  D. E. S. Io. fem. Cr.  F. G. — mas. —  larva et foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>68.</b> | _          | S. Liberia. mas. Cr.                   |
| 72.       B.       S. mirabilis. Cr.         C. D.       S. modesta.       —         87.       E.       S. Zerbina.       —         S. flavaria.       —       S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.)         25.       G.       —       fem.         92.       C. D.       S. honesta. mas. Cr.         93.       D. E.       S. Io. fem. Cr.         —       T. G.       —         17.       3.       larva et foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | G.         | fem                                    |
| C. D. S. modesta. —  S. Zerbina. —  F. S. flavaria. —  S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.)  G. G. fem. —  C. D. S. honesta. mas. Cr.  J. C. G. S. Io. fem. Cr.  J. C. G. mas. —  J. Jarva et foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .16.       | 7. 7f. 7g. | larva, foll. chrys.                    |
| 87. E. S. Zerbina. —  S. flavaria. —  S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.)  G. G. fem. —  C. D. S. honesta. mas. Cr.  D. E. S. Io. fem. Cr.  F. G. —  17. 3. larva et foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72.        | _          | 9                                      |
| F. S. flavaria.  S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.)  G. G. fem.  S. honesta. mas. Cr.  J. E. S. Io. fem. Cr.  F. G. mas.  larva et foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -          |            | S. modesta. —                          |
| O2. A. B. S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.) 25. G. fem  O2. C. D. S. honesta. mas. Cr. O3. D. E. S. Io. fem. Cr. F. G  larva et foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87.        |            |                                        |
| 25. G. — fem. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          |            |                                        |
| O2. C. D. S. honesta. mas. Cr. O3. D. E. S. Io. fem. Cr. F. G. mas. — larva et foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 02.        |            | S. Cytherea. mas. Fab. (capensis. Cr.) |
| D. E. S. Io. fem. Cr.  F. G. mas. — larva et foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | •                                      |
| - F. G. — mas. — 17. 3. larva et foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          |            |                                        |
| 17. 3. larva et foll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03.        |            | S. Io. fem. Cr.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | F. G.      | (                                      |
| G g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.        | 3•         |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | G g                                    |

### COMMBNIATIO

## SATURNIA.

| Tab.  | Figura.    | <b>†</b>                                     |
|-------|------------|----------------------------------------------|
| 304.  | Λ.         | S. Metea. Cr.                                |
| 305.  |            | S. peregrina. Cr.                            |
| 322.  | А. В.      | S. Alcinos. Oliv.                            |
| 344.  | A.         | S. Abasia, fem. Cr.                          |
|       | В. С.      | mas                                          |
| S.17. | I. 1a.     | larva et chrys.                              |
| 355-  | C. D.      | S. Irminia. Oliv.                            |
| 356.  | A.         | S. Arminia. fem. Oliv.                       |
| -     | D.         | mas                                          |
| S.20· | 1. 1a. 1b. | larva, foll. chrys.                          |
| 367.  | G.         | S. Lamis. Cr.                                |
| 396.  | A.         | S. Jana.                                     |
| S.27. | ı.         | S. Argus. Stall.                             |
| -31.  | 2. 2C.     | S. caffaria.                                 |
| - 35. | 6.         | S. Ephonia.                                  |
| -19.  | 5. 5i.     | larva et chrys.                              |
|       |            | LASIOCAMPA.                                  |
|       |            | Palpi producti, ad rostelli modum connivere. |
| 72.   | D.         | L. promula. Fab.                             |
| 383.  | A.         | L.? Claudia. Oliv.                           |
| 397-  | N.         | L. Phidonia.                                 |
|       |            |                                              |
| 1     |            |                                              |

| • | Figura.     |                                            | •         |
|---|-------------|--------------------------------------------|-----------|
|   |             | Alae deflexae; paipi ad rostelli modum non | DFG-      |
|   |             | ducti.                                     | , ,       |
|   | D.          | B. Orsilochus. fem. CT.                    |           |
|   | F.          | mas                                        |           |
| • | 11. 192.    | lerva et foll.                             |           |
|   | C.          | B. festiva. mas. Cr.                       |           |
| • | 4. 4h. 4i.  | larva, foll. chrys.                        |           |
|   | D.          | B. Metabus. fem. Cr.                       |           |
| • | A. B.       | B. somniculosa. fem. Cr.                   |           |
| • | - <b>A.</b> | B. Laocoon. mas. Oliv.                     |           |
|   | B. C.       | fem. ·                                     |           |
| • | · <b>2.</b> | mas var                                    | •         |
|   | · E.        | B. Crocos. Ct.                             | •         |
| • | 3—3g.       | larva, foll. chrys.                        | • •       |
|   | A.          | B. Aconyta. fem. Oliv.                     | ., ,      |
| 1 | D. E.       | B. verago. mas. Oliv                       |           |
|   |             | fem                                        |           |
| • | 6. 6k.      | larva et chrys.                            |           |
|   | D.          | B. Hipparchia. fem. Cr.                    |           |
| • | 1. 12. 1b.  | larva, foll. chrys.                        |           |
|   | A. B.       | B. Phoronea. fem. Cr.                      |           |
|   | C.          | mas                                        |           |
|   | <b>F.</b>   | B. Hyrtaca. Oliv.                          |           |
|   | . <b>E.</b> | B. Amynta. fem. Cr.                        | •         |
| İ | <b>C.</b> . | mas                                        |           |
|   | D.          | B. Amilia. mas. Oliv.                      | •         |
|   | E.          | fem                                        |           |
|   |             | G g 2                                      | <b>B.</b> |

| Tab.         | Figura.     |                                           |
|--------------|-------------|-------------------------------------------|
| 265.         | F.          | B. lenata. mas. Oliv.                     |
|              | G.          | fem                                       |
| 272.         | A.          | B. regina. Oliv.                          |
| 302.         | E. F.       | B. Molina. fem. Cr.                       |
| <b>39</b> 6. | <b>B.</b> . |                                           |
| S.22·        | 4. 4d.      | larva et chrys.                           |
| 303.         | <b>A.</b> ' | B. Calchas. Cr.                           |
| 304.         | В.          | B. domina. —                              |
| S.24.        | 1. 1a. 1b.  | larva, foll: chrys.                       |
| 304.         | c.          | B. obsoleta. Cr.                          |
| .—           | D.          | B. canitia. —                             |
|              | E.          | B. Deiopea. mas. Oliv. (pithyocampa. Cr.) |
|              | F.          | fem                                       |
| 305.         | В.          | B. rustica. Cr.                           |
| 30б.         | A.          | B. agresta. Oliv.                         |
| S.23.        | 1. 12. 1b.  | larva, foll, chrys,                       |
| 30б.         | В.          | B. nuda. fem. Cr.                         |
| S.18.        | 22e.        | larva, foll, chrys.                       |
| <b>30</b> 6. | F.          | B. dolabrata. fem. Cr.                    |
| -            | G.          | B. ornata. Olivi                          |
| S.18.        | 5. 5h. 5i.  | latva, foll. chrys.                       |
| 307.         | A.          | B. wia. fem. Cr.                          |
|              | В.          | B. netrix. Oliv.                          |
| S.24.        | 2. 2c. 2d.  | larva, foll. chrys.                       |
| 307.         | c.          | B. unicolor. Oliv. (flaveta. Cr.)         |
|              | G.          | B. fuscaCr.                               |
| 308.         | F.          | B. Simois. —                              |
|              |             | . B.                                      |

| . <b>a</b> b. | Figura.    |                         | ••      | • •                                    |
|---------------|------------|-------------------------|---------|----------------------------------------|
| 21.           | В.         | B. nivea. Oliv.         |         |                                        |
| 22.           | E.         | B. Brothes. Oliv.       |         | _                                      |
|               | F.         | B. Bitia. Oliv.         | ,       |                                        |
| .21.          | 7.         | larva.                  | . )     |                                        |
| 46.           | A. B.      | B. cedo-nulli. fem. Cr. |         |                                        |
| 47-           | F.         | B. Petavia. Cr.         |         |                                        |
| 55-           | E.         | B. Begga. mas. Fab.     | ••      | ·                                      |
| :.19.         | 3. 3e.     | larva et chrys.         | • . i   | 7.11.                                  |
| 356.          | E.         | B. montana. Oliv.       | • 4     |                                        |
|               |            | B. Libania. Cr          | • 1     | · •• •                                 |
|               | G.         | B. Vaninia. —           | •       |                                        |
| 158.          |            | B. hirta. fem. Cr.      | • • •   |                                        |
| <b>}.2</b> 0. | 3. 3e. 3f. | larva, foll. chrys.     | . :     | ,                                      |
| 359.          | Λ.         | B. Therops. Cr          | •.;     |                                        |
| <b>3.18.</b>  | 4. 4g. 4h. | larva ; foll chrys.     | .i      |                                        |
| 159-          | В.         | B. Silveria. mas. C.r.  |         | \.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\. |
| _             | C.         | fem                     | , e' .  |                                        |
| §.17.         | 7. 7h. 7i. | larva, foll. chrys      | . 1 . 1 | :                                      |
| <b>,60.</b>   | Λ.         | B. diaphana. Oliv.      |         | ,                                      |
| <b>3.23.</b>  | 2. 2c. 2d. | ——— larva, foll. chrys. |         | ·                                      |
| <b>568.</b>   | В.         | B.? barbara. Oliv.      | •7      | - <b>\•</b>                            |
| ; <b>69.</b>  | A.         | B. Polybia. fem. Cr.    | •       |                                        |
| —             | В.         |                         | • .     |                                        |
| _             | C.         | B. ? lunata. Oliv.      |         | • .                                    |
| 371.          | A.         | B. Elenthera. Cr.       | •       | •                                      |
| 3.23.         | 8. 8p.     | larva et chrys.         |         |                                        |
| 183.          | В.         | B. Amalia. Cr.          | •       |                                        |
|               |            |                         |         | B.                                     |

| Tab.  | Figura.    | •                          |
|-------|------------|----------------------------|
| 384.  | D. E.      | B. Aegina. Oliv.           |
| S.24. | 4. 4g. 4h. | larva et chrys.            |
| 395.  | В.         | B. Eumedide. fem. Cr.      |
|       | C.         | mas                        |
| S.15  | 9. 101.    |                            |
| 395-  | D.         | B. Orasia. Cr.             |
| S.15. | 7. 88.     | larva et chrys.            |
| 395-  | E.         | B. Ripher. Cr.             |
|       | F.         | B. Phadima. —              |
|       | G.         | B. pusilla. —              |
| S.23. | 5. 5k. sl. | larva, foll. chrys.        |
| 397•  | D.         | B. Petosiris. Cr.          |
| 398.  | E,         | B. albina. Oliv.           |
|       | H.         | B. Helladia. ——            |
|       | 1.         | B. cristata. Cr.           |
| 399•  | <b>A.</b>  | B.? Lucilla.               |
| S.16. | 1b.        | B. Epigena. Stoll.         |
|       | 1. 12.     | larva et chrys.            |
|       | 2d.        | B. Zelica. Stoil.          |
|       | 2. 2C.     | larva et chrye.            |
|       | 3•         | B. perspicilla. Stoll.     |
| -34-  | 1.         | B. punctigera. fem. Stoll. |
|       | Ia.        |                            |
| - 35• | 4.         | B. Mycalia. Stoll.         |
| - 2L  | 5. 5h.     | larva et chrys.            |
| - 35• | 5.         | B. Icilia. Stolk           |
| - 36. | 12.        | B. Eleutheria. Stoll.      |
|       |            |                            |

| 1 ab. | Figura. |                         |
|-------|---------|-------------------------|
| S.40. | ۵,      | B. Beatrix, fem. Stoll. |
| -41.  | 3-      | B. Scribonia. Stoll.    |
| _     | 4.      | B. Velleda. fem. Stolk  |
| 200   | •       | B. imperialis           |

### SECTIO III. PSEUDO-BOMBYCES.

Erucae omnium pedibus 16, nec cucullatae, nec subcutances.

Alae horizontales vel deflexae; inferiores superioribus penitus supertectae. Lingua in ultimis generibus satis magna. Antennas in utroque sexu vel tantum maribus penitus pectinatae aut serratae.

#### SERICARIA.

| Tab.  | Figura. | Alas anticae margine interno edentato; lingua brevissima. |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 50.   | G.      | S. Ebalus. Cr.                                            |
| 53-   | E.      | S. Cippus. Fab.                                           |
| 59.   | C.      | S. Dymas. Cr.                                             |
| 68.   | G.      | S. Eridanus. Fab.                                         |
| 113.  | E.      | S. Alsus. Cr.                                             |
| S.18. | 7. 7n.  | larva et chrys.                                           |
|       |         | S.                                                        |

# SERICARIA.

| Tab.         | Figura.    |                                 |
|--------------|------------|---------------------------------|
| 120.         | A.         | S. laterata. Fab. (polita. Cr.) |
|              | В.         | S. Astur. CT.                   |
| 130.         | E.         | S. lepida. Fab.                 |
| 147.         | F.         | S. caffraria. Cr.               |
| 181.         | '          | S. Encelada. —                  |
| 185.         | E.         | S. interrupta. Cr.              |
|              | F.         | S. Hermia.                      |
| 228.         | C.         | S. Mummia.                      |
| 252.         | F.         | S. bifasciata. —                |
| 9.23         | 6. 6m. 6n. | larva; foll. chrys.             |
| 269.         | C. D.      | S. Membliaria. fem. Cr.         |
| 275.         | н.         | S. idonea. Cr.                  |
| <b>286.</b>  | В.         | S. Melanthus, fem. Cr.          |
| 287.         | c.         | S. Caprotina. —                 |
| 307.         | D.         | S. Pilumnia. Cr.                |
|              | E.         | S. altrix. Cr.                  |
| -            | F.         | S. punctata. Cr.,               |
| 347-         | · C.       | S. Phedonia. ——                 |
|              | G.         | S. Eumela. —                    |
| 358.         | ₿.         | S. Meona. —                     |
| 359-         | D.         | S. Bibiana. —                   |
| <b>S.</b> 20 | 4. 4g. 4h. | larva; foll. chrys.             |
| 367.         | I.         | S.? Zemire. Cr.                 |
| 368.         | <b>C.</b>  | S. Niceta. fem. Cr.             |
| 384.         |            | S. Ziliante. —                  |
| 397-         | I.         | S. Pandiona. fem. Cr.           |
|              | K.         | S. Dorothea. —                  |
|              |            |                                 |

# SERECARIA.

| •                                           | 1     | Figura.          | ab.  |
|---------------------------------------------|-------|------------------|------|
| <b>'a.</b> :                                | f. S  | 3. 3e. 3         | .24. |
| -                                           | S     | <b>P.</b>        | 97.  |
| •                                           | S     | D.               | 99.  |
|                                             | S     | 4c. 5d.          | .I4. |
|                                             |       | I. 0a. 3         |      |
| •                                           |       | 9c. 10d          |      |
| -                                           | نځو ۵ | 6. <b>7a.</b> 81 |      |
|                                             | S     | бm.              | 18:  |
|                                             | -  -  | 6. 6k. 6         |      |
| îva et chrys.                               | 3.    | 7. 70.           | 23.  |
| NTA                                         |       |                  |      |
| dentato. Lingue                             | ł     |                  | l    |
| tus.                                        | br    |                  |      |
| •                                           | N     | C.               | 5.   |
|                                             |       | б. бf. бg        | 22.  |
|                                             | N     | <b>3g.</b>       | 18.  |
|                                             | -     | 3. 3f.           | -    |
| Å. (1)                                      |       | •                |      |
| ementis duobus dis-<br>ongatis hirsuti. An- | jur   |                  |      |
| atae. Alae deslexae.                        | \$67  |                  |      |
|                                             | Ch    | F.               | 5•   |
| Ch.                                         |       |                  |      |
| •                                           | 1     |                  |      |
|                                             | 1     |                  | i    |
| •                                           | ł     | F.               | 5•   |

#### CHELONIA.

| Tab.  | Figura.     |                                         |
|-------|-------------|-----------------------------------------|
| 18.   | E.          | Ch. Noëma. fem. Cr.                     |
| 70.   | C.          | Ch. Dryas. Fab.                         |
| 72.   |             | Ch. Helops. fem. Fab.                   |
| S.21. | 6. 6i.      | larva, foll. chrys.                     |
| 92.   | D.          | Ch.? Tibris. Cr.                        |
| 103.  | G.          | Ch. admirabilis. Cr.                    |
| 133.  | D.          | Ch. sanguinolenta. Fab. (lactinea. Cr.) |
| 143.  | F.          | Ch. Orsa. Cr.                           |
| 172.  | C.          | Ch. bajularia. Fab                      |
| 181.  | E.          | Ch. Lantanae. — (Icasia. Cr.)           |
| 206.  | В.          | Ch. Amasis. fem. Fab.                   |
| 252.  | A.          | Ch. sanguinea. Cr.                      |
| 264.  | <b>C.</b> . | Ch. vidua. Cr.                          |
| 267.  | D.          | Ch. Cyane. Fab.                         |
| 274.  | F.          | Ch. elegans. Oliv. (nitida. Cr.)        |
| S.16. | 6. 6e.      | larva et chrys.                         |
| 276.  | C.          | Ch.? vitrea. Cr.                        |
| 308.  | D.          | Ch. Tharis. —                           |
| 344.  | -           | Ch. Cunigunda. fem. Cr.                 |
|       | E.          | mas. —                                  |
| S.16. | 8. Sh.      | larva et chrys.                         |
| 345.  | В.          | Ch. Mauritia. fem. Cr.                  |
| 367.  | H           | Ch. Passinuntia. sem. Cr.               |
| 370.  | В.          | Ch. maculosa. Cr.                       |
| 383.  | C.          | Ch. amanda. fem. Cr.                    |
|       | <b>D.</b> 1 | mas `                                   |
|       | E.          | Ch. Justina. Oliv.                      |
| ı     | • ,         |                                         |

#### CHELONIA.

| b-1 | Figura.     | •                                                                                                                                                             | •     |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9.  | 4—4h.       | Ch. Justina. larva, foll. chrys.                                                                                                                              |       |
| ,   | G.          | Ch. Zerah. fem. Cr.                                                                                                                                           | •     |
| -   | 0.          | Ch. flavea. Oliv.                                                                                                                                             |       |
|     | <b>D.</b>   | Ch. punctaria. Cr.                                                                                                                                            | : •   |
| •   | F. G.       | Ch. Firmiana.                                                                                                                                                 | . 1 1 |
| 4.  | 5. 5i.      | larva et chrys.                                                                                                                                               | •     |
| :•  | 8.          | Ch. Hippia. fem. Stoll.                                                                                                                                       | •     |
| 5.  | 5•          | Ch. Vuteria. Stoll.                                                                                                                                           |       |
| >-  | 4. 4b.      | Ch. Sylviana.                                                                                                                                                 | •     |
|     |             | CALLIMORPHA.                                                                                                                                                  | •     |
|     |             | Antennae simplices aut tantummodo c<br>in masculis. Palpi squamis tantum brevibus<br>pressis vestiti. Lingua longiuscula, filan<br>conjunctis; alae deflexae. | , ap- |
|     | E. F.       | C. decora. mas. Oliv.                                                                                                                                         | •     |
|     | F. G.       | fem. var                                                                                                                                                      |       |
| Ì   | H.          | C. Lyncus. Fab.                                                                                                                                               |       |
| İ   | C.          | C. hesperata. — (Hesperia. Cr.)                                                                                                                               | •     |
|     | F.          | C. Liris. mas. Oliv.                                                                                                                                          |       |
|     | E.          | fem                                                                                                                                                           |       |
|     | D.          | C. Menete. Fab.                                                                                                                                               |       |
|     | E. F.       | C. Catilinaria. fem. Fab. (Catilina. Cr.)                                                                                                                     |       |
|     | B.          | C. Tiresias. fem. Cr.                                                                                                                                         |       |
|     | <del></del> | mas                                                                                                                                                           |       |
| ,   | ·E.         | C. glauca. Cr.                                                                                                                                                |       |
|     |             | H h 2                                                                                                                                                         | C.    |

# CALLIMORPHA.

| Tab.          | Figura.               |                                          |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 315.          | E.                    | C. Jatropharia. Pab. (Osiria. Cr.)       |
| 129.          | c.                    | C. Helcita. Cr.                          |
| 132,          | £,                    | C. Celadon. —                            |
| 143.          | <b>A.</b>             | C. bicolorata. fem. Fab. (bicelora. Cr.) |
| 179.          | D.                    | C. Perithea. Cr.                         |
| 178.          | C,                    | C. Eurochia. Pab.                        |
| 192.          | -                     | C. lectrix. sem. Fab.                    |
| <b>208</b> ,  | <del>and in the</del> | C. cribraria. mas. Cr.                   |
| •             | G.                    | fem. —                                   |
| £88.          | D.                    | var.                                     |
| рбз.          | E.                    | C. tricolora. fem. —                     |
| وتبشعه        | ₽.,                   | C. Aglaura. Cr.                          |
| 345.          | <b>A</b> .            | C.? Euphemia. Cr.                        |
|               | E.                    | C. Ursula. Cr.                           |
| -             | F.                    | C. Medarda.                              |
| 368.          | D.                    | C. glaucans. Stoll. (glauca. Cr.)        |
| 370.          | F.                    | C. Pylotis. Fab. (Aterea. Cr.)           |
| S.21          | 4. 48.                | larva et chrys.                          |
| 370.          | H.                    | C. amica. fem. Cr.                       |
| <del></del> . | ] I.                  | C. Mylitta. Cr.                          |
| 381.          | E.                    | C. Cephise. —                            |
| <b>Ş.2</b> 1  | . 1. 12.              | larva et foll.                           |
| 396           | C.                    | C. Aletta. Cr.                           |
| 397           | 1 52                  | C. porphyria. Cr.                        |
| 8.31          |                       | C. Vaillantina. Stoll.                   |
| = 40          | 1                     | C. Zerbina. fem.                         |
|               | 1                     |                                          |
|               | 3                     | 1                                        |

#### LITHOSIA.

| Figura. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Alae multo longiores quam latiores, oblongae, sub-ellipticae, corporis dorso, insecto sedente, penitus incumbentes aut convolutae (inde corpus sublineare); inferiores valde plicatae. Palpi cylindrici, capite breviores, articulo tertio sive ultimo secundo breviore, cylindrico. Antennae ad basin inter se dissitae, plerumque simplices vel tantummodo ciliatae. |
| C. D.   | L. Crotalariae. Fab. (Syringa. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | L. bella. fem. ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E. F.   | L. pulchella. Fab. (lotrix. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C. D.   | L. ornatrix. mas. Fab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F.      | fem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D.      | L. convoluta. Fab. (Entella. Cr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | L. liboria. Cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### SECTIO IV. APOSURA.

ruca pedibus analibus in caudam furcatam transformatis.

#### PLATYPTERIX.

lae anticae angulo exteriore falcato. Antennae plerumque pecae vel ciliatae. Corpus gracile; habitus Phalaenarum.

#### PLATYPTERIX.

| Tab.  | Figura. |                                 |
|-------|---------|---------------------------------|
| S.12. | 5.      | P.? luciata. Stoll.             |
| -     | 6.      | P.? quatuormaculata. Stoll. (1) |

#### SECTIO V. NOCTUAELITES.

Eruca pedibus 12, 14 vel plerumque 16, vegetabilia quibus vescitur non contorquens.

Imago antennis plerumque simplicibus. Lingua conspicua, frequentius longissima, duriuscula seu cornea. Alae nunquam convolutae, in nonnullis subhorizontales vel incumbentes, in plerisque deflexae. Corpus crassum, thorace saepe cristato.

#### EREBUS.

Palpi articulo tertio seu ultimo longo, gracili, subnudo. Ala patulae seu expansae, horizontales. (2)

E

(1) Forma carum valde convenit cum indigenis nostris ad hoc genes pertinentibus, unde conjicio etiam erucas non differre, licet tota hace resistante, quia incognitae sunt. Fortasse etiam nonnullae species e general dicranoura Crameri operi insunt, quod candem ob causam nescio.

(2) Palpi non satis accurate delineati sunt in hoc genere, uti et in terminia; in nonnullis etiam speciebus prorsus omissi sunt.

#### EREBUS.

| Tab. | Figura.     |                                    |
|------|-------------|------------------------------------|
| 13.  | В.          | E. Troglodyta. Oliv. (Latona. Cr.) |
| 16.  | E. F.       | E. marmorides.                     |
| 384. | A. B.       | nobis. (Corisandra. Cr.)           |
| 73-  | -           | E. Nercissus. fem. Fab.            |
| 74.  | E.          | R. Lycormas. Cr.                   |
| 77-  | D.          | E. Pandrosa. Fab.                  |
| 87.  | A.          | E. Strix. Fab. (Agrippina. Cr.)    |
| 88.  |             | ·                                  |
| 92.  |             | E. Manlia.                         |
| 97.  | A. B.       | E. conspicillator. fem. Fab.       |
| 101. | D. E.       | E. Dolon. fem. Oliv.               |
|      | F.          | mas.                               |
| 104. | C.          | E. Chlorea. Cr.                    |
| 107. | F.          | E. Macarea. Oliv.                  |
| 399. | L.          |                                    |
| 115. | A. B.       | E. Zenobia. Fab.                   |
| 116. | <b>D.</b> . | E. retorta. mas. Oliv.             |
| 274. | A.          | fem. —                             |
| -    | В.          | var. nobis. (obscurus. Cr.)        |
| 129. | D.          | E. Macaria. Cr.                    |
|      | E.          | E. Juturna. Oliv.                  |
|      | F.          | E. Orodes.                         |
| 149. | <del></del> | E. ancilla. Cr.                    |
|      | G.          | E. procus. Oliv.                   |
| 159. | A.          | E. crepuscularis. mas. Fab.        |
| 160. | ,           | fem. aut var.                      |
| 167. | C.          | E. capensis. Cr.                   |
| ı    | ,           | E                                  |

#### EREBUS.

| Tab. | Figura.    |                                         |
|------|------------|-----------------------------------------|
| 167. | D.         | E. Tymber. Cr.                          |
| 169. | A.         | E. Odora. mas. Oliv.                    |
|      | B          | fem.                                    |
| 170. | A. B.      | var (Agarista. Gr.)                     |
| 171. | -          | E. Bubo. Fab. (matrops. Cr.)            |
| 172. | A.         | E. Iphianasse. Fab.                     |
|      | В.         | E. Mycerias.                            |
| 173. | A. B.      | E. Aluco. Fab. (occiduus. Gr.)          |
| 174- | C.         | E. fluctuosus. Gr.                      |
|      | D.         | E. Scolopacetis                         |
|      | E.         | E. ulula. Fab. (Hermoniu. Cr.)          |
|      | F.         | E. hieroglyphicus. Fab. (Mygdonia. Cr.) |
| 227. | <b>B</b> • | E. Acron. Oliv.                         |
| 239. | <b>D.</b>  | E. Ezea.                                |
| -    | <b>E</b> . | E. Inara.                               |
| 252. | В.         | E.? Gootenarius. Cr.                    |
| 263. | A. B.      | E.? Chione. fem. Oliv. (deminia. Cr.)   |
| 267. | <b>F.</b>  | E. Umminia. Fab.                        |
| 269. | E. F.      | E. Caraneus. Oliv.                      |
| 274. | C.         | E. javanus. Cr.                         |
| _    | <b>D.</b>  | E. luminosus. Oliv.                     |
| 309. | A.         | E. Herillus. fem. Oliv.                 |
|      | B. C.      | mas.                                    |
|      | D.         | E. Helimus. Oliv.                       |
| 310. | А. В.      | E. Stollianus.                          |
|      | G.         | E. Dares. Cr.                           |
| 344. | F.         | E. Ortilia. —                           |
| į    | l .        | l                                       |

# ÉRÉBUS.

| Figura.  |                                                             | •   |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----|
| D.       | E. Levina. mas. Cr.                                         |     |
| ٥.       | fem.                                                        |     |
| G.       | E. Japetus. Cr. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10      |     |
| F.       | E. striatarius. Cr.                                         | •   |
| G.       | E. Pamphilia.                                               | •   |
| M.       | E.? Paphos? Fab. (Eugenia. Cr.)                             | -   |
| G.       | E. vittatus. — (Clytla. Cr.)                                | •   |
| 3•       | E. Feducia. S to 11.                                        |     |
| II.      | E. Zamis. Stolla                                            |     |
| •        | Antennis ciliatis.                                          |     |
| C.       | E.? Monychus. Oliv.                                         | •   |
| E,       | E.? Caricae. fem. Fab. (Alciphron. Cr.)                     | _   |
| A. B.    | mas                                                         |     |
| D.       | E.? Silvandra. Cr.                                          |     |
|          | NOCTUA.                                                     | -   |
|          | Palpi articulo ultimo brevissimo, pariter ac teri squamato. | Ce- |
| E.       | N. Arne. Cr.                                                |     |
| A. B.    | N. fullonica. mas. Limn. (Cajetta. Gr.)                     |     |
| C.       | femi                                                        |     |
| B. C.    | N. Ilia. Oliv.                                              | •   |
| C. D.    | N. tigrina. Fab. (Melicerta. Cr.)                           |     |
| C. D. E. | var. — (Meliroete. Cr.)                                     |     |
| Ď.       | N. Tanais. fem. Cr.                                         |     |
| E.       | N. Nyseus. Cr.                                              | •   |
|          | Ii ·                                                        | N.  |

# NOCTUA.

| Tab.        | Figura.                  |                                        |
|-------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 77.         | C.                       | N. Pomona. Cr.                         |
| 80.         | <b>F.</b> '              | N. Timolea. Cr.                        |
| 109.        | E. F.                    | N. Epione. Oliv.                       |
| 103.        | D. E.                    | N. Puera.                              |
| 115.        | C.                       | N. modesta.                            |
|             | D.                       | N. Prytanis. —                         |
| 134.        | <b>B.</b>                | N. Cocalus. —                          |
| -           | C.                       | N. Amphix. Cr.                         |
| 137.        |                          | N. Asilas.                             |
| 139.        |                          | N. Tarchon. —                          |
|             | D.                       | N. Pyrgo.                              |
| 142.        | C.                       | N. Croesus. —                          |
| 147.        | $\mathbf{D}^{\bullet}$ . | N. scripta. Oliv. (hieroglyphica. Cr.) |
| <b>156.</b> | G.                       | N. triangulum. Oliv. (Mygdon. Cr.)     |
| 165.        | В.                       | N. Phasis. Cr.                         |
|             | C.                       | N. jota.                               |
| -           | E.                       | N. Onytes.—                            |
| 166.        |                          | N. priverna. Fab.                      |
| 372.        | •                        | N. Tirhaca. Cr.                        |
|             | F.                       | N. collusoria. Oli v.                  |
| 174.        | A.                       | N. Salaminia. Fab.                     |
|             | . <b>B.</b>              | N. materna. fem. Fab.                  |
| 267.        | <b>E.</b> .              |                                        |
| 208.        | H.                       | N. Grynea. Oliv.                       |
| 227.        | C.                       | N. Cephise. —                          |
| 247.        | D.                       | N. Emmedonia. Cr.                      |
| 250.        |                          | N. Ammonia. Oliv.                      |
|             | •                        | -                                      |

#### NOCTUA.

| Figure.      | 1                                     |
|--------------|---------------------------------------|
| E.           | N. Hypatia. Fab. (Hippasia. Cr.)      |
| F.           | N. Alphea. Cr.—                       |
| C. D.        | N. Cyllaria. Oliv                     |
| E.           | N. Cupentia. Cr.                      |
| B.           | N. Marthesia.                         |
| D.           | N. filia. Cr.                         |
| E. F.        | N. adjutrix. Cr.                      |
| G. H.        | N. Epopea.                            |
| E.           | N. stuposa. fem. Fab. (Achatina, Cr.) |
| A.           | mas,                                  |
| F. G.        | N. Archesia. fem. Cr.                 |
| H.           | N. Virbia. Cr.                        |
| В.           | N. Timais. —                          |
| E.           | N. Erechthea. Cr.                     |
| · <b>F</b> • | N. Spadix. Cr.                        |
| ۸.           | N. uxoria. —                          |
| В.           | N. soror. —                           |
| D.           | N. ocellata. fem. C r.                |
| <b>E.</b> -  | 1036                                  |
| F.           | N.? bellatrix. Cr.                    |
| 3. 3c.       | larva et chrys.                       |
| A.           | N. Schneideriana. Cr.                 |
| 8. 8i.       | larva et chrys.                       |
| E.           | N. Chera. Cr.                         |
| -            | N. Sterope. fem. Cr.                  |
| C.           | mas.                                  |
| <b>F.</b>    | N. politia. Cr.                       |
| •            | Ii 2 N.                               |

# COMMENTATIO

# N.Q.C.T.U.A.

| Tab.  | Figura.       |                                     |
|-------|---------------|-------------------------------------|
| 310.  | C.            | N. Ebalea. Cr,                      |
|       | D.            | N. Androgea. —                      |
| -     | E.            | N. Caedica.                         |
| _     | F.            | N. Corynaea.                        |
| 311.  | A.            | N. idonea.                          |
| _     | В.            | N. clara. fem. —                    |
| 400.  | L.            | mas                                 |
| 311.  | C.            | N. Dindyma. — .                     |
|       | D.            | N. vizidata.                        |
| -     | , <b>B.</b> . | N. 00. fem                          |
| -     | <b>F.</b> .   | mas,                                |
|       | G.            | N. glauca. Cr.                      |
| 312.  | В.            | N. nutrix. Oliv.                    |
| S.18. | 8. 80.        | larva, et chrys.                    |
| 312.  | Ď.            | N. amoenita. Cr.                    |
|       | E.            | N. Hylaea.                          |
| -     | F.            | N. Marcellina. Cr.                  |
| 323.  |               | N. Hypermnestra. Oliv.              |
| -     | F.            | N. Mesenteria. Fab. (Mesentia. Cr.) |
| 324.  |               | N. Eurysthea. Cr.                   |
| -     | B. C.         | N. Damonia. Sem. C.r.               |
| -     | D. E.         |                                     |
|       | F.            | N. oculasa. Cr.                     |
|       | G.            | N. Ancaea.                          |
| 345   | . C.          | N. albo - maculata. Cr.             |
| 346   | •             | N. Acharia. Cr.                     |
|       | E. F.         | N. Celia. —                         |
|       | l             | ₹                                   |

# NQCTUA.

| Tab.  | Figura.      |                                           | <i>:</i> |
|-------|--------------|-------------------------------------------|----------|
| 358.  | C. D.        | N. Andraemona. Cr.                        | •        |
| _     | E.           | N. Eridania. fem. Cz.                     | •        |
| _     | F.           | mas.                                      | -        |
| _     | I.           | N. Clara. Cr.                             | • •      |
| 359.  | E.           | N. Placidia.                              |          |
| S.22. |              |                                           |          |
| 367.  | 5. 5c.<br>K. | N menominaio Ca                           |          |
| 381.  |              | N. margaritaria. Cr.                      | •        |
| 382.  | F.           | N. Zatima. Cr.                            |          |
| •     |              | NA Sedonia.                               | -        |
| 383.  | G. H.        | N. focula. Cr.                            | ••       |
| 396.  | D.           | N. Lydia. —                               | <b>-</b> |
|       | E.           | N. Apronia. Cr.                           |          |
|       | F.           | N. Serapis. —                             |          |
|       | <b>G.</b>    | N. Artemisia. Cr.                         |          |
| -     | <b>H.</b>    | N. Brenna.                                |          |
| -     | I.           | N. Beltes. —                              |          |
| 398.  | L.           | N. severa.                                |          |
| 399-  | <b>B</b> •   | N. Joviana. Fab.                          |          |
|       | H.           | N. dominica. Cr.                          |          |
| -     | I.           | N. Proserpina. —                          |          |
| -     | K.           | N. Lingea.                                | •        |
| 400.  | D.           | N. Polydamia. —                           |          |
| S.22. | z. 7h.       | larva et chrys.                           |          |
| 400.  | E.           | N. Tullia. Cr.                            |          |
| _     | F.           | N. splendida. —                           |          |
| _     | G.           | N. Arthemisiae. var. Fab. (argentea. Cr.) |          |
| _     | K.           | N. venatrix. Cr.                          |          |
|       |              |                                           | I.       |

#### NOCTUA.

| Tab.  | Figura.     |                         |
|-------|-------------|-------------------------|
| 400.  | M.          | N. Protea. Cr.          |
|       | N.          | N. juventina. Oliv.     |
| S.12. | 3.          | N. Archadia. Stoll.     |
|       | 4.          | N. Solina.              |
|       | 11.         | N. felicia.             |
| -34.  | 3•          | N. Clarissa.            |
|       | 4.          | N. Clotilda.            |
| _     | 5.          | N. characterica. Stoll. |
| - 36. | 4.          | N. Deliana. Stoll.      |
|       | <b>8.</b> ` | N. Fatme.               |
|       | 9.          | N. Porcia.              |
| _     | 10.         | N. Charmione. Stoll.    |

#### SECTIO VI. TORT RICES.

Eruca pedibus 16 numero, corpore vulgo nudo aut parum hirsuto, folia, quibus vescitur, contorquens, aut in fructibus, gallis, victitans. Pupa saepe navicularis.

Alae cum corpore, insecto sedente, faciunt triangulum latum, breve, ex utroque latere antice dilatatum seu arcuatum; alarum superiorum margine externo ad basin producto, arcuato. Palpi uti in Noctuis, sed breviores; lingua distincta.

# PYRALIS.

| <b>b.</b>   | Figura.         |                                     |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|
|             | A.              | P. Mumetes. Cr.                     |
| 3.          | <b>D.</b>       | P. Chorebus. —                      |
| _           | G.              | P. diaphanata. Fab. (diaphana. Cr.) |
| <b>B.</b>   | , <b>F.</b> - ; | P. Marriana. Cr.                    |
| -           | H.              | P. Renselariana. Cr.                |
| -           | L.K.            | P. Crameriana.                      |
| 9.          | H.              | P. Seppiana.                        |
| ю.          |                 | P. Holthusiana                      |
| _           | K.              | P. Meyeriana                        |
| -           | L.              | P. Gladbaghiana. Cr.                |
|             | M.              | P. Demarriana                       |
| 72.         | E.              | P. Fueslyniana. —                   |
|             | F.              | P. Albertiana. Cr.                  |
| 14.         |                 | P. Walchiana. —                     |
|             | G.              | P. Floralis. —                      |
|             | H.              | P. Thunberghiana, Cr.               |
|             | ī.              | P. Kleemanniana.                    |
|             | K.              | P. Esperiana. Cr.                   |
| -           | M.              | P. Clerckiana                       |
| <b>ე</b> ნ. | K.              | P. Edleriana.                       |
| 77.         | L.,             | P. Clisthena. —                     |
| . 8.        | 5.              | P. Hubneriana.—                     |
|             | 7.              | P. Renaudalis. —                    |
| .16.        |                 | P. Swederiana.                      |
|             |                 |                                     |
|             |                 |                                     |

# SECTIO VII. PHALAENITES.

Eruca vegetabilia, quibus vescitur ; noti controrquens, sacring glabra, valde elongata, cylindrica, raintionnis aut vermiformis, pedibus plerumque 10, raro—12; incessus geometricus. Processus non, aut tenuiter et rude folliculous.

Imago antennis pectinatis vel simplicibus. Lingua-nulla ma saepe brevis et fere membranacea. Pulpo ineves, teretiusculi vel cylindrico-conici. Alae amplae i pleramque patentes aut panha deflexae; inferioribus partim-detectis i ad marginem internum parum aut vix plicatis. Corpus-frequentius tentie, thorace non citato.

#### PHALLARENT A.

| Tab. | Figura.              |                                        |
|------|----------------------|----------------------------------------|
| 10.  | A. B.                | Ph. Illyraria. Fab. (Hyrras/ Cr.)      |
| 18.  | C.                   | Ph. Merops. CT.                        |
|      | D.                   | Ph. Melata. mast Fab. (Melite. Cr.)    |
| 22.  | E.                   | Ph. tripunctaria.                      |
| 29.  | A.                   | Ph.? venaria. Fab. (papitionaris. Cr.) |
| -    | $\mathbf{B}_{ullet}$ | Ph.? militaris.                        |
|      | G.                   | Ph. Myrrha. Cr.                        |
|      | H                    | Ph. Corinna. —                         |
| 35-  | F.                   | Ph. Deolis. mas. Cr.                   |
|      |                      |                                        |

| Figura.   |                                           | •         |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| В.        | Ph. Deolis. fem. Cr.                      |           |
| G.        | Ph. Arnea. Cr.                            |           |
| F.        | Ph-aurata. Fab. (aura. Cr.)               |           |
| D.        | Ph. areata. (area. Cr.)                   |           |
| E. F.     | Ph. angulata.——                           | •         |
| D.        | Ph. Vibicaria. Cr.                        | •         |
| E.        | Ph. credula. Fab (Sybaris. Cr.)           |           |
| · F.      | Ph. perspicua. Linn. (Mein. Cr.)          |           |
| -         | Ph. Dioraria. Fab. (Diores. Cr.)          | -         |
| C.        | Ph. flaveoleta. Cr                        |           |
| E.        | Ph. Ilus. fem. —                          | \         |
| F.        | Ph. Syerata. Fab. (Susra. Ca.)            | ·         |
| D.        | Ph. caudata. — (fasciata. Cr.)            | • •       |
| G.        | Ph. amabilis. Cr.                         | ,         |
| F.        | Ph. punctigera. Linn. (hilaria. Cr.)      |           |
| B. C.     | Ph. Rhanisaria. fem. Stoll. (Rhanis. Cr.) | •         |
| 2. 2b.    |                                           |           |
| <b>D.</b> | Ph. lucida. fem. Fab. (levida. Cr.)       |           |
| E.        | Ph. luctunaria. — (lacticinia. Cr.)       |           |
| F.        | Ph. carinata. fem. Fab. (carinenta. Cr.)  | ı         |
| D.        | Ph. Areos. Cr.                            |           |
| G.        | Ph.? Peripheta. Oliv.                     | • .       |
| C.        | Ph. strigaria. Fab. (geminia. C.r.)       | •         |
| E.        | Ph. politata. —— (politia. Cr.)           |           |
| C.        | Ph. Ausonia. Cr.                          |           |
| D.        | Ph. Phlegia.                              | • •       |
|           | Ph. Hypanis.                              | 1<br>To 1 |
|           | K k                                       | . Ph.     |

# COMMENTATIO

#### PHALAENA

| Tab. | Figura.       | · ·                                |
|------|---------------|------------------------------------|
| 147. | E.            | Ph. Caenaria. Fab. (Caenis. Cr.)   |
| 150. |               | Ph. Sichess. Cr.                   |
| 151. |               | Ph. netrata. Fab. '(netrix. Cr.)   |
|      | F.            | Ph. marmorata. Cr.                 |
| 170. | D.            | Ph. Philyrata. Fab. (Philyra. Cr.) |
| 178. | E.            | Ph. Perdica. Cr.                   |
| 181. | D.            | Ph. Labda. —                       |
| 185. | G.            | Ph. Lothos. —                      |
| 227. | A.            | Ph.? Numana. mas. Oliv.            |
| 228. |               | fem                                |
|      | D.            | Ph. famula. Cr.                    |
|      | E.            | Ph. catenaria. Cr.                 |
| _    | F.            | Ph. amata. Cr.                     |
| 240. | B. C.         | Ph. Vesulia. —                     |
| -    | D. E.         | Ph. Tasima. —                      |
| 247. | F.            | Ph. Trophonia. Cr.                 |
| -    | G.            | Ph. formosante. —                  |
| 250. | <b>C.</b> ′·· | Ph. Canente.                       |
| 251. | ·A.           | Ph. Hesperia. fem. Cr.             |
| -    | В.            | mas                                |
| -    | F.            | Ph.? Fulvia. — —                   |
| 252. | C.            | Ph. Apidania. — —                  |
|      | D.            | fem                                |
| 257. | G.            | Ph. Cunina. Cr.                    |
| ვრვ. | D.            | Ph. Circe. mas. Cr.                |
| 274. | E.            | fem                                |
| 273- | В. С.         | Ph. lactucina. mas. Cr.            |
|      |               | 1                                  |

| Pigura. | 1                      |      |
|---------|------------------------|------|
| C.      | Ph. Titea. Cr.         | •• - |
| G.      | Ph. virginiaria. Cr.   |      |
| F.      | Ph. polita. fem. —     |      |
| 4.      |                        | •    |
| G.      | Ph. brunnea. Cr.       |      |
| В. С.   | Ph. Clelia. Cr.        |      |
| E. F.   | Ph. Eleonora. mas. Cr. | •    |
| G.      | fem                    |      |
| D.      | Ph. Martia. Cr.        |      |
| E.      | Ph. Nina.              |      |
| В.      | Ph. Sthenelea. Cr.     |      |
| C.      | Ph. lunata. Cr.        |      |
| D.      | Ph. Ephora. —          |      |
| В.      | Ph. flavelata. —       | •    |
| G.      | Ph. viridana. —        |      |
| E.      | Ph. Melanea. —         |      |
| F.      | Ph. Monycha. Cr.       |      |
| G. H.   | Ph. Hyphinoë. ——       |      |
| L. M.   | Ph. Libaria. —         | •    |
| G. H.   | Ph. Toxea.             |      |
| F.      | Ph. Tiburtia. —        | _    |
| C. D.   | Ph. Anceta.            | • '  |
| E.      | Ph. angulosa. —        |      |
| F.      | Ph. croceata.          |      |
| G.      | Ph. nitidaria.         |      |
| н.      | Ph. coleta. Cr.        | · •  |
| . E.    | Ph. Evergista. Cr.     |      |
| ,       | K k 2                  | Ph.  |

| Tab.  | Figura. |                                    |
|-------|---------|------------------------------------|
| 369.  | F.      | Ph. Ernestina. Cr.                 |
|       | G. H.   | Ph. Eusebia. fem. Cr.              |
| 370.  | Λ.      | Ph. venusta. Cr.                   |
|       | C. D.   | Ph. lutea. fem. Cr                 |
|       | G.      | Ph. viridaria.                     |
| 371.  | В.      | Ph. Gambarina.                     |
|       | C.      | Ph. Oriana. Cr.                    |
|       | G.      | Ph. notata. mas. Cr.               |
|       | H.      | fem                                |
| -     | N.      | Ph. resistrix. Cr.                 |
| 372.  | A.      | Ph. grossulariata. var.? Cr.       |
|       | В.      | Ph. urganda. Cr.                   |
| 381.  | D.      | Ph. sangarida.                     |
| 383.  | I.      | Ph. Arnobia. fem. Cr.              |
| 397-  | н.      | Ph.? Fabiana. Cr.                  |
| 398.  | C.      | Ph. Chlora.                        |
| _     | K.      | Ph.? Stratonice. Cr.               |
|       | N.      | Ph. fimbriata.                     |
| 399.  | C.      | Ph. cingulata.                     |
| 400.  | H.      | Ph. mundataria.                    |
|       | I.      | Ph. sinuata. Fab. (marginata. Cr.) |
| _     | O. P.   | Ph. vulpenaria. Cr.                |
| S. 8. | 3•      | Ph. Vincentiata.                   |
| -     | 4.      | Ph. Julianata                      |
| -12.  | 9.      | Ph. Procopia. Stoll.               |
|       | · Io.   | Ph. punctata.                      |
| S.27. | 5•      | Ph. chrysialis. ——                 |
|       |         |                                    |

| Tab.  | Figura.     |                                             | ·T  |
|-------|-------------|---------------------------------------------|-----|
| S.31. | 5.          | Phy vocula. Stoll.                          | 10. |
| - 32. |             | Ph. viridis. nobis. (viridaria. Atolk.) (1) | )   |
| -34-  | 6.          | Ph. Leontia. Stoll.                         | 2   |
|       | 7.          | Ph. striata. ——                             | 3   |
|       | 8.          | Ph. marginaria. Stoll.                      |     |
|       | 9.          | Ph. ocellata. Stoll.                        |     |
| - 36. | 1.          | Ph. ? Palmyra.                              | •   |
|       | <b>` 6.</b> | Ph. Zaïde. Stoll.                           |     |
|       | 7.          | Ph.? Frosinaria. Stoll.                     |     |
| - 40. | 5. 5c.      | Ph. Sulima. Stoll.                          | •   |

#### SECTIO VIII. DELTOIDES.

Eruca pedibus 14, folia contorquens.

Imago alis trigonis, subhorizontalibus, insecto sedente, cum corpore triangulum elongatum efficientibus; superioribus margine externo recto. Palpi recurvi, compressi, saepius maximi, in uno sexu saltem. Antennae ciliatae aut subpectinatae in uno sexu, vel infra incrassatae aut in medio dilatatae, uninodosae; habitus Phalaenarum.

(1) Nomen mutare debui, quia Cramerus, tab. 370. G., illud jam alii speciei dedit.

#### COMMENTATIO

#### HERMINIA.

| Tab.        | Figura. | 1                             |
|-------------|---------|-------------------------------|
| IO.         | F.      | H. Mantata. Fab. (Manto. Cr.) |
| 15.         | C. D.   | H. Cynara.                    |
| 22.         | F.      | H. Cydonia. Cr.               |
| <b>8</b> 8. | В.      | H. Ora. Cr.                   |
| 102.        | -       | H. Gyges. —                   |
| 262.        | F. G.   | H. Tomyris. Cr.               |
| 264.        | E.      | H. pueritia.                  |
| 273-        | D.      | H.? Cocala. —                 |
| 275.        | -       | H.? Orosia. Oliv.             |
| <b>286.</b> | E. F.   | H. Alope. fem. Cr.            |
| 287.        | D.      | H. ericata. —                 |
| 370.        | E.      | mas                           |
| 321.        | C.      | H. Servia. —                  |
| -           | D.      | fem                           |
|             | E.      | var.                          |
| _           | F.      | H. Sergilia. Cr.              |
| 347•        | E.      | H. perdica.                   |
| 397-        | F.      | H.? augusta. —                |
| 399.        | E. F.   | H. Phidippe. —                |
| S.12.       | 2,      | H. Eulalia. Stoll.            |

## SECTIO IX. TINEITES.

Eruca pedibus 16, retrograda, substantias, quibus vesciur, 2 modum folliculi, in quo latitat et metamorphosin subit, como

quens, aut in fructibus, gallis, aliisve substantiis victitans. Pupa folliculata.

Imago antennis plerumque simplicibus; lingua saepe distincta. Palpi modo duo, et tunc saepius magni, recurvi, modo quatuor. Alae horum in triangulum nunc elongatum, depressum, nunc breve, ad basin dilatato-arcuatum, dispositae; illorum longae, convolutae. (1)

#### B O T Y S

| Tab.  | Figura.                                | Alae trigonae, insecto sedente, triangulu                                                             | m, sub-         |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | horizontale efficientes; superiores margine                                                           | externo         |
| l     |                                        | recto. Palpi quatuor exserti. Lingua con                                                              | spi <b>cus.</b> |
| 97.   | C.                                     | B. Lelex. Cr.                                                                                         | • :             |
|       |                                        | •                                                                                                     | •               |
| _     | D.                                     | B. funerata. fem. Fab. (Tages. Cr.)                                                                   |                 |
| -     | E.                                     | mas (Ufeus. Cr.)                                                                                      |                 |
| 247.  |                                        | B. Amando. Cr.                                                                                        | ,               |
| 263.  | C.                                     | B. Tyres. —                                                                                           | • •             |
| 264.  | F.                                     | B. neptis.                                                                                            |                 |
| 275.  | A.                                     | B. Nitocris. —                                                                                        |                 |
| 312.  | G.                                     | B.? Tedea. —                                                                                          |                 |
| 348.  | C.                                     | B. fimbrialis. fem. Cr.                                                                               |                 |
| S.16. | 4.                                     | mas                                                                                                   | ••              |
| i     |                                        |                                                                                                       | <b>B.</b>       |
|       |                                        | (1) Hujus sectionis multas species non vidi, i eas quae Americam habitant, ideoque incerta est catio. | _               |

# BOTYS.

| Tab.            | Figura.     |                                       |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| 348.            | E.          | B. sulphuralis. Cr.                   |
| · sheer<br>N(b) | L.          | B. florella. Cr.                      |
| 357-            |             | B. Corope. —                          |
| <b>—</b>        | K.          | B. Levinia. —                         |
| 360.            | I.          | B. bilineata. —                       |
| 368.            | l           | B. Procopia. —                        |
|                 | . <b>F.</b> | B. rosata. Fab. (Rosalia. Cr.)        |
| 371.            | D.          | B. hyalipata., Cri' (marginalis. Cr.) |
| S.22.           | 9. 9k. 9l.  | larva, foll. chrys.                   |
| 9012            | E           | B. Temira. Cr.                        |
|                 | <b>F.</b>   | B., nitidalis.                        |
| Siesi           | HOT-TOO.    | larva et chrys.                       |
| 371.            | I.          | B. venustalis. Cr.                    |
| -               | K.          | B. lepidaria.                         |
|                 | L.          | B. splendidalis.—                     |
|                 | <b>M.</b>   | B. argentalis.                        |
| 372.            | C.          | B. reginalis. —                       |
| -               | D.          | B.? albinella. —                      |
| -               | G.          | B. vicinalis.                         |
| <u> </u>        | Н.          | B. Burmanniana. Cr.                   |
| }               | I.          | B. Gerningiana. ——                    |
| 382.            | G.          | B. Phenice. Cr.                       |
| 384.            | L.          | B. Houttuymialis. Cr.                 |
| 396.            |             | B. Druryella. Cr.                     |
| ,               | M.          | B. Cramerella. —                      |
| 397.            | ;           | B. Wedelina. sem. Cr.                 |
| 398.            | 0.          | B. fascialis. mas                     |
|                 |             |                                       |

#### BOTYS.

# Pigura. B. fascialis. fem. Cr. M. B. Cerialis. Cr. N. B. nitidula. 7. B. strigialis. Stoll.

## HYDROCAMPUS.

Eruca aquatica, filis setisque longis instructa.

Imago prioribus similis.

G. H.? inaurata. Cr.

# AGLOSSA.

Characteres generum antacedentium, lingua vero nulla. Palpi quatuor i inferi majores superis, articulo secundo maxime squamato, squamis fasciculato - porrectis.

D: A. farinalis. Cr.

#### EUPLOCAMUS.

Palpi duo, articulo secundo squamis elongatis, numerosissimis et in fasciculum productis hirto; tertio nudiusculo, adscendente. Antennae masculorum valde pectinatae. Lingua brevissima, parum conspicua.

- C. E.? Ophisa. Cr.
- A. | E. Clockneria. Cr.

#### PHYCIS.

| Tab.  | Figura. | •                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         | Prioribus similes, sed antennis ciliatis aut s                                                                                                                                                                                                     |
| 264.  | G.      | Ph. nobilitella. Cr.                                                                                                                                                                                                                               |
| 372.  | K.      | Ph. Petronella. —                                                                                                                                                                                                                                  |
| -1    | L.      | Ph. punctella— Ph. striatalis. Stoll.                                                                                                                                                                                                              |
| S. 8. | 6.      | Ph. striatalis. Stoll.                                                                                                                                                                                                                             |
|       |         | YPONOMEUTA.                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ·       | Palpi graciles, recurvi, brevissime squama: articulo ultimo eadem fere longitudine praeceder tis. Antennae simplices; lingua distincta, sar longa. Alae superiores valde angustatae (longitudine marginis postici, longitudinis marginis externae) |
| _     |         | ni tertiam partem tantum adaequante), ad ma                                                                                                                                                                                                        |
| •:    |         | ginem internum corporis dorso incumbentes, ter ab illis formato rotundo.                                                                                                                                                                           |
| 348.  | G.      | Y. molinella. Cr.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 355•  | H.      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 359.  | I       | Y. Fabiella. Stoll. (Fabia. Cr.) Y.? argentella. Cr.                                                                                                                                                                                               |

# INDEXGENERUM.

| 1            |   |   |   |   |   | Pag. | •            |    |    |   |   |   | Pag. |
|--------------|---|---|---|---|---|------|--------------|----|----|---|---|---|------|
| Acraea .     | • | • | • | • | • | 188  | Glaucopis    | ,  | •  | • | • | • | 234  |
| Aegocera.    | • | • | • | • | • | 231  | Heliconius   | •  | •  | • | • | • | 185  |
| Agarista.    | • | • | • | • | • | 224  | Hepialus.    | •  | •• | • | • | • | 237  |
| Aglossa      | • | • | • | • | • | 273  | Herminia     |    | •  | • | • | • | 270  |
| Argynnis.    | • | • | • | • | • | 189  | Hesperia     |    | •  | • | • | • | 216  |
| Biblis       | • | • | • | • | • | 193  | Hydrocampus  | •  | •  | • | • | • | 273  |
| Bombyx.      | • | • | • | • | • | 243  | Idea         | )  | •  | • | • | • | 185  |
| Botys        | • | • | • | • |   | 271  | Lasiocampa.  |    | •  | • | • | • | 242  |
| Brassolis.   | • | • | • | • | • | 202  | Libythea     | ,  | •  | • | • | • | 193  |
| Callimorpha. |   | • | • | • | • | 251  | Lithosia     |    | •  | • | • | • | 253  |
| Castnia      | • | • | • | • | • | 224  | Macroglossun | n. | •  | • | • | • | 229  |
| Cethosia.    | • | • | • | • | • | 188  | Morpho.      | •  | •  | • | • | • | 200  |
| Chelonia.    | • | • | • | • | • | 249  | Myrina       | )  | •  | • | • | • | 210  |
| Colias       | • | • | • | • | • | 182  | Nymphalis    | ı  | •  | • | • | • | 194  |
| Coronis.     | • | • | • | • | • | 224  | Noctua       |    | •  | • | • | • | 257  |
| Danais       | • | • | • | • | • | 184  | Notodonta    |    | •  | • | • | • | 249  |
| Erebus       | • | • | • | • | • | 254  | Papilio      |    | •  | • | • | • | 174  |
| Erycina      | • | • | • | • | • | 206  | Pavonia      | ١  | •  | • | • | • | 201  |
| Euplocamus.  |   |   |   | • |   |      | Phalaena     | )  | •  | • | • | • | 264  |
| Eurybia.     |   |   |   |   |   |      | Phycis       | )  | •  | • | • | • | •    |
| -            |   |   |   |   |   | •    | Ll2          |    |    |   |   | • | Pie- |

# 1NDEX GENERUM.

| Pieris                            | • | • | • | • | 178 | Smerinthus. | •  | • | • | • | 19  |
|-----------------------------------|---|---|---|---|-----|-------------|----|---|---|---|-----|
| Platypterix                       | • | • | • | • | 253 | Sphinx      | ۹, | • | • | • | 225 |
| Polyommatus.                      | • | • | • | • | 211 | Stygia      | •  |   |   | • | 231 |
| Procris                           | • | • | • | • | 233 | Syntomis    |    | • |   |   |     |
| Pyralis                           |   |   |   |   | _ " | Urania.     |    | • | • | • | 122 |
| Saturnia                          | • | • | • | • | 239 | Vanessa, .  | •  | • | • | • | 190 |
| Satyrus                           |   |   |   |   |     | Yponomenta. | •  | • | • | • | 274 |
| Sericaria                         | • | • | • | • | 247 | Zeuzera     | •  | • | • | • | egt |
| Sesia                             | • | • | • | • | 231 | Zygaena     | •  | • | • | • | 231 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | , |   |   |     |             |    |   |   |   |     |

# INDEX AUCTORUM, QUORUM MENTIO FACTA EST.

Boisduval: Species général des Lépidoptères. (in opere: Suites à Buffou) 1836. —

Clerck: Isones insectorum rariorum. 1759-64-

٠٠ / ١٠٠٠

Donovan: An epiteme of the natural history of the insects of India.

ejusdem: General illustration of Entomology. 1805.

Drury: Illustrations of natural history, 1770-82.

Eschscholtz: Zoologischer Atlas; neue Thierarten auf seiner Refse um die Welt, 1823—26, beobachtet. 1829—33.

Esper: Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur, mit Beschreibungen. Europäische Gattungen. 1777—1805.

ejusdem: Ausländische Schmetterlinge. 1785-98.

Fabricius: Systema Entomologiae, sistems insectorum classes, ordines, genera, species. 1775.

ejusdem: Mantissa insectorum, sistens corum species nuper detestas. 1787.

Entomologia systematica emendata et aucta. 1792—98.

Godatt: Encyclopédie méthodique. Hist. nat. Entomologie, ou hist. nat. des crustacés, des arachnides et des insectes; voce Papilion. tom. IX. 1819.

Hübner: Sammlung europäischer Schmetterlinge. 1805. —

H a m

Humboldt et Bonpland: Recueil d'observations de zoologie a d'anatomie comparée. 1805.

Jablonsky und Herbst: Natursystem aller bekannten in - und ausländischen Insecten. 1783-95.

Illiger: Magazin für Insectenkunde. 1801-7.

Linnaeus: Systema naturae. edit. 132. 1767-70.

Ochsenheimer und Treitschke. Die Schmetterlinge von Europa. 1807-34.

Olivier: Encyclopédie méthodique, etc. vece Bombix (1790) et Noctuelle, 1811.

Römet: Genera insectorum Linnaci et Fabricit iconibus illustrata. 1789.

Smith and Abbot: The natural history of the rarer insects of Georgia.

Sulzer: Die Konnzeichen der Insecton. 1761.

Natuurlyke historie van Surinaamsche vlinders; door een liefhebber.

Transactions of the Linnean society.

Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, von Ersch und Gruber.

Tydschrift voor natuurlyke geschiedenis en physiologie, deor van der Hoeven en de Vriese.

fem. femina.

var. yarictas.

foll. folliculus.

chrys. chrysalis.

#### EMENDANDA.

#### CATALOGUS PRIMUS.

```
Tab. Fig.
        A. B.
                Dedalus. leg. Deedalus.
        B. C.
                Phoreas. adds Cram. et God.
       F. G.
                cfr. t. 204. cet. delendum.
   5.
       C. D.
                Crotulariae. leg. Crotalariae.
        A. B.
                Amphitrion. leg. Amphitryon.
   7•
       E. F.
                decora. adde (mas.)
       A. B.
  12.
                Meander. leg. Macander.
       C. D. et 52. E. F. Orithya. log. Orithyia.
  19.
       D. E.
  20.
                Hemon. leg. Haemon.
  25.
         A. et 195. A. Amphriseus. leg. Amphrisius.
  28.
       D. E.
                cfr. t. 225. leg. 255.; Lisianassa. leg. Lysianassa.
  29.
       C. D.
                Eurymas. (fem.) Boisd. leg. Eurymas. Boisd.
         E.
                adde Hippason. (mas.) Boisd. Sp. d. L. I. p. 281. cfr. t. 269.
                                                                  A..B. (fem.)
         F.
                Euristeus. adde Cram. et Boisd.
  55.
         H.
                adde cfr. t. 257. C.
  5g.
               Linneam leg. Linnean
         A.
       B. C.
  44.
               adde cfr. t. 221. E. F. (ear.)
 45.
               Penelope. adde Cram. et Fab.
         A. '
 4g.
       E. F.
               Ancea, leg. Ancaea.
 50.
         H.
               Lincus, leg. Lyncus.
 52.
       C. D.
               Trigina. leg. tigrina.
111.
       D. E.
               cfr. tab. cet. leg. cfr. t. 285. E. F. G. et 564. G. H. (var.)
                                           Supp. t. 7. f. 2. 2b. larva et chrys.
112.
       A. B.
               cfr. t. 113. cet. delendum.
113
        ۸.
               cfr. t. 112. A. B. leg. Cram. et Boisd.
        B.
               adde Cram. et Boisd.
118.
       B. C.
               Chrysippus. leg. Chrysippe.
       D. E.
119.
               Etheocles. leg. Eteocles.
I20.
               adde Evadhe. (fem.) Boiad. L. l.
       C. D.
120.
       A. B.
               --- (fem. God.)
        C.
               --- (mas. ----)
134.
         A.
               Dydymaon. leg. Didymaon.
141.
               Pammon. adde (mas.) cfr. t. 265. A. B. C. (fem.)
        B.
157.
      A. B.
              adde cfr. t. 229. A. et 250. A. (fem.?)
              occidua. leg. occiduns.
175.
        B. et 267. L. hibrida. Fab. cet. et Oliv. cet. delendum.
174.
              fluctuosa. leg. fluctuosus.
        F.
              hieroglyphica. leg. hieroglyphicus.
186.
              (mas var.) leg. (fem. var.)
      C. D. et 320. A. B. cfr. Supp. cet. delendum.
187.
191.
              cfr. t. 350. C. D. delendum.
       E.
```

cfr.

```
Tab.
        Fig.
                cfr. # 2911 A. B. (mal.) leg (ver.)
       D. E.
 198.
205.
       E. F.
                Actolus. leg. Etolus.
         B.
 216.
                Paphins, leg. Paphus.
       F. G.
                Cram. et Boisd. leg. cfr. t. 44. B. C. et tab. ibi cit.
 221.
       D. E.
 229.
                Alcmeone. adde (fem.)
246.
         B.
                cfr. Supp. cet, delendum.
       E--H.
               Polybete. leg. Polybe.
259.
         F. et Supp. t. 31. f. 4. politate. leg. polita.
582,
         E. et 562. G. H. Donow. leg. Donov.
               cribraria. adda (var.)
388.
         D.
               (mas.) adde (van God.); (fem.) delember
       4. B.
29%
      A---D.
               Chorinaeus. leg. Corynaeus.
394.
               cfr. Supp. t. 22. leg. 23.
<del>50</del>5.
         A.
        F,
510.
               Chorinea. leg. Corynaca.
      A. B.
520.
               er. Supp. cet. delendum.
558.
               Ancaea. adde (mas.)
      C. D.
560.
               Lyncus. adde (fem.)
      F. G.
        H.
               Lincus, leg. Lyncus, (mas.)
546.
        D.
               levina (fam.) leg. (mas.)
               Japeta. leg. Japetas.
        G.
     C. D.
               Liria. (fem.) leg. (fem. var.)
        J.
               striataria. leg. striatarius.
        C.
               adde vittata, nobia.
                  – cfr. t. 16. E. F.
      A. B.
<del>5</del>97.
               BOTYS. leg. PIBR18.
               sinuata. Fab. cet. adde Joviana ejusdem. But. Syst.
        B.
8.5. 16.16.1c. adde Eubule. Boisd.
              BRASSOLIS. leg. NYMPHALIS.
       5.
              adde Pylotis. Fab. l. l.
     4g.
- 52.
               ---- yiridis. nobis.
               (var.) leg. (var.?)
        3.
 Pag. 70. not. alvae leg. wiae.
                 species leg. species extranea.
  — 109. —
```

#### CATALOGUS ALTER.

Pag. 182. P. Narica. adde (Altesta Gr.).

BOMBIX leg. BOMBYX.

Plura si quis inveniat, hoc opusculo utens, qualia ex operig natura abesse vix possunt, benevole iis ignoscat.





